# L'OPERE DELLA SERAFICA SANTA CATERINA DA SIENA NUOVAMENTE PUBBLICATE DA...

Caterina : da Siena santa (santa), Stefano Maconi, ...



5. h. 117+



Dei Monastero dis de Siouanni Batte.

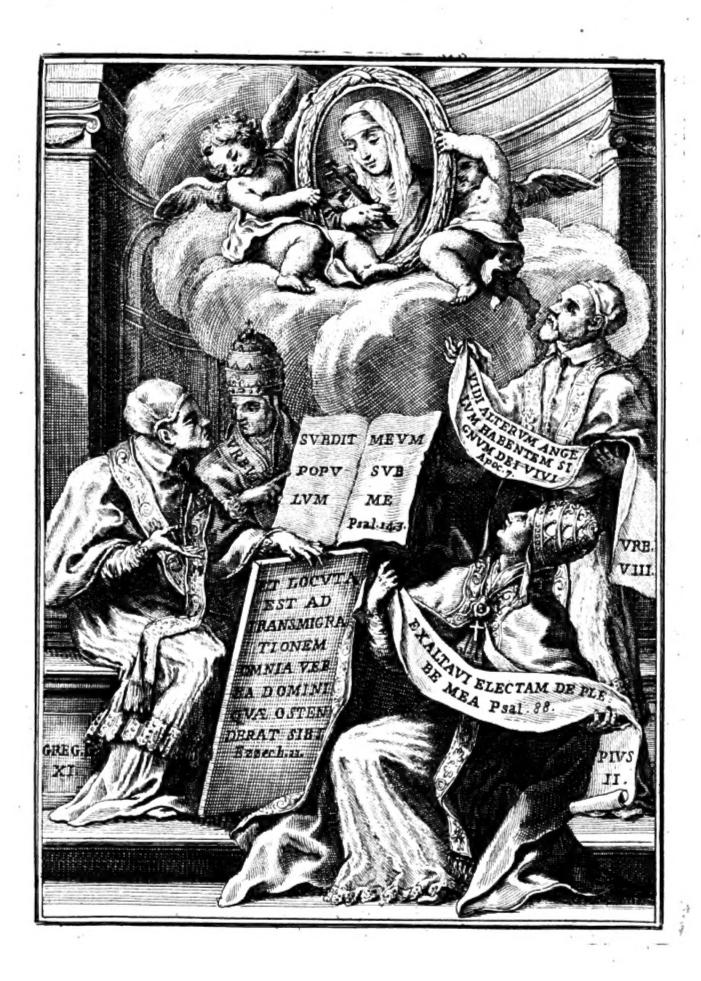

# LAVITA

DELLA SERAFICA
SPOSA DI GESU' CRISTO

## S. CATERINA DA SIENA

Tradotta ora fedelmente dalla Leggenda Latina che ne compilò il B. RAIMONDO da Capua suo Confessore

PEL SIGNOR CANONICO

#### BERNARDINO PECCI

ACCADEMICO INTRONATO

Colla Giunta d' una Lettera del B. Stefano Maconi, ed una di Ser Barduccio Canigiani, Discepoli, e Segretarj della stessa SANTA

ALL ALTEZZA REALE

### DI COSIMO III.

GRAN DUCA DI TOSCANA.

In SIENA, appresso il Bonetti nella Stamp. del Pubbl.
l' Anno MDCCVII. Con lic. de' Super.



### ALTEZZA REALE



Santi. Que' diserti Appennini, e dirupati, che nodrivanle alcuna volta le mandre più feraci pe' Sacrificj, e le alloggiavano gli uccelli più misteriosi pe' Pronostici, servono adesso al ricovero delle Cerve più affetate dell' Acqua Viva, ed al nido dell' Aquile più inamorate del vero Lume. Parlo del Senario, di Camaldoli, di Vallombrosa, e dell' Alvernia (non perdendo di mira il Romitaggio di Lecceto, quel dello Stabbio di Rodi, e quel di Montoliveto) altezze venerabili al Mondo tutto per esser di colassù discesa la legge a tante Religiose Famiglie, e tanto grandi; e per vedervisi ancora accesi di tanta luce i Roveti della Cristiana più aspra Penitenza. Ond'è, che se in altre Parti son così radi i Santuari, che basta un di loro a ragunare i Voti di più lontane Nazioni, ed a confortare il disagio di lunghi Pellegrinaggi, in Toscana (poco meno, che non dissi) tanti Santuari, quanti Pellegrini: Nè ci accade stancare il piede per rinvenire de' gran vettigj di Santità, perchè tutti noi possiam venerarne più

più d'uno; senza discostarci dalle proprie Contrade, e pochi ora mai son coloro. che non possan farlo senza uscire di Casa sua. Nè ciò debba imputarmisi ad un qualché trasporto del dire; Avvegnaché la mia sola Patria, che dal gran Cardinal Federigo Borromeo fu chiamata GALAS-SIA DEL PARADISO (tanto spessi vi scintillano i Lumi di Santità) può contare fino a cento cinquanta Beati Cittadini, del più de' quali si onorano l' Immagini su i pubblici Altari, d'altris' acclamano le Virtù, e si propone l'essempio su i pubblici Fasti, non diniegandosi loro dalla Chiesa l'antico possesso di quel Titolo, che meritaronsi dalla fede de i Popoli. Senza che, potrei di più affermare, che tali memorie illustri truovansi più frequenti in Siena nelle Croniche d'una sola Prosapia, che altrove nell'Istoria di qualchè Regno. I nostri soli Piccolomini mostrano incoronato il Tronco loro di dieci Diademi; diciotto pretendono annoverarne i nostri Tolomei.

Tutto quetto egli si può dire al dì

d'oggi: Molto più si potrà contare da chi verrà presso di noi. Perchè, se una cotal Semenza di Benedizione è così moltiplicata nel nostro Clima pe' tempi andati, prima fra le persecuzioni del Paganesimo, poi sotto l'inondazioni de' Barbari, ultimamente in mezzo alle agitazioni famigliari di tutte le Toscane Repubbliche, cadute a otta a otta dal grembo della Chiesa, e quale più colma ricolta non ce ne promette la presente benigna Stagione, in cui la Pietà singolare di V. A. R. tanto religiosamente si adopera nella miglior coltura di questa sua Terra avventurosa? Perocchè vi ha l' A. V. R. dibarbicato così diligentemente tutta la gramigna infestevole, che più non si truova un mal seme, che rattristi la fruttuosa famiglia del Grano. Ella vi ha cresciuto [ per sua particolar provvidenza] tante graziose, e odorose pasture di devozione, trapiantando nel nottro suolo i Germogli più rari di Santità, che fiorissero nelle Chiusure della Francia, e della Spagna; intantochè non vi rimanga Santità veruna forestiera, che V. A. R. non abbia cercato addimesticare nel suo Paese. Havvi inoltre fatto nascere l'A. V. a sovvenimento della Pietà Cristiana, tratto tratto isterilita, sorgenti sì numerose di beneficenza, nel ristoramento di tante Università, nell'istituto di tanti Spedali, nella fondazione di tante Case per la Cattolica più esatta disciplina, a tale che non possa oggimai esser povero in Toscana, se non chi è superbo; nè può rimanersi ignorante, se non chi sia malizioso. Finalmente, sa V. A. R. rivolgere fedelmente dal suo Clima quelle borasche, le quali ci rombano da ogn' intorno all orecchie, intraponendosi dal Cielo, e la Toscana per Arco di pace. Di quì è, che standovi sotto rifuggite al coperto tutte quelle sante Leggi, le quali, fuor di qui, son confuse, e scompigliate dal turbine della Guerra, la Giustizia vi assicurerà tutto il suo frutto, meglio che altrove, e più volentieri, che in altra nessuna Parte, vi stabilirà tutto il suo soggiorno, col seguito delle Virtu, che

tù, che le fan corteggio. Or nel mentre, che V. A. R. dietro all'essempio del gran Patriarca Provveditore d' Egitto, non si ristà giammai di render più colte, ed abbondevoli queste sue Provincie di quella semenza, e di quella raccolta, onde si debbe sovvenire alla penuria degli altri Paesi, e mentre tanti valorosi Operai per V. A. s'impiegano in un così utile traffico, e così lodevole, mi son fatto animoso di recarmi alla presenza di V. A. R. offerendole una mia particolare impresa, la quale, siccome da V. A. ricevette il primo grazioso incamminamento, così vorrebbe in V. A. ritruovare il primo favorevole appoggio. Questa si è la nuova divolgazione della Vita, ed Opere di S. CATERINA da Siena, la cui Sapienza, e Santità fruttuosa può raffigurarsi in quel frumento assiepato da' Gigli, col quale altra volta restò spiegata la fecondità della Sposa del Cantico. E queste Opere appunto, e questa Vita sono quell' Alimento più sustanzievole, e più iaporoso, onde viene a provvedersi

vedersi in Toscana la Famiglia affamata di Giacobbe; il che vale a dire: Tutte l' Anime più grandi, e più giuste, che vogliono invigorirsi nel cammino della persezione, truovano da per tutto altrove qualchè sterilità di quelle Virtù, che in questa Santa Vergine con tal pienezza si raccolsero, e che da Lei per tutto il Mondo si seminarono.

Il Nome di CATERINA da Siena, siccome è fra i più amabili, che abbia la Toscana, così è fra i più memorabili, che abbia l'Italia, fra i più ammirabili, che si venerino da tutte le Nazioni, e da tutta la Chiesa medesima di Dio. Dissi, che è fra i nomi più amabili, che abbia la Toscana, perchè, non vi è palmo di Terra, che CATERINA non le santificasse col suo piede, e per tanto, che non sia fresco ancora dalla rugiada del Cielo, cadutavi sopra da Gigli Verginali di Lei,

SIENA, dove su ammaestrata in prima, e poi sposata da GESU' Cristo, senti le prime tragranze della sua Purità,

e della sua Dottrina. FIRENZE confortossi nella mansuetudine di Lei, e nel suo Zelo, poichè la vi su chiamata a riconciliare quei Cittadini col Vicario di Cristo. Pisa va sparsa tuttavia degli odori più grandi della sua Carità, da che quivi la Santa Donzella fu trasformata in Serafina, riportando dal suo Sposo Crocifisso il dono delle Sacrosante luminose Ferite. Egli è secondariamente fra i Nomi più memorabili, che abbia l'Italia, il Nome di CATERINA; dovendo l'Italia stessa a Lei il gran benefizio di esser tornata Capo del Mondo, poichè dietro a Lei si ricondusse in Italia il Capo della Chiesa. Finalmente il Nome di questa Vergine è fra i più ammirabili, che si venerino da tutte le Nazioni, e dalla Chiesa medesima di Dio; avvegnaché per CATERINA s'intenda, una Donzella senza Letteratura, Maestra di tante Scuole; una Verginella senza esperienza Arbitra di tanti Stati; una bassa, ed inferma Creatura, in ultimo, sollevata a tal Dignità presso Iddio, che l' Eterno

Padre la fece interprete della sua Provvidenza, dettandogliene maravigliosi Trattati; l'Eterno Spirito fecela Segretaria de' suoi Oracoli, regolando col consiglio di Lei le risoluzioni di più Pontefici; l' Eterno Verbo fecela Compagna delle proprie pene, e Custode de propri Amori, improntando in Lei la sua Passione, ed a Lei nel seno riponendo in sine (che più non puote per mente umana immaginarsi) il proprio suo Divino Cuore. Per lo che, se CATERINA su si cara alla Toscana, sì graziosa all' Italia, sì maravigliosa nella Chiesa, e chi meglio doveva io rendere interessato nelle glorie della medelima, se non V. A. R. che regge la Toscana con sollecitudine di Padre, ama l' Italia, e serve la Chiesa, quella con tenerezza, questa con riverenza di Figliuolo?

L quì, perchè altri vuol rampognarmi, che a quetta mia raccolta posta mancare il pregio, che le porterebbe la novità, e le richiette, che le arrecherebbe la scarsezza, essendo la lettura di questi Volumi, tante volte pubblicati, il trattenimento più

grato

coolo

grato di tutti i Gabinetti divoti, l'impiego più frequente di tutte le Celle più ritirate, il lume in fine di tutte le quistioni più dubbiose, concedami V. A. la supplico, ch' io le renda il più minuto conto dell'Opera mia. Molti furono ( egli non v'è dubbio) coloro, che ricolsero per iscritto le geste di questa Santa, e molti, che presero a divolgare quant' Ella scrisse. E per dir vero, non meno vi abbisognava per bastantemente provvedere alla divozione de' Fedeli. Ma pure, ella è così gran parte quella, che cadde di mano a' primi ragunatori, ed a' secondi. ch'io per me ho giudicata per molto utile impresa il raccogliere le spighe rimastein Terra, siccome appunto secel'umile Giovanetta di Moab nelle mietiture di Betlemme. Questa atzò una gran massa del solo frumento lasciato a piedi, e trascurato: lo delle trapassate cose, e sin qui tacciute della nostra Santa Vergine. una si copiosa adunanza sto per metter fuori, che una molto più gran Caterina ho tolta poco fa di mano al silenzio, di queldi quella, che fino ad oggi ha tenuta in tante bocche la fama. Di quì è, o R. A. Clementissima, che siccome Ruth, la mentovata Moabita, in quel suo industrioso travaglio comparve sì accetta al Padre di Famiglia, io vo confortandomi di potere ottenere da V. A. R. a questi miei Libri, di tante giunte arricchiti, e particolarmente al primo, che le appresente appre

sento, una benigna accoglienza.

É tanto più, ch' io îtimo d'aver' impiegata l'Opera mia, secondo quella vocazione, in cui la beneficenza di V. A. si è degnata, ch' io mi rimanga, cioè di Lettore delle buone Toscane Lettere nel Nobile, ed a Lei così caro Collegio Tolomei. Imperocchè per sortificare la Gioventù più generosa nella pietà, ed insieme per avvalorarla nella più dolce, e più tobusta eloquenza Cristiana, e qual volgare autorevole scrittura dovea porle io avanti agli occhi? Altro Testo per avventura non vi ha, cavandone quei della Santa Vergine (o radi son gli altri nella nostra Favella) dove si possa appren-

dere il ben parlare, salvo il pericolo d' imparare a mal vivere. Senza che, s'egli è vero, che in tutti gl' Idiomi, quello per ordinario è il più purgato, e regolato uso di favellare, col quale si discorre alla Corte del Sovrano della Provincia; e se alla Corte Toscana si parla di questi tempi, e si opera siccome s' insegna in questi Libri; questi Libri dunque dovranno servire oggimai del migliore Originale, così dell'eloquenza, che della pietà di questa nostra Nazione, la quale riconoscendo in se medesima tant' abbondanza di grazie umane, e Divine, desidera, e spera di vedersela assicurata nella più lunga conservazione di V.A.R. che queste grazie le coltiva, e le cresce. Che è dove finisco, accompagnando ancor'io, col tributo offequiosisimo del Libro, i riverentissimi voti del Cuore uniti a voti comuni, e piegandomi fino al più basso termine del suo Real So-'s all your leading in a constitution of glio pacifico, e pio

Di Siena li 19. d'Ottobre 1707.

Di V. A. R.

Girolamo Gigli.

# GIROLAMO GIGLI A chi Legge

O ti presento, o Lettore, nelle sue più veraci, e distinte somiglianze quella gran Discepola del Crocifisso, di cui molto venne a significarci in poco dire Cornelio a Lapide. Virgo An-

venne a significarci in poco di-re Cornelio a Lapide. Virgo An- In Zaccari gelica, & Virgo talis, ut effecta sit portentum omnium 17. saculorum. Ne malagevol cosa egli sarebbe il metterti qui in mostra una raccolta delle più autorevoli testimonianze intorno a questa Santa Vergine, che, o nelle Bolle Pontificie in qua, e in là sparse ritruovansi, o negli scritti de' più Santi Dottori, se mio istituto sosse il far parola di Lei in questo Prologo. A me non resiste talmente la penna in mano, ch'io voglia in questo caso cimentare i miei deboli, e sconci tratti con quella penna maestra, ch' io ti rapporto qui appresso. Io dunque ad altro oggetto non presi a trattenerti sul principio di questo Volume, se non se per renderti avvisato de' ragionevoli argomenti, che mi confortarono a questa nuova divolgazione della Vita, e dell'Opere di S. Ca-

(II)

S. Caterina da Siena, delle quali si contano così numerose Impressioni, ed in tant' Idiomi rapportate, e per sì degni Scrittori compilate si leggono. Forse altri non vi ha nella Chiesa militante (per quanto sia grande il Catalogo de'suoi Santi Eroi) le cui azioni rimangano tramandate a noi da Testimonj di tanta fede, e per Santità, e per Dignità, e per Dottrina: e ciò per avventura egli accadde, pegli alti maneggi, in cui fu da Cristo adoperata, così nel servigio della Sede Apostolica, che di molte Signorie, e Signori; onde si tenne a stretta famigliarità con assai gran Prelati, ed Uomini di Scienza, ognun de' quali, chi poco, e chi molto, qualche memoria di Lei a noi ne fece arrivare, siccome in appresso mostrar si vuole. Ma pure, per quanto della Santa sia stato pubblicato da più, e diversi Scrittori non si legge fin qui appresso di nessun Compilatore così piena, e distinta l'Istoria de' gran fatti di Lei, come, Dio aitandoci, ci siam messi in cuore di far noi, ed io in questo discorso mi propongo di far conoscere.

B. Raym. in Legend.

In Bulla Caniz. In præfat. ad Proph. minores. Che dirò delle sue Opere, e dell'ammirabile Dottrina sua? Urbano VI. in sentendola ragionare al Concistoro disse: Numquam sic locutus est homo. E dopo lui ci assicura Pio II. che la sosse ammaes strata dallo Spirito Santo: Dostrina ejus insusa non acquisita suit: Onde il sopraddetto Cornelio a Lapide chiamolla Theodidasta, cioè erudita da Dio. E lascian-

[III]

lasciando ogni altro Testimonio, basti quello, che ne sece l'Eresia medesima per bocca di Giosia Simlero. Scripta ejus simul, & dicendi prudentia cum ma- sos. Simier.

The leaves de Thing on four to Court

gna Theologorum doctrina conferri possunt.

Delle maravigliose scritture di Lei ne furon tosto riempiti tutti i Chiostri, e tutte le Scuole; e trapassonne l'uso in molte lingue, in tanto che tutti i Direttori dell' Anime nel più sicuro cammino della Perfezione, tutti i ritruovatori della più chiara verità s'assicurarono dietro a questo lume, del più diritto andare, e del più diritto vedere. Veggansi in tal proposito i Prologhi del terzo, e quarto di questi Libri, che venghiam pubblicando, dove le sue dottissime Epistole, & il Divino Dialogo suo si contengono. Ma pur'egli è troppo vero quanto negli stessi Prologhi si dimostra, che fin qui tutte le passate impressioni dell'Opere della Santa molto si riconoscono alterate dagli antichi più sinceri Esemplari sedelmente compilati pel B. Raimondo suo Confessore, e per diversi Discepoli, e Segretari di Lei. Mi riporto a tutto ciò, che quivi ho fatto avvertire più lungamente intorno al guasto, che i primi, secondi, e terzi Compilatori delle Scritture della Santa diedero in più tempi, & in più divolgazioni, tanto alla graziosa locuzione di Lei, ch' a' chiari sentimenti della Dottrina sua, non osservando, particolarmente nella disposizione dell'Epistole, l'ordine così necessario

de'

de' tempi, e de' maneggi della Santa, non badando a replicare (e chi potrebbe mai crederlo) molte delle medesime Lettere nel medesimo Volume,
e molt'altre ad ora ad ora trasformandone con
delle giunte, fatte a talento de' troppo animosi Compilatori. Lo stesso intravenne del Libro del Dialogo. Questo pure non su giammai posto alla luce
così bello, e grazioso, come da prima nacque, cioè
nell'antica dettatura della Santa Maestra, ma pati
nelle sue divolgazioni l'istesse, e maggiori ingiurie,
che i Volumi delle Lettere. A tale che sotto quanti Torchi è passato, tanti cambiamenti abbia sofferto, infino a comparire or mai sì dissormato, che
molti suoi sensi parevan bisognosi d'ammenda.

Per tanto volendo noi dissotterrare oggidì così pregevoli monumenti, per arricchirne le sagre, ed umane lettere, che per tre centinaia d'Anni, e più, anno patito il danno di non raccorre questa dottrina alla sua più sincera derivazione; e cavando noi suore questa Lucerna Evangelica, se non affatto disotto al Moggio, dove la se ne stava coverta, & inutile, almeno suori della nebbia di molti sensi oscuri, che le appannavano il suo più schietto splendore (mal grado alla poca perizia, di chi diede a queste scritture il primo incamminamento) non abbiam intralasciata veruna diligenza, che giovasse a renderci più copiosa, ed illustre questa novella pubblicazione. Ricercammo le più assor-

tite, e rinomate Librerie, i più riposti Archivi, le più spente Lapide di quà, e di là da' Monti, eparticolarmente per que' luoghi dove la Santa lasciò le vestigie del suo piede, e sece arrivare i suoi maneggi. Nè riuscirono in vero distutili le diligenze, o sterili le raccolte satte dalla nostra curiosità. Il perchè dove prima la Vita, ed Opere della Santa si ristringevano in tre Volumi, mal volentieri adesso cappiono in cinque; tanto ci accrebbe fra mano la materia, vogliate delle giunte, che sacciamo alla sua Leggenda, o delle Note, ed Osservazioni, colle quali tanto la Leggenda, che le altre Opere della Santa pensiamo illustrare.

Eccotene dunque de' sopraddetti cinque Volumi il partimento, e l'Idea, la quale debbe riconoscere il suo miglior concetto dal Sig. Canonico Bernardino Pecci Patrizio Senese, Lettor di Leggi nella pubblica Università, e nel Collegio de' Nobili, e dal P. Federigo Burlamacchi della Compagnia di GESU' Patrizio Lucchese, nella stessa Università, e Collegio Lettore di Geografia, e d'Istoria, che tanto vi apprestarono di attenzione, e satica, come inappresso si può vedere.

IL PRIMO TOMO (ch'è questo) contiene la Vita della Santa nel modo, e colle giunte, che nel Titolo leggesti, e che qui siam per dire.

Questo primo Tomo ha la sua seconda Parte in un distinto Volume, cioè.

Le Giunte alla Vita della Serafica Vergine S. Caterina da Siena, cavate dal Supplimento, che fece alla Leggenda del B. Raimondo suo Confessore, il B. Tomaso Caffarini suo Familiare, e Discepolo, e dalle testimonianze d'altri Discepoli, e Scrittori Contemporanei della Santa. Colle osservazioni di Girolamo Gigli alla stessa Vita, e Giunte.

Tutto il contenuto in questa Seconda Parte del Primo Tomo, che molto dovrà servire all'erudizione, ed alla pietà, non su giammai altra vol-

ta divolgato. E dopo questo succede

IL SECONDO TOMO, che contiene

L'Epistole della Serafica Vergine S. Caterina da Siena scritte da Lei a' Sommi Pontesici, Cardinali, Prelati, Religiosi, e Religiose, tratte sedelmente da' suoi migliori Esemplari, e purgate dagli errori, che nelle altre Impressioni si truovano. Aggiuntevi nuovamente le Annotazioni del Padre Federigo Burlamacchi della

Compagnia di GESU.

Queste Lettere della Santa, che si contano in questo Secondo Tomo sin' a 185 si sono adesso cavate dalla prima raccolta, che ne sece il B. Raimondo da Capua, poch' anni poi la morte di Lei, e si conservano in due Volumi a penna in Pergamena nella Sagrestia di S. Domenico di Siena. Da questi autorevolissimi Testi, ed antichissimi, e corrispondenti in tutto ad altra raccolta satta per Tomaso Buonconti da Pisa, Discepolo pure della Santa,

ed

(VII)

ed affatto corrispondenti ancora a' fogli Originali di Lei, che sparti si venerano nelle sagre custodie degli Altari; da queste raccolte, dico, restano ammendate considerabilmente le scorse divolgazioni tutte, e ridotta alla sua primiera purità la schietta, e graziosa locuzione della Santa, la quale scrisse nel miglior secolo della Toscana favella, con tanta proprietà, e sublimità di stile, che Papirio Massonio protestò di pregiare le Lettere di lei al pari d' ogni altra prosa di que' tempi, non cavandone lo stesso Petrarca. Extant Catharina Se- Papir. Masnensis Epistola plures ad Urbanum sextum, proque ejus fon. lib. 4. causa ad Carolum quintum Regem scripta pridie Non. Mais 1379. qua nibil gravius nibil elegantius, aut. concipi animo, aut scribi ab ullo illius temporis vira certe potuifset, ne Petrarca quidem excepto, cujus ingenium admirari, & ceteris illius etatis scriptoribus opera ejus anteferre soleo. Nello stesso sentimento concorre Jacopo Corbinelli Fiorentino, che nelle sue annotazio, ni sopra il libro della volgare eloquenza di Dante; dice; che la Santa Vergine Sanese è Madre di devozione non solamente, ma della nostra eloquenza. Per lo che le più accreditate Accademie ragionevolmente riposero le Scritture della Santa fra Testi. migliori del buon Secolo Toscano, e Messer' Antonio Niccoletti del Friuli fra le Vite di tutti gli Scrittori della nostra buona lingua vi registrò quella di S. Caterina. Il che sia solamente qui toccato di

(VIII)

to di passaggio, rapportandomi io a quel molto più, che nel discorso precedente al Secondo Tomo prendo a mostrare dove riferisco alla lunga, che verun' ordine in quelle passate Impressioni non fu ofservato, nè di tempi, nè d'avvenimenti; e chiaro si convincono di alteratori in molti luoghi, così Aldo Manuzio nella stampa delle stesse Lettere, come il Farri, ed altri, e molto più di loro la Traduzione Franzese. Nel fine di questo Tomo riporta il Padre Burlamacchi sopraddetto l'erudite Osservazioni sue intorno alla sagra, e profana Istoria di quel tempo, e singolarmente alla grand'opera della Santa Vergine nel ritorno della Sedia Ponteficale da Vignone, ed a' suoi efficaci maneggi a pro d'Urbano VI. nella ostinata, e rinomata Scisma di quel tempo, onde con tanto pericolo fu scossa, ed imperversata la navicella di Pietro. Quivi in somma si metton suora molte notizie pegli accidenti di quel Secolo, restate fin' ora riposte altrui; e principalmente fi riconoscono, quali per poco fondate, quali per maligne le censure fatte per diversi Scrittori invidiosi al savio, e santo operare, e scrivere della Santa Verginella, adoperata in quei sublimi, e disastrosi maneggi da Cristo per confondere (siccome il B. Raimondo n' afferma) la superbia de' Politici, e de' Letterati di que' tempi. Onde poi Luigi di Granata ravvisò in Lei la picco-

Concion. B. la semenza della senapa Evangelica cresciuta a far

(IX.)

tar omora agu abeti più annosi, e più grandt.

IL TERZO TOMO di questa impressione conterrà i maneggi, che tenne la Santa con gran Personaggi Secolari, e gl'insegnamenti, che per iscritto mandar soleva a Persone similmente Secolari, con questo Titolo.

L'Epistole della Serafica Vergine S. Caterina da Siena, scritte da Lei a Re, Reine, Repubbliche, Principi, e diverse persone secolari, tratte fedelmente da suoi migliori Esemplari, e purgate dagli errori, che nell'altre impressioni si truovano. Colla giunta di altre ventitre Lettere non più sin'ora stampate, e colle Annota-

zioni del Padre Federigo Burlamacchi.

Queste seconde Lettere andarono nelle altre impressioni unite colle prime, ma essendo d'assai cresciuto il Volume, tra perchè alcune Lettere di più si sono ritrovate, e perchè ogni Lettera va adesso accompagnata co' suoi nuovi Sommarj, ed Osservazioni, è stato di mestiere l'ordinarle in due Libri. In questo similmente osservasi la sopraddetta utilishma ammenda così nella socuzione, che nella sentenza, sopra il confronto de' nominati manoscritti: E vi si giuntano sino a ventitre Epistole, che da più Parti in autentica forma ci suron fatte arrivare, non più sin'a quest' ora pubblicate. H Padre Burlamacchi continua in questo Volume ancera le sue dotte rissessioni sopra l'avvenimenti di quell'età, ed intorno alla condizione de' no-

minati

minati in quelle Lettere, che sono in questo terzo. Volume fino a 188.

IL QUARTO TOMO pone finalmente alla luce quell' ammirabile sua Scrittura, per la quale su detto, essere stata la diletta Sposa del Sig. introdotta da lui nel Cellaio de' Vini della Divinità, e la quale gli stessi nemici della Chiesa riconobbero contenere Divinam plane, & admirabilem sapientiam ad spiritualis vita institutionem.

Il Titolo suo sarà questo.

B. Raimon. ad Legend.

Jolias Symler, ubi fu-

Il Dialogo della Serafica Vergine S. Caterina da Siena composto in volgare dalla medesima, essendo Lei, mentre dettava a' suoi Scrittori, rapita in singolare eccesso, ed astrazione di mente, diviso in quattro Trattati. Opera cavata ora fedelmente dagli antichi Testi Originali a penna, scritti da' Discepoli della Santa a dettatura di Lei: Dalla quale Scrittura restano corrette di molti considerabili errori le passate divolgazioni. Aggiuntovi ultimamente un quinto Trattato, tolto dalla Libreria Vaticana, e le Orazioni della Santa, con alcuni de' suoi particolari documenti, non più stampati: Ed una Scrittura apologetica di Monsignor Raffaelle Filamondo Vescovo di Sesa, contro alcuni detrattori della Santa-

Io mi son servito di questo Titolo di Dialogo, siccome il più comune, ed il più inteso nella Chiesa di Dio, e senz' altro il più espressivo. Avvegnachè tutta la Dottrina del medesimo esposta venga per via di Dialogo tra l'Eterno Padre, e la

Santa

(XI)

Santa, che dettandola a' suoi Scrittori soleva essere in Estasi, siccome nel Prologo di detto libro si dichiara a chi legge. Nell' antiche sue divolgazioni in pergamena leggonsi con quest'altro Titolo, siccome afferma Ser Cristofano di Gano, uno de' Segretari, e Discepoli della Santa Maestra, che lo scrissero.

Libro della Divina Dottrina data per la persona di Dio Padre parlando allo 'ntelletto della gloriosa, e go al libro Santa Vergine Caterina da Siena dell' Abito della Pedel Dialogo nitenza dell' Ordine de' Predicatori, e scritto, Essa dettando in volgare, essendo Essa in ratto, & udendo attualmente dinanzi da più, e più quello, che in Liei Dio parlava.

In questa forma vedesi trasportato latinamente nella sposizione, che ne sece lo stesso Ser Cristofano, conservata oggidì presso i Domenicani di Siena nella sopraddetta loro Sagrestia. Liber

Divina Dostrina &c.

Questo Libro su dettato dalla Santa nella sua Casa di Siena, verso il sine della sua Vita e poco avanti la sua gita a Roma, e, per quanto se ne ha memoria dal riserito Originale, su compiuto del 1378. il dì 13. d'Ottobre. Di questo Originale certamente compilato da' Discepoli della Santa, ed a noi non senza particolar savore di Lei in questo mentre capitato più alla lunga ragionasi nel Proemio del Libro, dove similmente si vuol

vuol mostrare ciò accennammo di sopra, ch' è quanto contrasatto sia uscito sin' ora da' Torchi in tutte le parti sue, sciolto dal suo numero, mutato ne' suoi termini, e disadorno dell' antica sua grazia, e purità: E, quelche peggio egli è stato, vi si vedeva in quà, e in là cotale alterazione di sensi, ed oscurità, che spessamente restava fra le due il Lettore, se dovesse accusare lo Stampatore di poca sedeltà, o l'espressioni della Santa estatica di poca chiarezza.

Egli è ben vero, che il Trattato della consumata Persezione non rinvenimmo nel suo antico Originale volgare, e perciò è abbisognato tradur-lo da' Testi latini più autorevoli, che servansi nella Libreria Vaticana, e Barberina. Tale traduzione ha stesa il Sig. Abate Alessandro Piccolomini; e questa ci parve più polita, e più propria dell'altre, che si veggono stampate in Siena nel 1545, e nel 1609.

Lo stesso poi accadeva nelle ventisei Orazioni della Santa, che altre volte andarono unite insieme colle sue Lettere, siccome nell'Impressione d' Aldo si legge, ed ora al Dialogo giuntammo più propriamente, essendo per lo più ancor coteste dette in astrazione da' sentimenti. Vedevansi tali Orazioni disposte con una pessima Ortografia, che ben spesso trasportava l'uno nell'altro Periodo, e pativano nella locuzione lo stesso cambiamento, che (XIII)

il Dialogo, el'Epistole patirono. Perciò riducemmole alla sincerità primiera co' Testi a penna del sopraddetto Tomaso Buonconti Discepolo della Santa, e colla raccolta, che se ne vede negli antichi Codici di questa Sagrestia di S. Domenico.

In fine del detto Libro truoverai registrati alcuni ammaestramenti della Santa al B. Guglielmo Flete d'Inghilterra non più stampati, coll' ultimo Sermone di Lei a' suoi Discepoli, prima che passafse da questa Vita, non più similmente pubblicato. Ed in ultimo vi riponemmo di nuovo una dotta Apologia di Monsignor Filamondo de' Predicatori, il quale assai forte va ribattendo alcune censure troppo ardite riportate da Teofilo Rainau- Theophil. Raynaud.T. do a certi detti, che leggonsi nelle mentovate 8. in Hagio-Orazioni, i quali punto non perdono al lume d' log. Lugd. Pietas ogni più alta, e sana dottrina.

Or quanto che ne' Prologi delle Lettere, e del Dialogo noi abbiamo delle sopraddette cose divisato più al particolare, e più allo steso, ed a quei nostri discorsi vogliam rimetter chi legge, non per tanto non volemmo lasciare di darne in questo luogo alcun cenno; almeno per coloro, che per avventura non si provvedessero, Te non di quelto primo Libro, che essendo il più usuale, ed il più facile, può riuscire il più univer-

sale, e popolare degli altri seguenti.

Rimane adesso, che di questo primoLibro del-

la

Lugdun

(XIV)

la Vita alcuna cosa si dica: E primieramente perchè più tosto a questa del B. Raimondo, che ad altra scrittura ci siam voluti attenere, e quanta fede meriti l'Autore. In secondo luogo, che abbia voluto praticare il moderno lodato Signor Traduttore, edi quali cose voglia avvertire colui, che legge. Sicchè, per farci dal primo, non sarà fuor di caso il ridurre a notizia alcuni de' più noti, e più creduti Scrittori, che di proposito presero a registrare i fatti della Santa Vergine, e porremogli per ordine de' tempi, anzi che di dignità.

Il primo, che coltivò, e ricolse in iscritto i fiori

più teneri della Santità di Caterina fu

FRA TOMASO DELLA TE Frate Predicatore da Siena, la cui Casata su per istretta affinità congiunta colla Benincasa, siccome Albero Bor- si riconosce nell'Albero compilatone da Celso Cittadini, dove si nota Niccoluccia Suora di S. Caterina maritata a Palmiero della Fonte. Costui ascoltò da prima le confessioni della Santa fino all' età di Lei d'Anni 24. o in quel torno, quando fu disposata da Cristo benedetto. Nel qual tempo essendo destinata dal Divino Sposo a grandi servigi della Chiesa sua, e del Prossimo, su provveduta d'un Consigliero di più alto intendimento, qual'era il Beato Raimondo da Capua. Scrisse Tomaso la Vita della Santa, siccome ci riferisce il sopraddetto Raimondo, citandone ad ora, ad ora lescrittu-

ghesi , e Be-Bincala.

re sue. Ma di queste oggidì non si ha contezza veruna, che capitarono sorse male nel disperdimento di altri molti pregevoli manoscritti di questo Convento di S. Domenico. Morì Fra Tomaso della Fonte nel 1390, e nel libro de' morti de' Domenicani stessi vedesene la memoria con un' Elogio

particolare di lui.

IL B. RAIMONDO DELLE VIGNE (non degli Umei, come scrisse il Lombardelli leggendo il latino de Vineis per de Umeis) da Capua, Frate Predicatore, che poi la morte di S. Caterina restò acclamato Maestro Generale dell' Ordine, fu trascelto dalla stessa gran Madre di Dio per Confessore della S. Vergine nostra, e non solo udi le sue Confessioni circa a cinque Anni, ma fu suo compagnone' viaggi da Lei intrapresi, e particolarmente in quello d'Avignone, dove servi d'interpetre tra il Papa, e la Santa in quei Colloqui, ne'quali tante cose si stabilirono a pro del Cristianesimo. Prese Raimondo a compilare distintamente tutti i fatti, e detti della Santa, d'assai de' quali quod vi- Joan. 3. 321 dit, & audivit boc testatur; e d'altri, che non avea sentiti, o veduti, ne rapporta il testimonio, o de' Confessori precedenti della Santa, o de' domestici, o di altri del discepolato di Lei. Il tempo in cui scrisse la Leggenda su dopo il passaggio della stessa. al Cielo, e nel ministero del suo Generalato, cioè dal 1380. al 1399. quando egli si morì in Norimberga

(IVX)

berga. La leggenda fu da lui stesa latinamente in ttile non troppo sollevato quanto alla locuzione, ma sublime si bene quanto a' sensi; legando sovente i suoi racconti a qualche allegoria scritturale, e mostrando le tracce maravigliose della Santa Verginella sovra quelle de' più austeri penitenti, e spiegando la Dottrina di Lei al lume più diritto del Crocifisso. A taluno sembrò questa dicitura più tosto prolissa: Ma se pongasi mente il tempo, e le circostanze, in cui la Leggenda su compilata certamente non tornerà tale; avvegnadiochè morta la Santa di poco, non era del tutto spenta quell'invidia, che contro di Lei avea attizzata il Nimico Infernale, tanto in Roma, dove il ritorno della Sedia Ponteficale per opera di Lei cagionò qualche correzione ne' rilassati costumi, tanto in Francia, dove la perdita della Corte Apostolica avea recato del rammarico, e della rovina a quelle Provincie, le quali speravano da prima fissare in Vignone il reggimento sovrano della Chiesa. Vi erano ancora del tempo, ch' Ela morì, mossi a romore contro di Lei i potenti Contraddittori d' Urbano VI., cui la Santa erasi attenuta sì forte nella Scisma predetta. Ed in somma non era del tutto uniforme nell' opinione degli Uomini il concetto della Virtù della Santa, tanto più che la Chiesa non n' avea fatto ancora alcuno esame. Di qui è, che dovendo Raimondo innalzar di pianta, a rim(XVII)

petto di tanta contraddizione una fabbrica di una così maravigliosa, e rara Santità, e ripiena di fatti così nuovi, e grandi oltre all' umano credere, dovea ben munirla, e prepararla contro le scosse che le minacciava, la malignità, e la miscredenza. Di qui è, che d'ogni azione della Santa egli riserisce più testimonj, ordinando tutto il Libro a forma di Processo: E la dove accada favellare delle sue rare, e sublimi Visioni, o delle grazie più distinte, che Cristo nostro Signore le fece, egli talora confessa la propria incredulità, e di assai altre persone, ma sempre convinta con miracoli adoperati da Cristo medesimo, in conferma, ch' Egli, e non altri, animava, ed innalzava il debole strumento d'una Donnicciuola senza letteratura, per confondere la superbia degli Uomini scienziati di quel tempo. Onde tutto questo egli non si voleva ordire in così breve scrittura, com'altri bramava, e come molti di poi presero a fare.

Divide Raimondo la sua Leggenda in Tre Parti. Nella Prima raccoglie le prime sondamenta interiori di S. Caterina, per tutto quel tempo, che la si stette ricoverata dentro se stessa, e lontana dalle genti. Nella Seconda descrive l'operato da Lei a pro de' Prossimi, e della Chiesa tutta, poichè GESU Cristo la tirò suori dalla Cella ad operar nella sua Vigna. E nella Terza Parte racconta quanto accadde in quegli ultimi mesi, che precedettero al passag-

\* 1

gio

(XVIII)

gio di Lei, quanto egli ne stette Iontano, compilando quivi in fine un Processo di tutte le Virtù eroiche di Lei, come se quel suo Testimonio servir

dovesse all'esame per la Canonizazione.

Nel Procession 2 f. 18.

Di questa Leggenda afferma Tomaso Caffarini averne scritta Raimondo parte da sè, parte esso Caffarini, ed altri a dettatura di lui: e dice, che il primo originale restò apud quemdam Reverendum Dominum Nicolaum de Apulia, sive Nuceria Sacra Theologia Professorem, qui existens socius dicti Generalis decedentis in Nurimberga Anno 1399. de Mense Octobris, sibi post mortem ejus dictam Legendam vindicavit, quam secum in Apuliam detulit. È qui soggiugne il Cassarino, che molti esemplari ne surono in quel tempo trascritti; ond'è, che se ne truovino oggidì nell'Archivio Vaticano, nella Libreria Ambrogiana, nel Convento di Bologna de' Domenicani, e in quel di Siena, a S. Vittore di Parigi, nella Certosa di Luttich, ed altrove.

Questa Leggenda su impressa latinamente, come su scritta, prima in Colonia nel 1553. per quanto dice il Papebroch, indi ultimamente da lui riportata nell' Asta Sanstorum, e pubblicata in Anversa nel 1675. Fu ancora portata in Castiglia-

no, e stampata nel 1508. in Salamanca.

Dell' altre traduzioni se ne vede nel nostro volgare, la più antica delle quali si legge a penna nella sopraddetta Sagrestia di S. Domenico di Sie(XIX)

na fatta da un Sanese, ed un Piacentino, divoti della Santa, ma senza nome. Tale scrittura su compilata, poco dopo il buon Secolo della Lingua, quando or mai gli Scrittori non si attenevano a tanta proprietà di Vocaboli, ne condivano del passato sapore i loro componimenti. Questa è quella stessa traduzione, che Fra Domenico da Pistoia, e Fra Pietro da Pisa Domenicani stamparono nel

Convento di Ripolil' Anno 1477.

IL B. TOMASO D' ANTONIO DI NACCIO DI CAFFARINO, perciò detto il Nacci, o il Caffarini, Frate Domenicano Sanese, altro Famigliare, e Discepolo di S. Caterina, che sopravisse Anni 44. alla Santa, e 25. al B. Raimondo, per agevolare la lettura della Leggenda da Raimondo distesa, ridussela in istretto, pure in latino Idioma, nè dal Testo primo punto si discostò; se non per dichiarare qualche circostanza da Raimondo tralasciata: come, per cagion d' esempio, dove Raimondo accenna la condizione de' Parenti di Caterina, dicendo, che erano Popolari, esso vi aggiugne, che erano di quella sorte di Popolo, che reggeva allora la Repubblica Sanese: Ed altrove; descrivendo lo Sposalizio della Santa, conta il Capuano, che accadesse ne' giorni di Carnevale vicino a Quaresima, ed ei ne assicura che fosse precisamente del Carnevale il giorno ultimo.

(XX)

Questa medesima Leggenda abbreviata ridusse il Cassarino per volgare, come riferisce il Pano Presat.

pebroch ancora, e si osserva notato nel manuscritto, che si serba nella Sagrestia di S. Domenico nostro, dove il Cassarini dice aver satto questo volgarizzamento, non sapendo, che un simile
fatto ne avesse Stefano Maconi. La scrittura può annoverarsi tra le Prose del buon Secolo, essendo
assai germana allo stile della Santa Maestra; perciò sta registrata fra quei manuscritti, che l' Accademia Sanese vuol pubblicare come Testi della
Toscana ottima Favella.

Dopo questo Compendio, il quale, per detta del Papebroch, fu stampato presso il Mombrizio, truovò Fra Tomaso da scrivere molte cose più, che Raimondo scritte non avea: Sì perchè Raimondo intrigato nel suo faticoso Ministero non avea potuto badare a tutto alla minuta, nè parlare con molti altri Testimonj, co' quali esso Cassarini poi trattò; Sì perchè ancora il detto Generale Raimondo non avea ascoltato, che per cinque scarsi anni le Confessioni della Santa, onde gli altri Confessori di Lei molto più avevano che riferire. Pensò egli per tanto compilare un Supplimento alla Leggenda di Raimondo, siccome esattamente sece, e questo fu da lui indirizzato al Priore di S. Maria degli Angioli in Firenze. Truovasi tale scrittura a penna nella sopra citata Libreria della Santa, nella Sagrestia

(IXX)

gressia di S. Domenico di Siena: Ed in qual credito ella sia presso gli Scrittori, a sufficenza mostrerò a suo luogo nel Prologo alla seconda Parte

di questo primo Tomo.

IL B. STEFANO MACONI, de' Grandi di Siena, Segretario, e Discepolo della Santa, e poi Bartholom. la morte di Lei Certosino, ed in fine Generale del Carthus. in su Ordine, volendo provvedere alla divozione de-vit.B.Steph.
gl'Idioti, volgarizzò il Compendio della Vita della Santa, scritto in latino dal Caffarini, nel tempo medesimo, che il Caffarini stesso lo volgarizzo. E' la Scrittura conforme alla dettatura volgare della Santa Maestra, da noverarsi fra i Testi della buona Lingua; ed una Copia se ne ha in Pavia nella Certosa, dove il B. Stefano presedette alla sondazione di quel Monistero, e poi al Governo del medesimo. FRANCESCO BEMBO Vescovo di

Castello fece raccogliere in Venezia, negli Anni 1411. tutte le azioni della Santa in un celebre Processo ordinatone avanti di sè coll'occasione di che appresso. Erasi divolgata la fama della Santità di Caterina, e, più d' ogni altro, ne facevan fede i Miracoli; a tale, che non potevano rattenersi i Popoli di venerarne i ritratti sugli Altari, quanto che ancor calde si fossero le ceneri di Lei, ed i Pontefici, in altre cure fastidiose divertiti, non avessero commesso, giusta le consuete sorme, l'esame, per registrar Caterina nel Catalogo de' Santi. Or

(XXII)

perchè in Venezia, quanto in altra Parte, il Popolo tumultuava nel culto della Santa, alcuni Zelanti si misero in cuore di riparare a questo creduto scandalo, e querelatonsi de' Frati Predicatori alla Corte del Vescovo. Vollero per tanto i Frati difendersi, e dare a divedere, che Iddio solo era quegli, che voleva esser manisestato in questa sua diletta, anzi che essi sollecitassero per Lei questo nuovo culto. Onde fu commesso dal Bembo un' esatto, e rigoroso esame sopra della Vita della Santa Vergine; nè fu senza divino provvedimento; volendo Cristo suo Sposo, che restassero in parte appoggiate ad un gran testimonio degli Uomini, le meraviglie, che in Caterina avea la Potenza di lui adoperate. Vennero per tanto a far questa solenne testimonianza sino a 25. degnissimi Personaggi, della Santa contemporanei [cosa, che di pochi altri Santi forse potrà leggersi, se pur di alcuno si legga ] ed affermarono delle cose da sè vedute, e sentite tanto quanto bastò a compilarne un grosso Volume, ed ottenere dal Vescovo Castellano la sentenza favorevole al culto della Santa. Fra gli esaminati contansi de' Cardinali, Vescovi, Inquisitori, Abati, ed altri Prelati di varie famiglie regolari di qua da' Monti, e di là; del che meglio si farà dichiarazione nell' accennato mio Prologo alla Seconda Parte di questo Primo Tomo. L'Originale di questo Processo su compilato in Ve(XXIII)

in Venezia nel 1411. e servi poi per la Canonizazione Memorie in della Santa stessa, fatta da Pio Secondo nel 1461. Pergamena nella Sacra all'informazione de' Cardinali, che furono il Car- Libreria dinal Bessarione, il Cardinale Alano, ed il Cardi-della Santa. nal Colonna.

Una Copia autentica se ne custodisce in Siena nel Sacrario stesso dov' è la Testa della Santa in S. Domenico; ed altra, copiata da quella, se ne legge in Sagrestia nella mentovata Libreria sacra della Santa: Un' altra simile se ne vede nell' Ambrogiana di Milano, in quella della Certosa di Pavia, presso i Domenicani di Bologna, ed altrove: tutto che il P. Papebroch protesti aver fatte lunghe diligenze per leggere questo documento, esempre senza profitto.

IL B. GUGLIELMO FLETE Inglese, Rômitano della Congregazione di Lecceto, Discepolo, e talvolta Confessore della Santa compose, dopo la morte di Lei, un dotto, ed affettuoso Sermone in sua lode, nel quale prende ad esaltare tutti i gran fatti, e gran Virtù della stessa. Questa scrittura si vede nella sopraddetta Sagrestia di Siena. fragli altri Lbri appartenenti alla Santa, e se ne parlerà nella Seconda Parte di questo Primo To-

mo fra le Annotazioni.

BARTOLOMEO MON. TUCCI da Siena Domenicano registrò in iscritto certi viaggi della Santa, e diedegli al Caffarini. pel. \* † 4

(XXIV)

pel suo supplimento. Lo dice il Lombardelli nel Sommario della disesa delle Stimate della Santa al

Capitolo nono .

IL B. GIOVANNI DALLE CEL. LE Vallombrosano Fiorentino, uno de' Discepoli della Santa, scrisse un' Itinerario di Lei, mentovato dal Lombardelli dove sopra, e truovansi cert' Epistole Latine di lui intorno a diversi fatti della Santa in un Testo a mano nella Certosa di Pavia.

BARDUCCIO CANIGIANI Fiorentino, uno de' quattro Segretar, della Santa, scrisse il Transito di Lei in una Lettera, che si pone

sul fine di questo Libro.

TOMASO BUONCONTI da Pisa Discepolo della Santa descrisse similmente il suo Transito, e si vede in un Codice a mano, che sta presso gli Eredi del Cardinal Bandinelli. Questa relazione s'accorda in tutto con quella del sopraddetto Barduccio.

NERI DI LANDOCCIO altro Segretario della Santa raccolse in versi volgari le geste più singolari di Lei. Questo componimento può seggersi nella Seconda Parte di questo Tomo.

JACOMO DEL PECORA, o sia de' Militi, Montepolcianese, altro Discepolo della Santa scrisse alcuni versi in sua lode. Questi pure registrammo nella Seconda Parte di questo Libro:

LUCA CARDINALE Figrentino

de'

(XXV)

de' Frati Umiliati suo Discepolo scrisse volgarmente in Poesia alcune cose della sua Vita. Ciò riserisce il Lombardelli nel luogo citato al Cap. 10. benchètale scrittura non ci sia pervenuta.

IL B. PIETRO DA CHIOGGIA Domenicano nel suo Leggendario de' Santi ripone la Vita di S. Caterina, e conta alcuna cosa aver' udita dalla bocca di Lei.

PIETRO DE NATALI Vescovo di Jesol nella giunta al suo Catalogo delle Vite de' Santi compendia in latino quella della Santa Vergine...

IL B. PIETRO DA BRESCIA Domenicano espose in versi latini le cose più chiare della Santa.

Frate Predicatore, e Coetaneo pure della Santa prese a descrivere latinamente, ma in compendio la Vita di Lei, e ciò su nel 1417. Servasene un Testo a penna da questi Frati Domenicani nella predetta Sagrestia, ed è legato col supplimento del Cassarini; ed altro simile sta nella Libreria Strozzi in Firenze. Unisorme è lo scrivere di costui all'altre prose Latine de' buoni Religiosi di quell'età.

S. ANTONINO ARCIVESCOVO di Firenze, dopo gli accennati Scrittori Contemporanei, pubblicò nella Terza Parte delle sue Istorie la nine la Vita della Santa, dedottala però dalla Leggenda di Raimondo, ed abbreviatala, la quale andò dividendo in particelle.

PIO

(XXVI)

PIO SECONDO, oltre ad aver distese molte azioni della Santa nella Bolla per la Canonizazione di Lei, e nell'Orazione, che recitò in tale celebrità, le quali nella Seconda Parte di questo Primo Tomo riporremo, compose le Lezioni, ed altro pell'Offizio della medesima, e certo latino Essametro con un Epitassio pel suo Sepolcro, dove le più singolari prerogative di Lei si accennano.

NICCOLO' BORGHESI Cavalier Sanese scrisse, e stampò nel 1501. in Venezia la Vita della Santa, cui era divotissimo, in Latina favella, tirandola in breve dalla Leggenda di Raimondo. Il suo stile è puro, e di buon sapore; se non che l' Istoria è ridotta troppo in istretto; ed ogni suo Capitolo non è altro, che un'iscorciato Sommario d' un Capitolo di Raimondo: senza che avendovi in fine giuntata certa relazione della Canonizazione, e del trasporto della Costola di Lei da Roma a Siena, si convince in alcuna cosa di poco verace, siccome vogliam mostrare nella Seconda Parte di questo Libro. Un' Anonimo volgarizzò lo stesso Anno in Venezia il Libro del Borghesi, e ridusselo nella più fecciosa locuzione Lombarda, rapportando ad ora ad ora poco giustamente in volgare il Testo Latino, siccome dimostriamo nel Prologo de' Dialoghi.

Baron. in GIOVANNI PINO TOLOSANO, che Martyrol. ad 30 April. presso il Baronio truovò credito di esatto Scrittore,

com-

(XXVII)

compose latinamente la Vita della Santa in polita dicitura. Egli protesta di essersi attenuto al testimonio del Borghesi sopraddetto, quanto che in assai cose più vada allargandosi, e particolarmente venetiis ne' maneggi, che la Santa ebbe in Francia, ne' apudTacuiquali riporta alcuna cosa più particolarmente, che num 1505. lo stesso Raimondo, e Stefano Maconi non fecero; forse, che qualche più distinta informazione egli raccolse dalle memorie d' Avignone. Ma perchè egli avea letto il Borghesi volgarizzato, come sopra, e non altrimenti nel suo Latino Testo, incorse alla buona in qualche solenne sbaglio, dove prima l'ignorante Volgarizzatore era caduto. E ciò dichiariamo nel Proemio de' Dialoghi, a' quali un tal disinganno s' appartiene.

GIOVANNI POLLIO POLLASTRINO d' Arezzo, a stipendio della Confraternita di S. Caterina da Siena in Fontebranda, scrisse la Vita della Santa in ottava rima, e pubblicolla presso Antonina di Colonia in Siena nel 1505. Poetò costui con somma semplicità, e si lasciò cascare ad ora ad ora in tali plebee espressioni, che que'gran fatti, e detti della Santa, travisati in così sconce fattezze, cavan le risa a forza dalla più seriadivo-

zione.

NICCOLO' MANERBIO CAMALDO-LESE Abate in Murano di Venezia, fece la giunta al Leggendario de' Santi del B. Jacomo da Voragine

(XXVIII)

ragine, e vi stese volgarmente in compendio la Vita della Santa.

FR. AMBROGIO CATERINO POLITI de' Predicatori Arcivescovo di Consa, espose in volgare la Leggenda del B. Raimondo; ma non senza molte cose tralasciare, e molte aggiugnere. Egli trapassò molte particolarità, che gli parvero di poco rilievo per la Vita della Santa, siccome le testimonianze di coloro, che i fatti di Lei videro, e le sue parole ascoltarono; abbreviò i Colloqui, e troncò molte riflessioni scritturali, non so con quanto avvedimento. Vi aggiunse poi, tratto tratto, alcune Apologie contro tali malignatori della Santa, delle quali (ficcome veramente dotte, e proprie al nostro caso) alcuna riporremo fra le osservazioni della Seconda Parte di questo Tomo. La locuzione del Caterino, se si badi alla prima divolgazione fatta in Siena nel 1524. sa di poco buona civiltà Toscana; benchè l'impressioni posteriori veggansi alquanto raggentilite.

cion. Romæ 2517.

LODOVICO DA GRANATA de' Pre-Tom. 5.Con dicatori, recitò, e scrisse quattro Prediche letine in lode della Santa. Parlò nelle prime due sopra le Virtù ammirabili di Lei, e nelle due altre sopra le Grazie singolari sattele da Dio; a tale che in esse Prediche tutta affatto la Vita della Santa si ricoglia, legata dottamente, e propiamente a varie riflessioni sopra la S. Scrittura, che servono di passaggio

(XXIX)

saggio, e di catena graziosa da un fatto all'altro. Leggale attentamente chi voglia formare il più dritto concetto della Santa Sanese.

MARCANTONIO NICCOLETTI da Testo a mas Cividal del Friuli scrisse intorno al 1570. le Vi-no presso te degli Scrittori buoni Toscani con lodevole accuratezza, e fra queste registrò la Vita di S. Caterina,

L'Opera non è ancora stampata.

LORENZO SURIO Certosino, Scrittore così accreditato, rapportò tra le Vite de' suoi Santi ancor quella della Santa nostra. Scrisse in latino, attenutosi al testimonio del B. Raimondo, e del B. Maconi; e dal suo Testo molte traduzioni n' uscirono:

F. FERDINANDO CASTILLO Domenicano, nella sua Storia Generale di S. Domenico, e nella Seconda Parte al Libro secondo, riferisce con tutta la più lodevole esattezza le geste della Santa. Egli scrisse in Castigliano, e Filippo Pigafetta espose il suo libro in volgare in Firenze 1596.

FRANCESCO VANNI celebre Dipintore Sanese, assinchè, oltre alla Poesia, di sopra in più luoghi accennata, la Pittura ancora concorresse a pubblicare i maravigliosi fatti della Santa Concittadina, espresse in dodici Carte le principali azioni della sua Vita, che surono diligentemente intagliate nel 1597. Poi dallo stesso disegno del Vanni Fra Michele Onofrio Domenicano ne cavò sino a 35. carte, stampate in Anversa appresso Filippo

Galleo nel 1603.

Similmente nell' Anno 1608. in Roma appresso Filippo Tomasini su impressa la Vita della Santa in 32. carte, ideate al sopraddetto pensiero del Vanni, e sotto le medesime leggonsi le spiegazioni in tre lingue, cioè, Latina, Toscana, e Spagnuola. Il Vanni nella carta del Frontispizio pose l'Imagini de' più samosi Scrittori della Vita della Santa: Fra questi vi è Gio: Gersone, che, per quanta diligenza si sia fatta, non abbiam saputo, che delle azioni di S. Caterina cosa veruna abbia scritta.

FRANCESCO BUONINSEGNI Sanese Accademico, coll'occasione, che si sece in Siena una solenne Processione nel 1630, per applaudere al decreto savorevole alle Stimate della Santa, promulgato da Urbano VIII, prese a descrivere quell'apparato, e singendo, che in più luoghi (siccome in parte sarà accaduto) si vedessero figurate in tela diverse azioni della Santa, vi compendiò tutta la sua Vita. Lo stile è più tosto frondoso, e sigurato, benchè di frondi, e sigure sacre intessuto ancora. Il Libro è stampato in Siena nel 1640, sotto il Titolo di Trionso delle Stimate di S. Caterina.

I CINESI RELIGIOSI vollero provvedere alla pietà di quel Regno esponendo nel proprio linguaggio la Vita della Santa, di cui se ne mostra un'esemplare in Firenze nella rinomata Li-

breria

(IXXXI)

breria di S. Lorenzo. Ci giova il credere, che questa possa essere la Leggenda latina del B. Raimon-

do riportata in quel parlare.

PAOLO FRIGERIO Prete della Congregazione dell' Oratorio, in ossequio d' Alessandro VII. ricompilò in Toscano polito la Vita della Santa Concittadina del Papa, non senza qualchè mano del medesimo. E' lodato dal Papebroch, e molti altri per la purità del suo scrivere, e gentilezza, ed oggidì dopo quella del Caterino era la più nota, e la più adoperata. Si servì del Testo di Raimondo, e di altre scritture, che il Papa somministrogli. Ma, per dir vero, non è, che un' estratto del molto più che in Raimondo si legge. Ed in somma è com' un' acqua trasportata dalla miniera, ch' è sempre men salutisera, se non è bevuta nella sua sorgente.

L' ACCADEMIA INTRONATA di Senis 1669...
Siena avendo ultimamente raccolto a giornata, nel Volume intitolato Fasti Senenses i Santi di sua Nazione, riporta in un breve Elogio latino quanto

a' fatti della Santa s'appartiene.

I PADRI GESUITI diligentissimi, ed eruditissimi compilatori dell' Asta Sanstorum, e tra questi il Padre Papebroch, riposero al trentesimo d'
Aprile la Vita della Santa, pubblicando, come si
è detto, la Leggenda del Capuano, che su altra
volta impressa in Colonia nel 1553 Vi aggiunsero l'
Episto-

(XXXII)

Epistola del B. Stefano Maconi latina, e la sopraddetta lettera di Barduccio Canigiani, intorno al Transito della Santa. Va illustrata l' Opera di buone, ed esatte osservazioni, salvoche in alcun luogo (come diremo fra le osservazioni nostre) non fu il Papebroch ben servito di documenti.

IL COMPILATORE di quest' Opere, nell' Anno 1684. raccolse in cinquanta Elogi latini altrettante delle più conte azioni della Santa Concittadina Avvocata sua, e pubblicogli con questo Titolo: Prastantiora quadam Diva Catharina Senensis Elogiis descripta. Gli Elogj furon composti per

alcuni Accademici Intronati amici suoi.

Altri moltissimi Scrittori presero a registrare la Vita della Santa, siccome Gabriello Fiamma Vescovo di Chioggia, Antonio Pegna Spagnuolo, Giovanni Flaminio da Imola, Alfonso Vigliegas, il Ribadeneira, Silvano Razzi Camaldolese, Serafino Razzi suo Fratello Domenicano, il Fontana Domenicano De Romana Provincia, il Marchese, ed il Soveges ne' loro Diari Domenicani, l'Altamura nella Domenicana Biblioteca, Natale ab Alexandro, senza que' tanti più, che accennò Frate Gregorio Lombardelli nel suo Compendio della Difesa delle Stimate al Cap. 8. 9. e 10. e senza contarvi certa Lucrezia Marinella, che volendo, in ofpresso Ba- sequio d'una sì grande Eroina del suo sesso, provare il suo stile al paragone degli altri Scrittori,

(MXXXII)

non seppe mai star di coppia con veruno di loro; tanto ella va di salti pelle forme più affettate de Romanzi, non senza dar di calcio all'Istoria, intrecciandovi, a suo capriccio, alcuna cosa, che dagli altri più autorevoli Scrittori non si riceve.

Per tutte queste cose chiaro fi conosce, che la Leggenda del B Raimondo sia stata l'unico Originale, donde i mentovati Scrittori tutti, chi immediatamente, e chi mediatamente, tolsero le notizie, che registrarono, compilando, chi in questo, e chi in quell'altro Idioma, chi più allo steso, e chi più in accorcio la Vita di S. Caterina. Nè punto andaronne ingannati, essendo il Capuano il più intimo, il più esatto, il più savio Testimone, e perciò il più sicuro, cui altri possa attenersi. Ond'è, che quel Testo non essendo sin qui giammai stato esposto nella nostra volgar favella, con tutta la fedeltà [ toltone quell'antico volgarizzamento pubblicato in Ripoli, che oggidì troppo avrebbe dell' aspro alle nostre orecchie ci diamo a credere, che questa divolgazione debba riuscir la più intiera, e la più germana alla venerata Leggenda originale di Raimondo, e perciò debba riuscire, sopra ogn'altra, la più accetta.

Intorno a che resta da significarti, esserci noi attenuti al Testo medesimo, che il Papebroch s' attenne: Prima, perchè possa qualunque a sua voglia far confronto della nostra sposizione con quel

\* 1 1

libro

(VIXXX)

Libro oggimai così comune. Secondariamente, perchè il sopraddetto Testo concorda coll' altro Testo a penna, che què ne abbiamo in Siena, nella Sagrellia di S. Domenico, salva qualche piccolissima differenza notata fra le nostre osservazioni, ed accaduta per la poca attenzione de' Copisti: Onde a otta a otta col Testo a penna abbiamo ammendato la stampa del Papebroch, e colla stampa avvertimmo qualchè sbaglio nella Pergamena.

Ma poiche, dopo il B. Raimondo, molte cose il Caffarini raccolse nel Supplimento suo, da quello non sapute, queste insieme colle nostre osservazioni riponemmo nella Seconda Parte del Primo Tomo, affinche dell' Istoria della nostra Santa nulla ormai, o quel manco, possa desiderarsi. E giudicammo di queste Giunte posteriori ordinare più tosto un' altro Libro, per non mescolare un pascolo coll'altro; cioè la pura, e divota Leggenda di Raimondo apparecchiata alle delizie dell' Anime B. Thomas spirituali, il cui stile su detto Per Spiritum Sanctum dulcoratus, con quest'altra raccolta, che ha degli spessi condimenti pell' appetito dell' erudizione, e pel sapore degli Uomini, che meno camminano sulla Perfezione. Ma prima, che questo nostro discorso vada a finirsi, egli si è convenevol cosa, che alla sfuggita si accenni alcuna notizia intorno alla condizione ancora del nostro B. Scrittore Capua-

no, ed alla reputazione, ch' egli ebbe sempre nel-

in Prolog. ad suplemé(XXXV)

la Chiesa di Dio ; affinche per la Dignità del Testimone, e Sapienza, e Santità di lui, tu ti rimanga, o Lettore, confermato nella fede ad ora ad ora, che qualche straordinario avvenimento, e non subito al nostro intendere accomodato ti sconfortasse nella credenza. Conciosiache parendo ancora a Lorenzo Surio, che molte cofe, le quali della Santa dovea scrivere a detta del B. Raimondo, e del B. Stefano Maconi, non dovessero incontrare tutta la facilità colla fede di chi legge, si sdebita egli del suo racconto sopra l'autorità de' grandi Teltimonj, che ne furono mallevadori al Mondo. Obsecramus autem Lectorem (dice esso) ut posita omni hasitatione, certo sibi persuadeat, tantos viros non nisi vera, & comperta scribere voluisse. E prima di lui ne protestò l'istesso S. Antonino nel Prologo alla Vita della stessa Santa. Que quanti meriti fuit S. Antonin. in conspectu Dei, opera ejus testimonium perhibent veritati; quia talia, & tanta fuerunt, ut possent lectorem in hasitationem inducere; nisi illi, qui viderunt, & te-Hisicati sunt, tanta auctoritatis, & scientia, & prudentia, & probitate Vita fuerint, quod de veritate eorum debeat nullus dubitare. Ed in vero, che grandi, oltre all'usato credere, siano molti avvenimenti di questa Leggenda, potrai concepirlo da quel, che scrisse di S. Caterina il Venerabile, per Dottrina, é Santità di Vita, Lodovico da Granata. Illud certè de me fateri possum ; cum multa de Divine Bonstatis, &. Cha-+ 1 1 2

Pref. ad Vitam S. Ca-

In prefatione ad Conciones des D. Catharina Senen.T. 5 Concion. Charitatis amplitudine ubique legerim, nibil tamen (post ineffabile Dominica Incarnationis mysterium) legisse, quod majorem mibi Divina bonitatis, & Charitatis significationem prabuerit, quam bujus Virginis res gesta, & singularia privilegia, qua illi à Domino concessa sunt. Erunt fortasse alia, qua magis alios moveant, quaque ad boc efficiendum, potentiora sint: Mihi autem, pro captu, &

ingenio meo, boc evenisse negare non possum.

IL B. RAIMONDO dunque [ per informarti di lui] nacque in Capua, della celebre, e patrizia famiglia Delle Vigne (or'ha 30. Anni in circa, che è spenta) la quale diede al Mondo molti-Uomini insigni in ogni tempo. Uno di questi su il Bisavolo di Raimondo Pietro Delle Vigne, Cancelliere di Federigo Secondo Imperatore, un Secolo addietro, di sublimi maneggi, e letteratura. Le sue scritture sono dagli Accademici della Crusca annoverate fra i Testi del buon parlare, ed alcune Rime di lui serbansi nella Libreria d'Alessandro VII. dentro certa raccolta di antichi Rimatori, le quali si veggono alla stampa ancora in altra simile raccolta, che su fatta dal Giunti. Veggasi Michele di Monaco, nel suo Santuario Capuano: benche l'erudito Lorenzo Pignoria nelle note a certe parole della Storia del Mussato, sopra una lettera del Re Pietro d' Aragona a Carlo Re di Sicilia, dice, che quella dettatura fu di Pietro Dalle Vigne, il quale era d'origine Padovano; e così parrebbe, che tal

(XXXVII)

prosapia fosse da Padova derivata; il che non sa al nostro proposito di risolvere. Il B. Raimondo Ferdinando vestì l'Abito di S. Domenico del 1345. e fatto poi Maestro di Teologia fu dato a governare le Monache di Montepolciano del suo Ordine, dove. scrisse la Leggenda della B. Agnese. Di quindi passò a Siena, e qui dalla Madre di Dio fu trascelto per Confessore alla Santa (siccome la stessa afferma) nell'Anno ventesimosettimo di Lei. In quel tempo servi lungamente in Siena agli Appestati: Indipassò con Lei a Vignone [anzi di sua commissione ve la precedette] quando Ella vi andò per acconciare i Fiorentini con Gregorio XI., e quivi esso fu interpetre fra il Pontefice, che non parlava Italiano, e la Santa Vergine, nel grande affare del ritorno della Sede a Roma. Succeduto a Gregorio Urbano VI. fu Raimondo adoperato da lui in gravi, e difficili negozi con diversi Principi, e fra gli altri, mandato suo Nunzio al Re di Francia, che si teneva cogli Scismatici contro di Urbano. Morta S. Caterina, fu Raimondo eletto nel Capitolo di Bologna ventesimo terzo Generale del suo Ordine, essendo per altro l' Ordine stesso diviso dalla Ferdinando Scisma, e fatto Generale da' Fautori dell' Antipa- ve sopra. pa il Maestro Elia. Resistette Raimondo alla Dignità, ma convennegli accettarla per obedire al Papa. Compilò egli un trattato sopra il Magnificat, e scrisse nel tempo del suo general ministero la Vita \* 1 1 3

Castillo Isto ria Domenicana part. 2 Lib. 2.

di quest' Opere all' Epift. 106.

(IIIVXXX)

della Santa. Portò in Siena il Capo della medesima, reciso dal suo sagro Cadavere sepolto in Roma. Si morì finalmente in Norimberga visitando il suo ordine nel 1399, e su trasportato il Corpo di lui a Napoli. Vedesi l'essigie sua nella Cappella di S. Caterina in S. Domenico di Siena, cogli splendori al Capo, e col titolo di Beato, col qua-le presso di tutti gli Scrittori si legge. Addurremo alcuni Testimoni della Santità, e Dottrina sua, fra i quali.

vio dello Spedale di Siena nel Cassone de' Contratti Criftofano di Gano a carte 4.

SER CRISTOFANO DIGANO, uno de' Segretari, e Discepoli della Santa, in un suo quaderno di ricordi, dove parla de' figliuoli spirituali di Lei, dice : de' quali Figliuo li, fra gli altri, furono Maestro Raimondo da Capova dell' Ordine de Predidel Pubbli- catori, il quale poi fu Maestro Generale di tutto l' Orderno di Ser dine; Uomo virtuoso, buono, e di grande scienza, e carità; el quale poi dopo la sua morte della detta Serva di Cristo Caterina, arrecandosi alle mani ciò, che avea potuto truovare dalla sua fanciullezza, e udito, e veduto di Liei, fece la sua Leggenda; la quale è così cosa notabile, e bella, come fosse di niuno Santo, che si legga, e per molti miracogli, sì di sua Vita, sì poiche morì. Et qui vidit testimonium perhibuit veritatis &c.

IL B. TOMASO CAFFARINO nel Prologo al Supplimento della Leggenda così scrisse. Ego quavis festinatissime totam ejus Legendam perlegi, in qua à principio usq; ad finem, in quantum sapit mea infirmitas, non

Solum

(XXXIX)

folum placidissima, sed etiam utilissima, & omninò sapientia refertissima inveni. Ipse autem stylus, per Spiritum Sanctum dulcoratus, ostendit qualis suerit illius compositor Raymundus, quia sincerus, & mundus, & humilis, & circumspectus, ac plane dignus ad tanta Virginis
praconizzanda merita tam praclara.

IL B. STEFANO MACONI Certosino, Generale del suo Ordine, e da prima Segretario, e Discepolo della Santa nell'esame, che sa della Vita di Lei, avanti il Vescovo Bembo nel Processo mentovato a carte 113. così scrive del Capuano.

Exhortor in Domino devotos homines, qui delectantur audire virtutes reales, mirabiles, saluberrimas, & exemplares istius Alma Virginis, & ( ut ità dixerim ) inauditam familiaritatem, quam etiam dum effet in mortali corpore jugiter babebat cum Domino nostro JESU Christo, atque Beatissima Virgine Maria similiter, & cum Sanctis aliis, non dormiendo, vel somniando, sed etiam corporaliter vigilando; legant Vitam, atque Legendam ipsius Virginis, aditam, & ordinatam à Reverendissimo P. Magistro Raymundo de Capua Sacra Pagine Profesore, qui longo tempore Confessor ejus extitit, & post ejus felicissimum transitum suit factus Generalis Magister sui Ordinis, videlicet Pradicatorum, ubi multa utilia, & pulcherrima reperiet. Et quamvis aliqui fastidiosi Lectores, & ab omni fructu devotionis alieni dicant, quia valde prolixe scripsit; boc apertissime noverint universi, quod, in comparatione gestorum, ipse ni-\* † † 4 mis

mis abbreviavit Vitamipsius, ibi qualicumque modo descriptam. Et ea, que scripsit, indubitanter existimo, quod Spiritu Sancto dictante scripsit. Hoc werbum bic apposui confidenter, quia longam conversationem immeritus babui secum. Et non ignoro vitam ejus commendabilem, atque dotes odoriferas, videlicet, Virginitatis, Nobilitatis etiam corporea, Scientia magna, ac aliarum virtutum, quibus à Domino Deo nostro fuerat insignitus. Hoc unum in fine tacere non potero, quia, sicut optime novi, Beatissima Virginis Maria devotissimus extitit, ut etiam apparet omnibus illum pulcherrimum, atque devotum tra-Statum, quem edidit super Magnificat, attente legentibus. Et quia, sicut ego piè credo, jam transivit ad vitam æternam, unum secretum hactenus in prasenti propalabo, Gapud me certum habeo, quia per annos plurimos, antequam ipse cognosceret almam Virginem supradictam, vel è converso, Beatissima Virgo Maria corporaliter apparens ipsi sacratisime Virgini Catharine, promisit ei dare unum sidelisimum devotum suum in Patrem Confessorem, qui daret ei valde majorem consolationem, quam hactenus habuerit à cateris suis Confessoribus; ut postea rei probauit euentus &c.

IL B. FRANCESCO MALEVOLTI Sanese, Monaco Olivetano, Discepolo di S. Caterina, esaminandos nel sopraddetto Processo avanti Francesco Bembo Vescovo Castellano, tal testimonio riporta a carte 173. del B. Raimondo, e della Leg-

genda che scrisse.

Ideo finem volo imponere isti mea contestationi, boc

unum

unum addendo, & concludendo solummodo videlicet: Quia cum ego multis, & multis vicibus legerim, atque relegerim, nec non of propriis manibus scripserim Legendam istius Gloriosa Virginis compilatam, & dictatamper Veneranda memoria Fratrem Raymundum de Capua; tam Magistrum in sacra Theologia, quam etiam Magistrum Generalem totius Ordinis S. Dominici: Et viderim, atq; cognouerim euidenter, & clare, quod dicta Legenda nec in puncto divertat à pura veritate, & quod in multis excedit potius in minus, quam in plus, & maxime in illis, in quibus ego fui prasens, & in Legenda narrantur, & præsertim, postquam, de mandato Domini, Virgo se exercitauit circa opera exteriora in salutem proximorum: Totum quod in dicta Legenda continetur, de verbo ad verbum, ego Domnus Franciscus supradictus affirmo, ratifico, & confirmo totum fore absque quauis fictione, duplicitate, siue mendacio. Et adhuc consimiliter quam plura alia, que in ipsa minime continentur, que dictus Compilator, aut gratia breuitatis, aut quia non fuit aliquorum tunc memor, aut quia non fuerunt ei manifestata, sicut suerunt aliqua, que ego Domnus Franciscus in ista contestatione inserui. Cuncta igitur approbo, & confirmo suisse, & fore vera, & recta, sine aliqua fraude: Et hoc dico in conspe-Etu Dei, et totius Ecclesia militantis, ac totius Mundi, totum esse verum, & ita approbo, & confirmo. Similiter cotestor, et juro, ponendo manu dexteram super sacram Scripturam, in præsentia Notariorum infrascriptorum, & testiu nominatorum, ego Domnus Franciscus Domin. Vannis de Mala-

(XLII)

Malauoltis de Senis Monachus S. Benedicti supradictus, qualiter omnia per me dicta, & bac scripta, & testisicata ad perpetuam rei memoriam sunt per omnia cuncta vera, & pura, sine aliqua duplicitate, fraude siue malitia; & boc juro in conspectu Dei, in cujus conspectu volo obligari ad reddendam rationem in die Judicii, si non sic se babeat rei veritas.

FRATE ANTONIO DI PORTOGAL-LO, che si dice, Frat' Antonio Sanese, Domenicano, nella sua Biblioteca così scrisse del Beato.

Frater Raymundus Capuanus, Magister in Theologia eruditissimus, qui, & suit nostri Ordinis moderator vigilantissimus, vir in humanis, & sacris literis haud vulgariter eruditus, & vita, ac religione conspicuus, qui quanta fuerit eruditionis etiam posteritati demonstrat in scriptis, qua ad illam transmist. Scripsit enimlibrum, vel tractatum insignem super Cantic. Magnificat. Vitam D. Catharina Senensis scripsit, cui ille per plures annos suit à sacris consessionibus. Composuit etiam Ossicium Visitationis B. Maria. Vitam quoque Diva Agnetis de Monte Politiano, qua suit Sanctimonialis nostri Ordinis: etiam scripsit Epistolas exbortatorias ad diversos, doctas, & devotas. Obiit Norimberga, Anno Domini 1399.

Et postea translatum suit Corpus ejus Neapolim, ad Conventum nostrum S. Dominici, & sepultum à latere uno Altaris majoris.

FR. AMBROGIO D' ALTAMURA dello stesso

(XLIII)

stesso Ordine nell'altra sua Biblioteca Domenicana così riserisce.

B. Raymundus de Vineis Capuanus, in Patria sua remittens sæculo nuncium, nostrum Ordinem est ingressus. Vir celebris Sanctitate, & Doctrina nomine conspicuus, à Deipara Sancta Catharina Sonensi à sacris confession mbus designatur. Ob singularem ejus prudentiam, clara. que celsissima virtutis testimonia, ab Urbano VI. Pænitentiarius Apostolicus instituitur. Item ad Italiæ Principes Januenses, Florentinos, ad Carolum V. Gallia Regem, ad Imperatorem, ad Petrum Regem Aragonensem, ad Ludovicum Ducem Andegavensem, ad Galeatium, & Barnabum Vicecomites, ad Petrum, & Angelum Cardinales Anno 1378. Legatus, & Nuncius Apostolicus, illos in obedientia erga suum Pontisicem maximum constabiliturus, quod et fideliter præstitit, mittitur. Senis grafsante lue anno 1374. eadem laborantibus Charitate maxima inservivit. Anno 1380. quo magno Schismate torquebatur Ecclesia, à Provincies, que vero Pontifics Urbano VI. parebant in Capitulo Bononiensi Magister Generalis nostri Ordinis XXII. eligitur. Quo munere annis decem & novem, multum pro unione, & reformatione totius Religionis laborans, functus est laudabiliter. Episcopatus plures, ac Cardinalitiam Purpuram ab Urbano VI. & à Bonifacio IX. sibi oblatam constantissime vir humillimus recusavit. Urbanus VI. frequentissime loquens de eo in quibusdam Brevibus Apostolicis, ac Epistolis, ipsum appellat tenerrime suum Caput, Oculos, Os, linLinguam, Manus, ac suos Pedes; Praterea eidem commendans Ecclesiam, & seipsum, omnes hortatur Imperatorem, Reges, Cardinales, Principes, at que, reliquos,

ut Raymundum revereantur.

Clarus miraculis ad gaudia Paradisi migravit Norimbergæ in Alemania die V. Octobris hoc anno Redemptionis 1399. Ejus Corpus translatum suit Neapolim in Ecclesia S. Dominici sui Ordinis. Moderator vigilantissimus posteritati ex suis vigiliis inter alia transmist.

Vitam S. Agnetis de Monte Politiano.

Super Magnificat Beatissima Virginis tractatum lestu dignissimum.

Officium quoque Visitationis ejusdem Deipara.

Vitam S. Catharine Senensis, & aliarum San-

Epistolas exbortatorias ad diversos, doctas, & devotas.

FR. VINCENZO MARIA FONTANA pure Domenicano, nel Teatro del suo Ordine.

B. Raymundus de Vineis Capudnus ab Urbano VI. Pænitentiarius Apostolicus institutus, ad Italiæ Principes Januenses, ac Florentinos, atque in Siciliam Legatus, ac Nuncius Apostolicus mittitur Anno 1378. illos in obedientia erga eundem Pontisicem maximum constabiliturus; quod cum sideliter præstitisset, à Provinciis eidem Urbano obsequiosis suit postmodum Generalis Magister electus in Capitulo Bononiensi Anno 1380.

Ma bastino tali Testimoni, per molti più, che

quì

qui potremmo rapportarti intorno alla Santità, e. Dottrina del nostro Autore.

In fine mi riserbai (o buon Lettore) a dirti alcuna cosa, per parte di chi tradusse dal Latino questa Leggenda. Il Traduttore dunque dichiarasi aver fedelmente trasportato, e di parola in parola, i sensi dal Testo Latino nel nostro Idioma Toscano: ciò, che a lui quanto è paruto convenevole, altrettanto si è renduto facile. Egli è paruto convenevole, sì per la venerazione dovuta all'Autore della Leggenda, e sì ancora per togliere ogni sospetto di parziale esagerazione nel racconto delle cose; che in essa contengonsi; le quali essendo: oltremodo ammirabili, e singolari, ove non si raccontassero colle parole stesse dell' Autore, sminuirebbero, per avventura, quella credenza in chi legge, che per tanti motivi si meritano. Egli è stata parimente agevol cosa il volgarizzar letteralmente questa Leggenda, avendo scritto il Capuano in stile così piano, e semplice, che la sua frase può sembrar meglio Italiana, che Latina. Se non che, perchè egli si serve di quando in quando di certe maniere di parlare, tolte dalla sagraScrittura, nel volgarizzamento di queste ha giudicato il Traduttore di potersi dispensare dalla rigorosa legge di esporle letteralmente nella nostra favella: Il perchè, traducendosi in tal guisa, esse perdono la forza loro, e talvolta ancora il proprio significato più dritto. D' una

(XLVI)

D'una licenza simile gli è fatto mestiere valersi, ove l'Autore adopera cotali frasi, anzi barbare, che latine, ed usate forse in quei tempi, ne' quali ei scrisse; attesochè in queste sia stato necessario il sar più tosto Parafrase, che Traduzione; senza però la verità punto alterare degli avvenimenti, o il

fignificato della fentenza.

L' Ortografia, in questo primo Volume, si è praticata secondo lo stile più moderno delle Toscane Accademie. Del resto nell'Opere seguenti, scritte dalla Santa, truovasi in parte conformata all' antico scrivere, ficcome dal Prologo, che precede al secondo Tomo, potrai intendere. Nè il Traduttore si è qui obbligato a tener sempre l'Ortografia stessa in alcune parole, che possono comporsi degli Elementi gramaticali in più modi; parendo che più si accomodi alla nostra favella lo stare nel possesso di più usi. Per cagion d'esempio; qui leggerai; propio, e proprio, prova, e pruova, trovare, e truo-vare, ufizio, e uffizio, cognoscere, e conoscere, se bene, e sebbene, però che, e perocchè, sagro, e sacro, Salvatore, e Salvadore, Sanese, e Senese; e cento più simili: Eciò, per avviso degli Oltramontani Lettori, acciò tal variazione gli ammaestri nella più larga pratica del Toscano scrivere:

TAVOLA

## TAVOLA

(1111)

# De' Capitoli.

## PARTE PRIMA.

Nella quale si tratta della Famiglia della Santa, e delle cose, che l'accaddero prima; ch' Ella uscisse in pubblico.

#### CAP. I.

D' Genitori di Caterina, e della loro condizione. f. 25.

#### CAP. II.

Del suo Nascimento, e della sua Infanzia, e delle cose maravigliose, che le accaddero. f. 28.

#### CAP. III.

Del Voto di Verginità fatto da Caterina, e delle cose, che accaddero finch' Ella pervenne all' età nubile. f. 38.

## CAP. IV.

Dell'intermissione di fervore, la quale Iddio, per actrescimento di grazia, permise, e della forte Pazienza, con cui la Santa Vergine tollerò molte inginrie nella propria Casa, per Amore di GESU Cristo.

f. 45.

#### CAP. V.

Della vittoria, che ottenne contra i Persecutori, sì per mezzo della Colomba, la qual su veduta dal Padre di Lei, come anche per mezzo d'una Visione di S. Domenico. f. 56.

Dell' As-

#### CAP. VI.

Dell' Ansterità della sua Penitenza, e della Persecuzione, che perciò sofferse dalla propria Madre. f. 61.

#### CAP. VII.

Dell' ultima vittoria, che Ella ebbe nel Bagno, e come prefe l'Abito di S. Domenico lungamente desiderato. f. 72.

#### CAP. VIII.

Dell'Origine, e fondamento dello stato Religioso delle Sorelle della Penitenza di S. Domenico, e donde procedesse il modo del viver loro.

#### CAP. IX.

Del mirabile suo profitto nella via di Dio; e che a questa Santa Vergine si debbe credere tutto ciò, ch' Ella raccontava a' suoi Confessori delle grazie fattele dal Signore.

#### CAP. X.

Della mirabile, e notabil Dottrina, la quale il Signore nel principio le diede, e dell'altre Dottrine, nelle quali Essa fondò la sua Vita.

f. 95.

#### CAP. XI.

Della mirabil vittoria delle tentazioni per mezzo d'una cert' altra Dottrina datale dal Salvatore, e dell'inaudita famigliarità, ch' Ella ebbe coll'istesso Signore, e Salvatore.

f. 107.

#### CAP. XII.

Dell'ammirabil sno Disposamento, con cui su sposata nella Fede dal Signore, ricevendo l'Anella. f. 119.

PAR-

#### PARTE SECONDA.

Nella quale si tratta della conversazione di Santa Caterina cogli Uomini, e come surono palesati al Mondo i doni, ch' Ella avea ricevuti nella sua privata Clausura.

#### CAP. I.

Come il Signore comandò, ch' Ella incominciasse a conversare cogli Uomini. f. 123.

#### CAP. II.

Degli Atti maravigliosi, i quali Ella esercitò, e de' Miracoli, che avvennero nel principio della sua conversazione cogli Uomini. f. 131:

#### CAP. III.

Delle cose maravigliose, ch' Ella sece sovvenendo alle bisogne de' Poveri. f. 138.

#### CAP. IV.

Dell'Opere maravigliose, che fece servendo alle necessità degl'Infermi.

#### CAP. V.

Del singolare suo modo di vivere, e come si riprovano coloro, che mormorano del digiuno di questa Santa Vergine. f. 175.

#### CAP. VI.

De' maravigliosi eccessi della sua mente, e delle grandi rivelazioni fattele dal Signore. f. 191.

#### CAP. VII.

D' alcuni Miracoli per virtù Divina operati da questa Santa Vergine circa la salute dell' Anime. f. 229. D' alcuCAP. VIII.

D' alcuni Miracoli, per Virtà Divina operati dalla Santa Vergine, mentre viveva, intorno alla Vita, o alla Sanità de' Corpi Umani., f. 253.

C A P. 1X.

De' Miracoli da questa Vergine operati intorno alla liberazione degl' Invasati dalle Demonia. f. 279.

CAP. X.

Del dono di Profezia posseduto da questa Vergine, e come per esso liberò più Persone da' pericoli dell' Anima, e del Corpo. f. 289.

CAP. XI.

De' Miracoli, che il Signore per questa Santa Vergine operò nelle cose inanimate. f. 310.

CAP. XII.

Della Comunione frequentemente ricevuta dalla Santa Vergine, e de' Miracoli, che per Lei fece il Signore, tanto circa il Venerabile Sagramento, quanto circa le Reliquie de' Santi. f. 325.

### PARTE TERZA.

Nella quale si racconta la Morte di questa Santa Vergine, e i Miracoli dipoi accaduti.

#### CAP. I.

De' Testimonj, che furono presenti alla sua morte, ed informarono l' Autore. Chi fossero, e di qual condizione. f. 341.

#### CAP. II.

Delle cose, che accaddero un' Anno, e mezzo innanzi alla morte della Santa Vergine, e del martirio, ch' Ella sostenne dalle Demonia, per cui finalmente si morì. f. 380

#### CAP. III.

Come questa Santa Vergine desiderava, che fosse sciolto il suo Spirito dal Corpo per unirsi a Cristo, siccome provasi per una Orazione, ch' Ella fece, e pose nel sine del Libro, che la dettò, del qual Libro l'Epilogo insieme colla detta Orazione si pone di parola a parola in Latino, com' Ella disse in Volgare.

#### C A P. IV.

Del Transito della stessa Santa Vergine Caterina da Siiena, e del Sermone, che prima del suo passaggio sece a' F gliuo-li, ed alle Figliuole, che in Cristo avea generato, instruendo tanto in generale, che in particolare tutti, e ciascun di loro, e della Visione, che nell'ora della sua morte su monstrata ad una certa Matrona Romana.

f. 394

#### CAP. V.

De' segni, e Miraeoli, che operò il Signore dopo la morte della Santa Vergine santo prima della sua Sepoltura, che poi, cioè di quelli, che da me potettero risapersi, poichè molti ne furon fatti, che non sono stati scritti. f. 413.

#### CAP. VI.

Della forte Pazienza, che questa Santa Vergine in tutte le sue Azioni manifestamente dimostrò dalla sua Infanzia sino alla morte, per cui chiaramente si pruova esser Ella degna del titolo di Santa nella Chiesa di Dio Militante, giacchè di tanti gloriosi trionsi è adorna nella Chiesa Trionsante.

Nel qual Capitolo si riduce in Epilogo quasi tutto ciò, che di sopra si è detto a cagione di que Lettori, che per poco s' infastidiscono, ed acciocchè se Altri non può avere tutta la Leggenda, avuto questo Capitolo, intenda la sostanza di quasi tutta la stessa Leggenda.

f. 425.

Lettera del Beato Stefano Maconi Sanese dell'Ordine di Certosa Priore del Monastero di S. Maria delle Grazie presso Pavia. Dell'Azioni, e Virtù di Santa Caterina da Siena. f. 461.

Lettera di Ser Barduccio di Pietro Canigiani, nella quale si contiene il Transito della Serasica Vergine S. Caterina da Siena. f. 481.

**PROLOGO** 



#### PROLOGO PRIMO

DEL BEATO RAIMONDO.



Voce di quell' Aquila spirituale, che volò fino alla sommità del più alto Cielo, e che alla Chiesa militante, del Divin Consiglio rivelò i segreti, e disse nel capo ventesimo del Libro delle sue Rivelazioni, cioè dell'Apocalisse. Vidi Angelum descendentem

de Cælo, habentem elanem Abyssi, & catenam magnam in manu sun sua. Or queste parole, in qualunque modo siano state sin' ora esposte da' Santi Dottori, a me pajono tuttavia (se troppo io non m'inganno) all'intento presente acconciamente proposte, mentre intendiamo di narrar le gesta d'una Vergine Angelica, e di condizione più celeste, che umana, la quale è certo, che a molti i quali ignoravano la via della salute, aperse la prosondità dell'abisso dell'infinita Sapienza, e colle parole insieme, e coll'esempio mostrò, o per parlare più propriamente, comunicò a tutti coloro, che voleano intendere, la catena con cui si lega il Demonio.

2 Che se per l'Angiolo, che scendeva dal Cielo

Ž

intendiamo quell' Angiolo del gran Configlio GESU' Cristo nostro Signore, il quale secondo, che afferma l' Apostolo, scese parimente dal Cielo, e v'ascese, non farà questo sentimento lontano dal nostro proposito, inperciocche non v'ha dubbio, che queste Opere siano di Colui, le cui delizie sappiamo essere state fin da principio l'essere co' figliubli, e colle figliuole degli Uomini, per Lui eletti ab eterno. Egli è Colui, il quale, come attesta l'Aquila sopradetta, ha la chiave di Davide, ed esso aprendo, niuno può chiudere, e chiudendo, niuno può aprire. In oltre Egli stesso afferma, aver la chiave della Morte, e dell' Inferno; onde non è maraviglia se porti la catena per legare il Demonio. Ma lo stesso Signor de gli Angioli, ed ora chiamato Angiolo, amò in tal guisa con perpetua Carità l'Uman Genere, ch'avendo di lui un' ineffabile pietà, la Natura di lui uni alla sua Persona. Perciò, come s'è detto, benchè Egli non abbia bisogno di delizie, compiacesi nondimeno tanto pienamente ne' sigliuoli degli Uomini, che quello cofe, ch' Egli ab eterno ha disposto di fare, non cura se non per istrumenti umani porre in effetto. Quindi è per tanto, che per mezzo de gli Uomini Santi, e da Lui eletti, sempre sin dal princia pio de' Secoli gli occultissimi suoi misteri ha civelato i Quindi èpcherle maravigliofé, elloprannaturali opere col ministerio sempre degli Uomini a Lui cari, ha persettamente compité. Quindi è, che volendo Egli da celesti cardini dar la legge di vivere agli Uomini, che abitavano fulla Terra, non elesse altri per mediatore, che un' Uomo; il quale ancora contituì per guida del Popolo eletto. Quindi è finalmente, che acceso quasi da desiderio amoroso dell' Umana Natura, assunse perfettamente da una graziosissima Vergine la stessa Natura, e vestitosi di quella, come ornamento della sua Chrità, per Lei , e con Lei unis-

si indivisibilmente cogli Uomini; la qual cosa maravigliosamente, e graziosamente compita, amò in tal maniera il Genere Umano, che non contento d'esser divenuto tanto mirabilmente fratello degli Uomini, diede sè medesimo in prezzo per la loro salute; il proprio Corpo, e'l Sangue lasciò sin' alla fine del Secolo per cibo delle Anime,

e a tatti i Fedeli se stelso in premio promile.

3. Da tutte queste cose, può ciascun de Fedeli considerare a qual' alto grado di dignità salito sia l' Uman Genere, ed in quanto, sublime posto ogni Cristiano sia collocato, attefo che la dignità dell' Uomo trapassa presentemente la grandezza degli Angioli, e divenuto Iddio (se così è lecito di parlare) un poco minore degli Angioli, sopra gli stessi Cori degli Angioli, esaltato è l'Uomo. Minuisti eum, disse il Profeta, \* paulo minus ab Angelia, \* Ps. 8.6.7. gloria, & honore coronasti eum, & constituisti eum super opera manuum tuarum. Omnia subjecisti subpedibus ejus. Le quali parole applicado a Cristo l'Apostolo, scrivendo agli Ebrei.\* . In eo, dise, quod omnia ei subjecit, nibil dimisit non subje-Emm ei. Raccolga dunque, dalle cose premesse il saggio intenditore, con quanta confidenza possa l' Anima fedele, e amante del suo Salvatore accostarsi a Lui, e con quanta fiducia seguitarlo; quanto innumerabili, e quanto dolci doni sperar possa di ricevere da Colui, che diè tutto sèstesso per Lei, e dalla cui potenza tutte le cose dipendono. O cieca pigrizial. O troppo ostinata durezza del modernitempi! O sopra la neve, e l'ghiaccio gelata freddezza degli Spiriti de' nostri giorni! Con quanto fervore l'Anime sposate in fede a Cristo correvano prima dopo l'Agnello! Con quanta velocità lo seguitavano ovunque andasse, e sin sulla Croce! Quanti, e quante non solamente dell' uno, e dell'altro sesso, ma di qualsivoglia età, e condizione, dispregiando come sterco il mondo, e le cose, che

son nel Mondo, ed esponendo lictamente il proprio corpo ad ogni pericolo di patire, volando più tosto, che correndo dietro l' Eterno Sposo, passavano francamente in que' felicissimi tempi per le spine delle tribolazioni, e per li triboli de' corporali tormenti, ed anche pel baratro della Morte a quella Vita, che non ha termine! Di più, quanti, e quante, calpestate tutte le cose transitorie, domando con un lungo martirio la propria carne, e rimirando cogli occhi della mente le contentezze del Cielo, e colla dottrina insieme, e coll'esempio la Santa Chiesa edificando, terminata dopo lunghi contrasti una vita illibata felicemente passavano alla celeste! E donde tutto ciò, se non perchè trassero ne' loro cuori quell' Angiolo spesso mentovato del gran Consiglio, che dal Cielo scendeva, colla di cui chiave Davidica aveano chiuso alla Terra l'abisso delle loro cogitazioni, ed apertolo al Cielo, e così da Lui ricevendo una gran catena di Virtiì, aveano vinto insieme, e legato il Demonio loro nemico.

\* 3.Tim.3.3

Queste cose quasi comunemente, ed a moltissimi addivennero in que' tempi, ma anche in questi tempi pericolosi, ne' quali secondo la Prosezia dell' Apostolo, \* quasi tutti amano sè medesimi, non resta lo stesso Angiolo col suo gran consiglio, e coll' aiuto insieme, di foccorrere a noi, cioè con produrre or'in una, or'in un' altra parte del Mondo Cattolico alcune Anime, benchè poche, alle quali tanto copiosamente, e tanto largamente i gran doni suoi conferendo, moltiplica, che chi ciò: ha provato, resta attonito per lo stupore, e chi mai nol provò, rimane incredulo. È ciò, che più è degno di maraviglia, ed a mio giudizio, d'essere osservato, par ch'. Egli in questi giorni, quest' abbondanza di grazie al sesso più fragile, cioè al femminile più singolarmente conceda, forse per consondere la superbia degli Uomini, e massimamente

mamente di coloro, che gonfi della propria stima, ardiscono di chiamarsi scienziati, non sapendo nulla, e saggi, benchè nulla sappiano della Divina dolcezza. Costoro (oh che vergogna!) son divenuti oggi così stolti, secondo l'Apostolo, \* che senza la scienza indarno pretendono di ester dotti, e senza la Sapienza esser saggi. Questi dunque, s' io non m' inganno, par che l' Eterna Sapienza abbia determinato confondere per l'umil Dottrina, e per le maravigliose opere di Sante Fanciulle, affinche veruno innanzi a Lei non insuperbisca, e l' Uomo stolto impari ove sia la Sapienza, ove sia la Virtu, ove sia la Felicità, \*\* Baruc.c.3. e la Pace.\*

5 Per la qual cosa la stessa Incarnata Sapienza cred una mirabil Fanciulla, e Santa Vergine nella Provincia di Toscana, e nella Città di Siena, chiamata per antico suo titolo, la Città della Vergine, della qual Fanciulla, mentre io attentamente considero e l'Opere, e la Dottrina, ed ammiro le azioni della sua Vita, ed il suo felicissimo Transito, più son disposto a maravigliarmi, ed a piangere, che a raccontare alcuna cosa di Lei. Imperciocchè qual cuore in tanti, e sì maravigliosi doni dell' Altissimo, non ismarrirebbesi, mentre vede questa Vergine, fragile pel sesso, debole per l'età, plebea pel nascimento, senza guida, e mae stro umano esser salita alla cima delle persette Virtù , aver' acquistato tanta chiarezza, e persezione di Dottrina, e tuttociò dentro la casa paterna? Chi non istupirà? Chi non si maraviglierà? Chi potrà contenere le lagrime di gaudio insieme, e di lode? Ma perchè a me indegnissimo, senza alcun merito precedente, e Dio volesse, che non opponentisi più tosto gli stessi demeriti, dalla superna Pietà, che non vuole, che alcuno perifca, fu conceduto, che quafi circa alla fine della sua vita, per molti Anni, non solamente avessi la notizia, e la familiar conversazione della:

pre-

presata Santa Vergine, ma ancor da Lei sossi eletto per Consessore, assin di partecipare, e di sapere tutti i segreti, che dal Signore conceduti le sossero, o rivelati, acciocche un si prezioso talento dalla Bontà dell'Altissimo raccomandatomi a guisa del servo iniquo (il che sia da melungi) io non tenga nascosto, e coperto, intendo esporlo sul pubblico Banco, per sar più copioso guadagno dell'Anime, ed acciòcche, con usura a Dio grata, io lo riporti a suo tempo innanzi al mio Signore, e Salvatore.

6: Or giacche le parole di San Giovanni, che sopra ho poste (se troppo io non vado errato) s'adattano al mio proposito, io le ripiglio, ed esclamando, dico a'. Secoli, si presenti, come futuri. Ho veduto io Raimondo, che tale è l'usato mio nome, ma dalla stessa Santa Vergine, chiamato, da ciò ch' avvenne, Giovanni, per li fegreti da Lei rivelatimi, com'io credo; lo dico, ho veduto l' Angiolo, che scendeva dal Cielo, ed avea la chiave dell' Abisso, e la catena nella sua mano; ho veduto, e sono stato presente. Ed avvegnache molte, e gran cose avesse operato il Signore prima che di Lei avessi notizia, tutte nondimeno le ho udite, o in segreta Confessione da Lei medesima, o da altre persone dell'uno, e dell'altro selso degnissime d'ogni fede, le quali parimente surono presenti, e le videro. Ho veduto dunque, ed ho udito, talmenteche, ed a me, ed agli altri, che furono presenti è lecito coll' Evangelista Giovanni, esclamare. \* Quod vidimus, quod audivimus de verbo vita, che in quelta ammirabil Vergine abitava, questo, e non altro annoutramus vobis. Non enim possumus (per parlare con Pietro, e Giovanni) \* qua vidimus, & audivimus non loqui, e non predicarle a tutti. Vediamo dunque confattenzione, o fedeli Cristiani, questo nuovo Prodigio, ch' è stato fatto, e c'ha fatto il Signore, ed ha mostrato a noi Peccatori, il -

\* 1. Joan.

\* Ad. 4.

pri-

primo de' quali son' io, che sopra ho detto, che Io ho veduto. Ma che cosa, di grazia, ho veduto? Io ho veduto certamente l'Angiolo, che scendeva dal Cielo, poichè questa Donna, di cui si parla, non Donna, ma più tosto Angiolo terreno, o pure (se così vogliate) celeste cosa dovea chiamarsi, anzi che Donna. Non è egli forse cosa Angelica; e Celeste; tanto a' vietati, che a' leciti corporali diletti affatto rinunziare, nelle cose celesti sempre colla mente abitare, parole d'eterna vita incessantemente profferire, senza cibo, senza bevanda, e senza sonno con molte gravi infermità corporali non solamente vivere; ma godere, e le cose, che a Dio appartengono, e alla salute dell'Anime continuamente; e infacicabilmente operare? Chi dirà esser queste terrene cose, o umane? Taccio degli altri segni, e degli altri miracoli alla nostra presenza per Lei operati dal Signore, de' quali non dobbiamo ora fingolarmente favellare, ma con la grazia del Signore, di sorto si diranno in gran parte. Qual maraviglia dunque, se Angiolo da noi si chiami Colei, che la natura Angelica colla purità della carne, e dello spirito, avendo imitata, l'ufizio ancora degli Angioli, per comando del Re degli Angioli, incessantemente esercitava.

7 Con ragione si dice, che Costei dal Cielo scendesse, perchè essendo in Cielo, la sua santa conversazione scendea sovente in Terra per l'umile cognizione di sè medesima, e per la compassione de Prossimi. Ma perchè su
scritto dello Sposo, che Colui, che discese, Egli è ancor Quegli, che ascese, e la vera Sposa a tutto suo potere procura di conformarsi a passi dello Sposo, quindi
è, che la sopradetta ammirabili Vergine scendeva, e saliva insieme cogli Angioli nella Scala di Giacobbe assinchè, vedendo la saccia del Signore in cima di quella assiso, ricevesse salendo una larga benedizione, e della stes-

A 4

fa benedizione, scendendo, facesse partecipi gli Abitato. ri di questa Terra. Tutto questo Ella fece nella Scala di Giacobbe, attesoche, come di sotto, coll'ajuto del Signore, farassi noto, tuttociò, ch' Ella domandò al Signore, e tutto ciò, ch' Ella operò, tutto fu fatto mediante la gloriosa Genitrice di Dio Maria, e l'Umanità del Salvatore, le quali due cose per la Scala di Giacobbe proprissimamente erano dimostrate. Del rimanente l'Angiolo, che in tal guisa scendeva, com' abbiam detto, non senza misterio, dicesi aver la chiave dell' Abisso, perocchè quest'Angelica Vergine sopra ogni uman credere, la profondità della Divina Sapienza, quanto ad Anima viatrice è permesso, investigando, a noi aperse, e mostrò. Conciosiacosachè, Chi leggendo le sue Lettere, che quasi per tutto il Mondo indirizzò a' Fedeli Cristiani di diverso stato, e grado, l'alto stile non ammirerà, e le profonde fentenze alla falute dell' Anime fommamente giovevoli? Poichè sebbene Ella in esse nel proprio volgare Idioma favelli, non avendo Ella cognizione dell' umana Letteratura, \* tuttavia, perchè entrò nella considerazione della Potenza del Signore colla chiave della profonda profondità, quindi è, che il suo stile (se alcuno diligentemente il consideri) par più tosto di Paolo, che di Caterina, o d'alcun' Apostolo, anzi che di qualunque Fanciulla. Or queste Lettere Ella così velocemente dettava, senza intervallo, benchè piccolo, di pensamento, come se in alcun Libro posto innanzi a Lei , leggesse tuttociò, che diceva. Io l'ho veduta spesse volte dettare a due Scrittori diverse Epistole per mandarle a diverse persone, e di diverse materie, nèalcun di loro aspettare, nè pur per breve spazio di tempo, ciò ch' Ella dovea dettare, nè da Lei altra cosa udire, se non ciò ch' a sè parteneva. Della qual cosa restando io grandemente maravigliato, missu risposto da

Ex Pfal. 70. re. ubi Genebr. da molti, i quali prima di me, l'aveano conosciuta, e più frequentemente l'avean veduta dettare, che alcuna volta a tre, altra volta a quattro Scrittori similmente dettava, come s'è detto, e colla stessa celerità, e sermezza di memoria, la qual cosa in un corpo semminile, e tanto dalle vigilie macerato, e dall'astinenza mi dà più tosto segno di miracolo, e d'infusa sopracceleste virtù, che di

qualunque virtù naturale.

Di più se alcuno considererà il Libro, cui, dettando manifestamente lo Spirito Santo, Ella compose nella propria lingua, Chi potrà mai immaginarsi esser quello stato fatto da una Donna? Altissimo certamente è lo stile di quel Libro, talmenteche appena trovasi una maniera di parlar latino, che corrisponda all'altezza di quello stile, siccome ora io medesimo sperimento, mentre procuro di trasportarlo in quell' Idioma. Son così alte le sentenze, e così profonde, che s'alcuno le concepisca profferite in Latino, crederà esser più tosto d' Aurelio Agostino, che di qualunque altro. Quanto poi siano utili ad un' Anima, che cerca la sua salute, nè brevemente, nè facilmente si può spiegare. Tutte le sottigliezze degl' inganni dell'antico Avversario in esso contengonsi, e tutte le vie, e i modi di vincer lui, e di piacere all' Altissimo. Si trovano in esso, se alcuno diligentemente l'osservi, i benefizi fatti dal Salvatore alle Greature ragionevoli, e le colpe che ancor'oggi in questo nostro malvagio Secolo contro di Lui comunemente commentonsi, ediloro rimedj. Or le cose, che in quel Libro contengonsi [ secondo che dagli Scrittori di Lei mi fu riferito ] Ella non mai dettò, mentre avea l'uso de' corporali sentimenti, ma sempre mentre attualmente rapita in Estasi parlava col suo Sposo. Perlochè quel Libro è ordinato a modo di Dialogo tra 'l Creatore, e l'Anima ragionevole da Lui creata e viatrice. A 5

9 Ma con tutto che le scritture di Caterina siano per questi motivi degne di somma lode, nè io sia bastevole per lodarle; elleno tuttavia son poco, rispetto al suo favellare mentre vivea, mercecchè il Signore aveale data una lingua eruditissima, affinchè Ella in ogni luogo sapesse parlare, e le parole di lei come facelle ardevano, nè era veruno, che udendola potesse dal calore dell'infocate sue parole totalmente nascondesi. Laonde è oggi comun parere di coloro, che la conobbero, e sì di quelli, che seguitarono le sue vestigie, come ancora di quelli, che non le seguitarono, che mai non venne alcuno ad udirla, quantunque con cattiva intenzione, cioè ancor di deriderla, che da Lei non partisse, o un poco, o persettamente compunto, e in tutto, o in parte emendato. Chi da questi segni non iscorgerà il fuoco dello Spirito Santo abitante in Lei? Chi cercherà altra pruova, che in Essaparlasse Cristo? Imperocchè ciascun' albero, secondo la sentenza della Verità, dal frutto conoscesi; el'Uomo dabbene da un buon Tesoro cava buone parole, come dice la stessa Verità Incarnata. Avreste veduto frequentemente coloro, che per cagion di ridere, e di bessare eran venuti, ritornar poi colle lagrime; coloro i quali con animo gonfio, e con mente altera erano entrati, uscir poi colla fronte dimessa, e sospirando; ed altri, i quali negli occhi loro erano sapienti, e d'umana scienza ornati, dopo che l'aveano udita, attoniti rimanersi, e trà sè dire. Com'è costei si perita nelle Lettere, non auendole imparate? Donde tanta sapienza a questa Donnicciuola? Chi l' ba tanto perfettamente instruita? Chi l' ha insegnato cose tanto sublimi? Le quali cose tutte saceano piena testimonianza a chiunque sanamente intendesse, ch' Ella avea la Chiave dell' Abisso; cioè della profondità della toprannaturale Sapienza, e le tenebrose menti-illuminando, il Tesoro dell' eterna Luce a' ciechi disserrava. 10 Ag-

Aggiugnevasi finalmente alle parole di Giovanni tolte per fondamento di questo Prologo. Et catenam magnam habens in manû sua; le quali voglionsi dichiarare, come le antecedenti, al nostro proposito, spiegando il significato del nome. Che maraviglia se Caterina avea la catenai? Non concordano forse nella voce questi due nomi? Poiche se Caterina pronunzierete colla Sincope, averete Catena, e se a Catena aggiugnerete una sillaba, averete il nome di Caterina. Ma andrem forse noi dietro alle voci folamente, ed a' segni, lasciando le cose, e i Misteri per queste voci fignificati? Non solamente queste voci, ma ancora le cose medesime dimostrano a noi questa convenienza. Imperocchè Catha nella lingua Greca, fignifica nella Latina Universo; onde ancora la Chiesa Cattolica per la forza del vocabolo Greco, dicesi propriamente in Latino Universale. Caterina dunque, e Catena dinotano appresso noi Università, la qual cosa manifesta ancorala catena nella medesima sua testura; poichè ella è composta di diversi anelli di qualche materia, insieme, e talmente legati l'uno coll'altro, che non possono, se non rompendosi, separarsi, e così l'università di quegli Anelli diversi, e in tal modo uniti, com' abbiam detto, si chiama Catena, secondo l'uso comun degli Uomini, che nelle cose mondane, secondo il parer del Filosofo, dee seguitarsi. Or questa unità di diversi, o diversità d'uniti dimostra a noi una doppia collazione di Beni, cioè degli Uomini fedeli, de' quali è composta la Chiesa, e delle sante Virtù, nelle quali consiste la salute, e la persezione dell' Anime. In ciascuna di queste università a Dio grate, troverete necessariamente e l'unità, e la diversità; nè propriamente università dir si potrebbe, se l'uno, e l'altro non abbracciasse.

11. Per la qual cosa dal principio di questo nome.

e la diversità, e l'università si compone, che tutto significa questo nome Carena, in cui forse non piccol misterio s' asconde. Imperocchè egli è certo, che le Virtù sono insieme legate, mercecchè una assolutamente senza l'altra non può aversi, e nondimeno ha ciascuna la sua singolar proprietà, la quale mun'altra può avere. Così appunto i Fedeli in una stessa Fede, ed in una stessa Carità uniti, sono in tal guisa disposti, che se alcun da quella si parta, lasci d'esser Fedele, e pur'egli è assolutamente necessario, che ciascun di loro abbia le grazie singolari di quello Spirito, che a ciascun le comparte, come vuole, siccome ancora i loro subbietti dalla propria natura singolarmente si distinguono. Non par dunque a voi chiaramente manifesto, che ciascuna di queste università, secondo le cose, che di sopra abbiam dette, sia una catena? La diversità degli uniti, e l'unità de' diversi ciò manisestamente dimostrano. Che se ciascuna di loro è una catena, egli è conseguente per le cose di sopra dette, che l'una, e l'altra di loro comprendasi in questo nome Caterina. E in verità non è maraviglia, perchè questa Caterina e l'università delle Virtù ricevette dal Signore, e l'università de' Fedeli portava nel cuore con tant' Amore, che non parrà punto nuovo a chi intende, se dicasi aver' Ella la catena nella sua mano; poichè l' università già dette non già in minima parte, o mediocremente, ma perfettamente, ed eccellentemente possedè. lo credo troppo brevemente aver detto quello, che intendo; voglio però, siccome anche debbo, più largamente spiegarlo.

mente veduto delle persone virtuose, ma non mi ricordo aver mai veduto, nè credo di vedere per l'avvenire un' eccellenza di Virtù cotanto universale, come in questa Vergine aperramente vedevasi. E per cominciare dal fon-

damento

damento, e dal condimento delle Virtù, era in Lei così grande Umiltà, che non solamente a qualunque vilissima persona soggettarsi, e l'infima di tutti esser reputata continuamente desiderava; ma di più esser' Ella la cagione di tutti i mali, che gli altri pativano, fermamente credeva! Perlochè qualunque volta Ella scorgeva i mali di colpa; o di pena, universali, o particolari di chi che sia, contra se stessa adirandosi diceva. Di tutti questi mali tu sei la cagione; dalle tue iniquità tutte queste cose procedono: Riconos sci dunque te stessa, e piangi a' piedi del Signore i tuoi peccati finche tu meriti d'udire con Maddalena: Dimissa sunt tibi peccata tua &c.\* Osservate o Lettore non solamente l' Umiltà, ma la radice più profonda dell' Umiltà. Poco a Lei pareva esser soggettà agli altri, obbedire a ciascuno, e da ciascuno tollerar pazientemente l'ingiurie, ma oltre a tutte queste cose non solamente, secondo la Dottrina del Salvatore, \* Ancella inutile si chiamava, ma più degli altri, \* Lu. 17-10. eancor per gli altri, e quel ch' è più, anche per li suoi persecutori si accusava colpevole avanti al Signore; e così non solamente soggetta a tutti, non solamente l'infima di tutti, ma a tutti necessariamente reputavasi debitrice. Quindi escluso e 'I giusto, e l' ingiusto giudizio del Profsimo, ed ogni propria riputazione cacciata in bando, dispregiando tanto eccellentemente sè medesima, dispregiava perfettissimamente il dispregio, in che Ella era avutadal Prossimo, ed a piedi di tutti sottoponevasi. Vedete: voi, o Lettore, come qui affatto escludevasi la superbia, come l'Amor proprio sapientissimamente vincevasi, come la dilezione del Prossimo, che la Legge adempie, fortissimamente osservavasi? Vedete voi la Carità, e l'Umiltà nella stess' opera con grandissimo artificio concatenate? Non par forse a voi questa catena bastante a pigliare, ed a legare il superbissimo Satana , secondo che Giovanni addotto per Testimone aggiugne? Mai

Ma forse nelle cose già dette nasceranno alcuni dubbi, cui dalla vostra mente intendo di togliere, affinchè non crediate, che l'oscurità sia compagna della falsità. Essendosi dunque detro di sopra, che Caterina a qualunque vilissima persona desiderava di soggettarsi, el' infima di tutti esser reputata, perchè ciò più largamente non s'è dichiarato, forse voi, o nol credete, o nulla stin mate. Ma voglio, che voi sappiate, che noi eccederemmo affatto la misura di questo Prologo, se tutte quelle cose, che rapportiamo, volessimo distintamente dichiarare. Basta che nel Trattato della Leggenda tutte più largamente s'inseriscano. Ma pur sappiate, che questa Vergine a tutti, ed a ciascuno della sua Casa, ed anche alla Fante. ed in oltre a molti poverelli, ed infermi, che giacevano nello Spedale volontariamente si soggettò, e per lungo. tempo obbedì, nè mai senza soggezzione volle vivere fin' all' ora del suo passaggio, come di sotto più largamente nella Leggenda si farà noto. Che Caterina si riputasse l' infima di tutti gli altri già si è dichiarato abbastanza, come io credo, ma per rimuovere ogni scrupolo dalla vostra mente, voglio che voi sappiate, ch' alcuna volta io le dimandai come esser potesse, che, salva la Verità, ella giudicasse, e confessasse sè essere la cagione di tutti i mali, che accadevano, ed Ella, confermando maggiormente la fua proposizione, disse così essere assolutamente, ed agginnse: Se dal fuoco del Divino. Amore io fossi perfettamen-, te accesa, e con enore ardente il mio Creatore pregassi, Egli, che tutto è misericordioso non userebbe forse misericordia a tutti. c storo, e farebbe, che dal fuoco, che in me allora fosse, tutti s' accendessero? E che cosa è quella, che tanto bene impedisce? Non altra certamente, che a miei peccati; peracchè il difetto. non pud essere dal Creatore, in cui non cade verun difetto; convien dunque che sia in me, e da me. Or sopra a questo; quan-40 10

do so considero quance grazie, e quanto grandi m' ba conceduse con tanta Misericordia il Signore, assinche so diventassi tale, com' bo detto, e pure per le mie insquità non son tale, il che a me chiaramente si mostra ne' mali, che veggo, m' adiro contro me stessa, e piango i mies peccati, perchè per questo so non dispero, ma sempre più spero, ch' Egli a me perdoni, ed a loro.

14 Queste cose con grandissimo servore disse a me Caterina, ed so ammirando il nuovo modo di conservare perfettamente l'Umiltà insieme, e la Carità, mentre paréa, che i peccati anche notori de' Prossimi Ella imputalse a sè stelsa, avvegnache alcune cole io potessi replicare, volli più tosto tacere, che più replicare innanzi ad una sì gran Maestra di Virtù. Ed osservai, ed ora discorrendo maggiormente osservo, essere l'Umiltà, la Fede, la Speranza, e la Reina di tutte la Carità in questo solo atto mirabilmente, ed eccellentemente concatenate. Conciosiacosache l' Umiltà faceva, che con un modo mirabile Ella imputasse a sè medesima i mali del Prossimo, e che non lo disprezzasse. La Fede mostravale quanto benigno, e misericordioso sosse il Signore, e quanto maggiore della malizia de' Peccatori fosse la sua Bontà, ed anche quanto fruttuoso sia quel suoco, che arde nell' Anime de' Servi di Dio. La Speranza la confortava affinche non ostanzi tanti, e sì gran peccati, Ella s'avanzasse con fiducia ad implorar misericordia così per sè, che pergli altri. E tutte queste cose operava quella Carità, che mai non manca. A questo univesti una perfetta Contrizione de' peccati, ed insieme la soddisfazione colle lagrime degli occhi, e del cuore, e un zelo esimio dell' Anime, ed una Iodevolissima sollecitudine della salute di tutti. Che vi pare adesso, o buon Lettore? Non iscorgéte voi nella prima opera, che v'ho addotta di quella Santa Vergine

una catena molto grande di virtù? Non vedete voi ora chiaramente essere stato il suo nome giustamente detto Catena, o Caterina; e che di Lei propriamente dicesi nel nostro Tema, ch' Ella avea una gran catena nella sua mano? Ma perchè abbiam detto aver' Ella avuta una doppia catena, cioè di Virtù, e d'Anime sedeli, di cui è composta la Chiesa, le quali ambedue portava con gran perfezione nel cuore, non parrà sorse a voi, che noi abbiam trattato se non che d'una, benchè, se voi osserve-

rete, dell' una, e dell'altra abbiam parlato.

Ma per più chiara dimostrazione di quelle cose, che noi diciamo, voi dovete sapere, che sì grande era il fuoco dell' Amore, che a ciascun de' Fedeli, e molto più alla Congregazione di tutti portava Caterina nell' Anima, che tutti i pensieri, i discorsi, e l'opere, e tutta parimente la fua vita, ed ogni fua intenzione null'altro contenevano, o dimostravano, che la Carità, e la Compassione del Prossimo. Chi mai potrebbe bastevolmente raccontare le limosine, ch' Ella dava a' Poveri, la servità, che prestava agl' Infermi, il conforto della divozione, e della confidenza con cui confolava, e ricreava i Moribondi? Di piu, Chi poirebbe noverare quante volte consolasse gli Afflitti, convertisse i Peccatori, confermasse i Giulti, tollerasse i Cattivi, e tutti coloro, ch' a Lei venivano attraesse colla Carità, co' quali mezzi, o insieme, o separatamente adoperati con grandissima efficacia procurava la salute de' Prossimi? In oltre, Chi potrà mai rammentarei fiumi delle lagrime, gli sviscerati sospiri, il fervore dell' Orazione, i singhiozzosi pianti, co' quali senza intermissione, e giorno, e notte, non senza incredibili sudori appresso il suo Sposo adoperavasi per impetrare a ciascuno salutevol fine? Per conferma di che su alcuna volta udita da molti Testimoni mentre era in Estasi, muovendo per

eccesso di spirito la lingua, parlar quietamente col suo Sposo, e dire: Potrò so forse, o Signore, esser contenta, se alcun di costoro, i quali all' Immagine, e somiglianza tua son creati, come son io, perisca, e tolgasi dalle mie mani? Io non voglio in alcun modo, che nè pur' uno si perda de' miei fratelli, che sono a me congiunti e per natura, e per grazia: E voglio, che l'antico Avversario tutti gli perda, e tutti Tu gliguadagni, a maggior lode, e gloria del Nome suo. Imperocchè meglio sarebbe per me, che tutti si salvassero, ed io sola, salva sempre la tua Carità, sostenessi le pene dell' Inferno, che se io fossi in Paradiso, ed essi tutti dannati perissero: perchè maggior' onore, e gloria del tuo Nome sarà, se il primo avvenga, che, se il secondo. E le fu rispotto dal Signore, com' Ella segretamente mi confessò. La Carità non può star nell' Inferno, poiche affasto il distruggerebbe: Sarebbe più facile, che l' Inferno si distruggesse, che con esso stesse la Carità. Ed Ella: Quando la tua Verità, e la tua Giustizia il permettesse, Io vorrei, che l'Inferno fosse affatto distrutto, o almeno, che verun' Anima mai più non vi scendesse, e se, salva l' unione della tua Carità, io fossi posta sopra la bocca dell' Inferno per chinderlo, talmente che ninno mai più v'entrasse, misarebbe gratissimo, affinche in tal maniera tutti i mies Prossimi si salryassero.

tamente inferire, s'io non m'inganno, che questa Vergine era felicemente, e persettamente circondata, ed ornata nell' Anima da queste due catene d'oro a Dio sì grate, nè a me è lecito di raccontar tutte le cose in particolare, per non convertire il Prologo in Trattato. Basta, per render voi benevolo, ed attento, aver'in genere rozzamente, ma veracemente espresse le prerogative di Lei. Desidero nondimeno, che voi sappiate, che se meco aveste veduto, e udito quelle cose, le quali io stesso ho veste veduto, e udito quelle cose, le quali io stesso ho veste de presente de presente

dute, e udite, avreste veduto cogli occhi della mente l'imitatrice dell' Umiltà, e della Purità della gloriosa Vergine Maria, dell' Austerità, e della Povertà di Giovanni Battista, della Penitenza, e del Fervore di Maria Maddalena, della Veracità, e Santità di Giovanni Vangelista. Avreste, dico, veduto Pietro nella Fede, Stefano nella Speranza, Paolo nella Carità, e nella Sapienza, Giobbe nella Pazienza, Noè nella longanimità, nell' Obbedienza Abramo, nella Mansuetudine Mosè, nel Zelo Elia, Eliseo ne' Miracoli. Con Giacobbe contemplava, prediceva le cose future con Giuseppe, rivelava i Milteri con Daniele, e con Davide giorno, e notte dava lodi all' Altissimo. Io non eccedo mentre così parlo, o Lettor carissimo, non eccedo. Ben vedrete da basto, mentre leggendo, distintamente troverete quelle cose, che qui in generale brevemente s'accennano, non esser qui alcun' eccesso. Ei non è certamente difficil cosa il ritrovare in ciascuno de' Santi l'imitazione, e dell'istesso Salvatore, e della sua gloriosa Madre, nè ciò affermare può dirsi eccedere: Imperocchè non agguaglia, chi secondo il suo potere imita, nè si richiede necessariamente in colui, che imita la perfezione, o la pienezza di colui, ch'è imitato. Laonde il Dottor delle genti stimolando i propri Discepoli all' ac-\*Phil-3-17, quitto della Cristiana perfezione, diceva: \* Imitatores mei estote, sieut & ego Christi. Nelle quali parole, se bene avvertasi, non solo invita tutti i Fedeli all' imitazione di sè me lesimo; ma anche all' imitazione di GESU' Cristo. Da quello, che poi ho detto, cioè, ch'avrette veduto Pietro nella Fede &c. nessuno inconveniente ne siegue, attesochè Pietro nella Fede con verità può dirsi chiunque perfettamente possiede nell' Anima la Fede di Cristo, e così degli altri. Senza che, nel nostro Argomento coll'ajuto di Dio, intenderete di sotto, che le predette

Virtu unite ne' Santi di sopra mentovati sono state con un si nuovo, e si perfetto modo da questa Santa Vergine possedute nell' Anima, che ogni ammirazione nata forse da ciò, che innanzi ho detto, si toglierà dalla vostra mente.

Basta, che quelle due catene io vi abbia mo-17 strate, con cui legasi il Demonio, le quali avea nella sua mano quest' Angiolo Verginale, che per una di esse, cioè per la catena delle Virtù, salendo al Cielo, per trattar la salute dell' altra catena, cioè de' Fedeli, scendeva dal Cielo. Con queste due catene non è maraviglia alcuna, che si faccia schiavo il Demonio, secondo, che aggiugne S. Giovanni, \* poichè ogni dotto Teologo \* Apoc. d. sà, che il Regno di Satana tanto è grande, e non più, c. 20.2. quanto gli Uomini viziosi volontariamente gli concedono; imperciocchè essendo egli per sua colpa dannato, e dalla propria dannazione legato, non potrebbe in alcun luogo, per sua propria possanza regnare, se 'l vizio non sottoponesse all' imperio della sua perversa volontà gli animi de' malvagj . Ond' è scritto, ch' egli è Re sopra tutti i figliuoli della Superbia, \* poiche dalla Superbia son \* Job 41. generati tutti coloro, su' quali ei regna, mercecchè re- 25. gnar non potrebbe, se prima dalla superbia non sosse pervertita la Volontà. Il Regno d'unque di Satana non sussiste per lo suo proprio potere, ma per l'altrui vizio, e siccome il Regno di lui, non già dalla sua, ma dall' altrui volontà depende, così certamente la distruzione del medesimo Regno più nell'altrui Volontà, che nella sua è fondata, e però aciascuno, che veramente vuole, è facile cosa, quanto a sè, distruggere il suo Regno: E colui, io quì dico, che voglia, cui la grazia data da GESU" Cristo fa, ch' esso voglia. Quindi lo stesso Maestro, e Signor nostro allorchè per cancellare le nostre colpe, e per infondere in noi la fua

31.

fua grazia avvicinavasi alla Passione, ed alla Morte, diceva a' Discepoli insieme, ed a' Giudei. Nunc Judicium est Mundi, nunc Princeps bujus Mundi ejicietur foras: \* Perocchè sopravvenendo la grazia, che per la Passione di Cristo noi meritammo, le Volontà degli Uomini mediante la grazia arricchite di virtù doveano affatto distruggere il Re-

gno di Satana, e da' suoi abituri scacciarlo.

Or siccome, mediante la grazia, colle Virtù si scaccia il Demonio, così colle medesime Virtù si lega. Imperciocche l'Anima fedele, in cui risiede la grazia, diventa ogni giorno, per accrescimento di merito insieme, e di grazia di sè stessa più robusta, e fatta con Davide sorte nella mano, non solamente scaccia il Demonio, ch' a lei contrasta, ma lo lega, e l'uccide. Conciosiacosachè tanta grazia alcuna volta infondesi nell' Anime di certi Fedeli, che non solo dalle proprie, ma ancor dall' Anime altrui caccian via il Demonio, e non solamente lo scacciano, ma colle loro preghiere, e co' loro meriti ottengono dal Signore, che il Demonio sia legato, cioè, che non possa molestar coloro, da' quali su scacciato, più di quel che convenga alla loro salute .Quindi è ancora, che a tali Persone concedesi alcuna volta dal Signore tanta Virtù, che scaccino ancora i Demonj da' corpi degl'invasati, non perchè maggior cofa sia scacciarli dal corpo, che dall' Anima, ma nel cospetto degli Uomini più apparisce la curazione de' corpi, che quella dell' Anime, ed il Signore vuol palesare anche agli occhi degli Uomini la santità di cotali persone a sè nota, quando ella abbonda nella perfezione delle Virtù, affinchè l'onor suo più s'accresca, e la salute degli Uomini.

19 Torniamo adesso là donde incominciammo il nostro ragionamento. Questa Santa Vergine, le cui geste intendiamo narrare coll'ajuto di Dio, possedendo persettissi-

mame n-

mamente la catena delle Virtu, e seco legando col vincolo d'una perfettissima Carità la catena dell' Anime de' Fedeli, coll'una, e coll'altra legava il Demonio, annientando il suo potere colla prima, affinchè non potesse nulla sopra di Lei, e colla seconda, affinchè non potesse nuocere a' Fedeli quant' esso desidera, e particolarmente a quelli, ch' Ella avea generati in Cristo, siccome di sotto, concedendolo l'Altissimo, più chiaro della luce si dimostrerà. Fu dunque veramente, e propriamente detto, quand' io di sopra diceva coll' Evangelista Giovanni. Vidi Angelum descendentem de Cælo habentem clauem Abyssi, 60 catenam magnam in manu sua; ed Egli aggiunse: Et apprebendit Draconem serpentem antiquum, qui vocatur Diabolus, & Satanas, & ligavit eum per annos mille. Io non mi trattengo più quì, per non allungar troppo il mio discorso, ma state, vi prego, attento, o Lettore, e colla grazia del Signore vedrete di fotto, come tutte queste parole si verificheranno di questa laudevolissima Vergine, e singolarmente se voi con diligenza osserverete il principio, il mezzo, e la fine della sua vita. Queste cose dunque sian dette secondo, che il Signore si è degnato insegnarmi, per applicare al nostro proposito la voce dell' Aquila spirituale. Andiamo ora innanzi a raccontare l'azioni di questa Vergine Santa.

## PROLOGO SECONDO

DELL'ISTESSO.

Job 19.23

\*Ecclef.1.4.

Isse Davide sigliuolo d'Isa; quegli, a cui su rivelato, e promesso il Cristo del Dio di Giacobbe, l'egregio Salmitta d' Isdraelle, come si legge nel secondo de' \*Pf. 101.19 Re al Capo ventesimoterzo: Disse, dico, nel Salmo, \* ov' egli introduce il Primogenito nel Mondo. Scribantur hec in generatione altera, & populus, qui creabitur laudabit Dominum. E'l Santo Giobbe intendendo di prenunziare la santa Resurrezione, esclamava. \* Quis mibi tribuat, ut scribantur sermones mei? Quis mibi det, nt exarentur in libro stylo ferreo, & plumbi lamina, vel celte sculpantur in filice? Dalle quali parole delle sagre Scritture può chiunque intende chiaramente apprendere, che quelle cose, le quali tornano in lode, ed onore del nome Divino, ed in vera, e comune utilità di tutti gli Uomini, non basta se si palesino, o si raccontino a coloro, che nel medesimo luogo, e nel medesimo tempo son presenti, ma affinchè a tutti così presenti, come futuri sien note, egli è necessario di scriverle. E perchè secondo la sentenza di Salomone. \* Generatio praterit, & generatio advenit acosa indegna farebbe se una sola generazione ricevesse ciò, ch' a tutte è salutevole, e se l'Opere della Divina Sapienza, le quali debbono esser lodate in perpetuo, solamente nel corso di breve tempo lodate fossero. Di quì fù mosso Mose a scrivere il principio della Creazione, e le gesta de' primi Padri, e degli ultimi fin' a' fuoi tempi. Quindi è, che Samuele, che Esdra, e gli altri Profeti scrissero le sagre Storie, e i detti de' Profeti con diligenza raccolfero nelle Scritture. Quindi ancora gli stessi Santi Vangelisti, i quali quanto alla Dignità hanno fra gli Storiografi il primo luogo non

23

go, non solamente meritarono di predicare, ma ancor di scrivere il Vangelo; Laonde anche ad uno di Loro disse una gran Voce. \* Quod vides scribe in Libro.

Quindi adunque andor' io Fra Raimondo da Ca-11. pua detto nel secolo delle Vigne, umile Muestro, e servo dell' Ordine de Frati Predicatori, ragionevolmente, anzinecessariamente mosso dalle cose maravigliose, le quali ho vedure parimente, ed intele, ho determinato di scrivere le azioni, che colla voce ho predicate, degne d'efsere ammirate insieme, ed imitate, d'una certa Santa Vergine, chiamata Caterina, nata nella Città di Siena della Provincia di Toscana, affinche non solamente i Secoli presenti, ma anche i futuri, udite le maraviglie, le quali il grande, e sopralaudabile Signore ha operato in questa Vergine colma allora di grazia, ed ora indubitatamente di gloria, lodino Lui ne' Santi, \* e nelle Virtù \* Ex Psal. sue, e lo benedicano secondo-la moltitudine della sua 150.1.2. grandezza, e insieme s'accendano ad amarlo con tutte le forze sopra ogni cosa, ed a servir Lui solo, tanto internamente, che esternamente, e nel suo servizio sino alla fine costantissimamente permanere. Fra tanto io mi protesto a chiunque leggerà questo Libro, che, siane testimonia quella stessa Verità, che ne inganna, nè è ingannata, nulla di finto, o d'inventato in esso racchiudesi, nè in alcun modo di falso, almeno nella sostanza de successi, per quanto la mia debolezza ha potuto investigare. E perchè maggior fede si presti alle cose, che si diranno, porrò in ciascun Capitolo donde, ed in qual maniera abbia io raccolto le cose, ch'io narro, ed ognun vegga donde abbia attinto quelle cose, che per refrigerio dell' Anime in questo Libretto presento. Ed acciocche ogni cosa si faccia nel Nome della Santissima Trinità, ho diviso questo Libro in tre parti, per investigare puì facilmente ciò, che io son per

B

dire.

dire. La prima Parte conterrà il nascimento, l'infanzia, e l'età fanciullesca di Caterina, finch' Ella sù sposata dal Signore. La seconda Parte conterrà il tempo della sua conversazione cogli Uomini dal suo Disposamento fin'al suo Transito. La terza Parte conterrà l'ultimo termine della sua Vita con qualche tempo precedente, e con alcuni miracoli, ch' accaderono allora, e dopo la sua morte; alcuni dico, non tutti perchè troppo gran Volume uopo sarebbe comporre, nè potrebbe a nostro tempo terminarsi. E così colla grazia di Dio si compirà tutta l' Ope. ra a laude dell' altissima Trinità, a cui è Onore, e Gloria ne' secoli de' fecoli.



Amen.

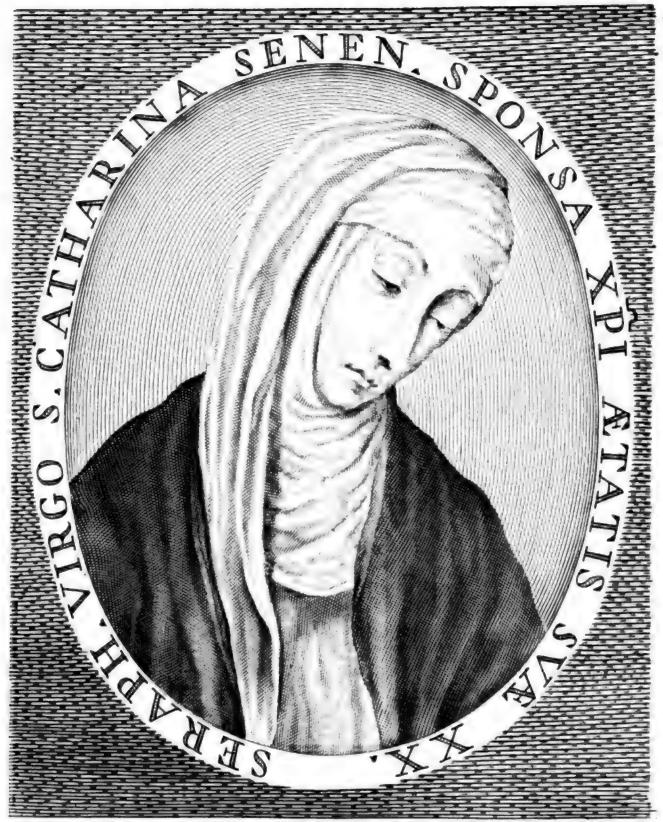

EFFIGIES S.CATHARINA SENENSIS, QVAM PICTOR IN PARIETE ECCLESIA S. DOMINICI DE SENIS, DVM VIRGO EXTASIM PATIEBATVR, COLORIBVS EXPRESSIT ANN MCCCLXVII.



# DELLA VITA

DELLA SERAFICA VERGINE

## S. CATERINA DA SIENA

SCRITTA DAL BEATO

### Raimondo da Capua suo Confessore

PARTE PRIMA.

Nella quale si tratta della sua Famiglia, e delle cose, che le accaddero prima, ch' Ella uscisse in pubblico.

CAPITOLO PRIMO.

De' Genitori di Caterina, e della loro condizione.



U' nella Città di Siena, della Provincia di Toscana, un' Uomo chiamato Jacomo (il cui Padre, secondo il costume di quel Paese chiamavasi Benencasa) ed era Uomo semplice, e senza fraude, timorato di Dio, e lontano da' vizj. Questi essen-

do rimaso privo de' suoi Genitori prese per moglie una della sua stessa Città, per nome Lapa, Donna in vero aliena aliena affatto da ogni malizia degli Uomini de' nostritempi, avvegnache nella cura delle cose dimestiche, e della
famiglia ella sosse assai prudente, e sollecita, siccome è manisesto a tutti coloro, che la conoscono, essendo ella ancor
viva. Questi dunque congiunti in matrimonio, ed insieme
uniti in semplicità, ancorchè plebei, erano nondimeno di
stirpe assai onorevole tra' popolari, e de' beni temporali,
secondo la propria condizione, abbondevolmente provveduti. Benedisse il Signore la buona Lapa; e donandole
secondità la sece come una vite abbondante in casa di Jacomo suo marito, perciocchè quasi ogni anno partoriva
un figliuolo, o una figliuola, e spesse volte ancora due

ad un medesimo parto.

Non mi pajono da tacere le singolari prerogative di Jacomo, dacchè egli (come piamente si crede) già è arrivato al Porto dell'eterna felicità. Dico dunque, che la predetta Lapa m'ha raccontato esser' egli stato d'animo così indifferente, e così moderato nelle parole, che per qualfivoglia occasione gli fosse data di turbamento, o di travaglio non uscirono mai dalla sua bocca parole sconvenevoli, o sconce, anzi quand' egli vedeva gli altri della sua famiglia amareggiati, e gli udiva prorompere in parole sdegnose, subito consolava ciascuno con lieto volto, dicendogli: Deh, che Dioti dia bene, nonti turbare, e non profferire si fatte cose, le qualia noi non convengono. Mi disse in oltre la stessa Lapa, che mentre una volta, un suo Concittadino, contra ogni debito di Giustizia, molestava Jacomo, domandandogli una gran quantità di danari, la quale esso per nessuna ragione doveva dargli, e sì coll'ajuto potente degli amici, e sì ancora colle calunnie travagliava in tal maniera questo buon' Uomo, che quasi l'avea condotto a perdere tutte le sue facoltà, egli nondimeno non potè mai sopportare; che alcuno alla

sua presenza mormorasse di questo suo Calunniatore, o in alcun modo il maledicesse, anzi soleva riprendere l'istessa Lapa, quando tal'ora il malediceva, dicendole dolceinente: Carissima Donna mia, lascialo fare, che Dioti dia bene, lascialo fare; Iddio gli farà conoscere il suo fallo, e sarà nostro disensore, come poi avvenne, perocchè quasi miracolosamente su scoperta la verità, e colui dal suo castigo imparò, quant'avesse ecceduto in quella tanto ingiusta

persecuzione.

Queste cose furono a me seriamente raccontate da Lapa, a cui dò piena fede, perchè, com'è noto a tutti coloro, che la conoscono, ella ancora in età d'ottant' anni, è tanto semplice, che quantunque, ella volesse, non saprebbe comporre così fatte bugie. Senzachè, tutti coloro, che conobbero Jacomo rendono piena testimonianza, ch' egli fu Uomo semplice, e puro, e lontano da ogni vizio. Finalmente era sì grande la modestia di questo Padre di famiglia nel parlare, che tutta la sua samiglia, e particolarmente le Donne, ammaestrate dal suo esempio, non parlavano, nè potevano udire, cose, che fossero meno, che oneste, e convenevoli. Onde avvenne, che una sua figliuola, chiamata Buonaventura della quale di sotto si sa menzione, essendosi maritata ad un certo giovane, chiamato Niccolò della medesima Città, il quale, privo de' suoi Genitori, soleva conversare con alcuni Giovani della sua età, dissoluti, e licenziosi nel parlare, e con essi ancor egli spesso ragionando trascorrere in parole disoneste, avvenne, dico, che essa Buonaventura all'udire sì fatti ragionamenti, venne in tanta tristezza, che cominciò ad infermare, sicchè chiaramente si conosceva, ch' ella diventava ogni giorno più languida, e macilenta, della quale infermità domandando il suo Sposo, dopo alquanti giorni qual fosse la cagione, ella gravemente tispose: Io in casa di mio Padre non sono stata avvezza ad ndire quelle parole, le quali io sento qui giornalmente, nè sono stata in questa maniera educata da' miei Genitori; onde savoi per certo, che se questo disonesto parlare non si toglie da questa Casa, in breve mi vedrai morta: La qual cosa, udendo con maraviglia il Marito, e restando edificato, tanto de' Genitori, quanto della loro figliuola sua Consorte, proibì a' suoi Compagni, che non parlassero più in tal maniera alla presenza di lei, siccome secero, e così la modestia, ed il buon costume della casa di Jacomo corresse la licenza, e la dissolutezza della Casa di Niccolò suo genero.

L'Arte di Jacomo era il lavorare, ed acconciare le tinte, con cui foglion tingersi i panni, onde così egli, come i suoi figliuoli si chiamavano nella sua Patria Tintori. Quindi è cosa degna d'eccessivo stupore, che la figliuola d'un Tintore, sosse satta Sposa del Rè del Cielo, come, col suo ajuto, si dirà più da basso. Le cose, che io ho riferite in questo Capitolo, parte son note, quasi a tutta la Città di Siena, o ad una gran parte di essa, e parte ne raccossi sì dall' istessa Vergine Caterina, e da Lapa sua Madre, sì ancora da molti Religiosi, e Secolari i quali furono vicini, e compagni, o parenti dello stesso Jacomo.

#### CAPITOLOIL

Del suo nascimento, e della sua infanzia, e delle cose maravigliose, che le accaddero.

Intre che Lapa, quasi Ape fruttuosa, partorendo frequentemente empieva la casa di Jacomo suo Mazito di figliuosi, e figliuole, come di sopra si è detto, avvenne per Divina disposizione, che presso alla sine del tempo del

del suo partorire essa concepette, e poi partori due sigliuole, le quali per eterna predestinazione doveano essere presentate avanti al Divino cospetto, siccome in fatti poi avvenne. Partori dunque Lapa due figliuole, le quali quantunque deboli di sesso, e più deboli ancora (come allora pareva) per la costituzione del corpo, erano non per tanto forti, e robuste nel cospetto del Signore. Vedendo la Madre queste due sue figliuole, e considerando, che elia non potrebbe nutrirle ambedue col proprio latte, diliberò di nutrirne una sola, e sar nutrir l'altra da qualche altra Nutrice; e per volere di Dio accadde, che la Madre ritenesse appresso di sè quella, ch' Egli ab eterno aveva eletta per sua Sposa. Avendo dunque ciascuna ricevuta la grazia del santo Battesimo, avvegnache amendue fossero del numero degli Eletti, quella, ch' era preeletta ebbe nome Caterina, el'altra Giovanna. Questa, poichè colla grazia del Battesimo aveva anche ricevuto il nome della grazia, in grembo di quella medesima grazia terminando tra pochi giorni la vita volò al Paradiso, e Caterina restò nel seno della Madre, che l'allattava, acciocchè Ella potesse poi tirar seco molte anime al Cielo. Intanto Lapa con maggior diligenza alimentava la figliuola, che l'era rimasa, mentre considerava, che questa sola era stata da lei eletta, e preferita alla Sorella defonta, e perciò avvenne (come ella stessa più volte mi disse) che questa fu da lei più amata di tutti gli altri suoi figliuoli, imperocchè, diceva ella, che per cagione de' frequenti Parti non avea mai potuto nutrire alcuno de' suoi figliuoli col proprio latte, laddove Caterina era stata da lei nutrita fino all' ultimo; perocchè ella non concepette se non dipoi, che su terminato il tempo del suo nutricamento, quasi fosse conveniente, ch' ella non dovesse accogliere altra prole nel seno finchè vi riteneva Caterina, e che s'accostasse all'ultimo de' suoi Parti, dapoiche avea data in luce una Fanciulla, la quale dovea arrivare all'ultimo termine della perfezione, come se tutti gli altri parti per cagione di questo sossero andati innanzi, e in questo sosse terminata la principale intenzione del primo Agente. Imperciocchè egli è cosa manisesta, che ciò si manda ultimamente ad effetto, che principalmente si desidera dall' Operante. Dapoiche Lapa diede in luce Caterina, partorì un'altra fanciulla, che su chiamata Giovanna, per rinuovar la memoria della desonta Sorella di Caterina; e questo su l'ultimo de' suoi Parti, dopo aver partorito

venticinque figliuoli.

Essendo dunque allevata dalla Madre questa Figliuola dedicata a Dio, e lasciato il latte, cibandosi di pane, mentre già cominciava da sè medesima a camminare si rende così grata a tutti quelli, che la vedevano, discorrendo con tanta maturità, e prudenza, che la Madre appena poteva ritenerla in Casa, perocchè ciascuno de' Vicini, e de' Parenti gliela toglieva, e la conduceva alla propria Casa, per udire i suoi prudenti ragionamenti, e per godere la sua gratissima conversazione, nella quale provavano tant' allegrezza, che per un certo eccesso di gaudio le toglievano il proprio nome, chiamandola non Caterina, ma Eufrosina, nè io sò intendere per qual cagione; ma Ella stessa scoprì col tempo, il misterio di questo nome (come si dirà a suo luogo) quando diliberò d' imitare Santa Eufrosina. Ma io credo, che questa Bambina nel suo parlar fanciullesco usasse talvolta alcune parole, le quali fossero simili, e conformi a questa parola Eufrosina; e perciò gli altri quasi ripetendo le sue parole, così la chiamassero: Ma che che fosse di ciò, già conoscevasi, che germogliava in Caterina ancor fanciulla, quello, che fruttificò in Caterina già adulta. E certamen-

te la fapienza, e la prudenza de' suoi ragionamenti, e la. dolcezza della sua santa conversazione, nè lingua, nè penna potrebbe agevolmente descrivere; e coloro solamente il sanno, che l'impararono coll'esperienza, onde io per l'eccessiva consolazione son qui costretto a soggiugnere, che non solamente il suo parlare, ma anche la sua conversazione aveva non sò qual virtù per cui le menti degli Uomini erano in tal maniera incitate al bene, e si dilettavano in Dio, che ogni tristezza dipartivali da' cuori di coloro, che converiavano con esso Lei, edi ogn' interna afflizione, anzi anche ogni memoria di qual-Gvoglia travaglio, scacciata n'era, ed a questa succedeva. una tanto intolita, e tanto grande tranquillità d'animo, che restando ciascheduno maravigliato di sè medesimo, godeva con una nuova forte di gaudio, e tra se stesso diceva. Bonum est nos bie esse, faciamus bie tria Tabernacula; permansura. Nè di ciò dobbiamo maravigliarci, perchè senza dubbio era invisibilmente nascoso nel petto della fua Spola Colui, che trasfigurato nel Monte costrinse. Pietro a sclamare con somiglianti parole. \*

Ora per tornare là donde si partì il discorso; Luc. 9. 33. Cresceva questa nostra Fanciulla, ed acquistava ogni giorno maggior vigore, dovendo tra poco esser ripiena dello Spirito Santo, e della Divina Sapienza. Avendo già compiuti cinque anni ripeteva frequentemente la Salutazione Angelica della Gloriosa Vergine, e per Divina inpirazione, nel salire, e scender le scale, cominciò a salutare ginocchione la Beatissima Vergine ad ogni grado, come Ella medesima mi ha palesato nella Consessione, allorchè porgevasi l'occasione di discorrere di tal materia; e così adivenne, che Quella la quale, pel suo savellare era stata sì grata agli Uomini, cominciasse adesso a rendersi più grata a Dio colle sue divote, e frequenti Orazioni, e del-

- e dalle cose visibili, a salire, secondo il suo talento alle cose invisibili. Avendo dunque cominciato questi atti, ed accrescendogli ogni giorno, volle il Dio delle Misericordie con una mirabile, e graziosa visione onorare i principi della Divozione di Lei, acciocche, eccitandola a ricevere maggiori grazie, le dimostrasse insieme, come questa piccola Pianta irrigata dallo Spirito Santo dovea crescere in un'altissimo Cedro.
- Avvenne dunque, che Caterina, già pervenuta all' età di sei Anni, insieme con Stefano suo fratello, che di poco tempo era maggiore di Lei, andasse un giorno a Casa di Buonaventura loro Sorella, la quale s' era maritata ad un certo Niccolò, come di sopra si è detto, affine di portarle forse, o di dirle alcuna cosa da parte di Lapa lor Madre, siccome è solito delle Madri di visitare le figliuole maritate, e ricercare, o per sè, o per altri se da loro godasi un'intera felicità. Eseguito il comando della Madre, mentre tornavano dalla Casa della Sorella alla propria, passando per una certa spiaggia, ch' è volgarmente chiamata, Vallepiatta, la Santa Fanciulla, alzando gli occhi, vide dalla parte opposta, sopra la cima della Chiesa de' Frati Predicatori sospeso in aria un bellissimo Talamo ornato con Reale Magnificenza, nel quale sedeva GES U' Gristo Salvator del Mondo, assiso in Trono Imperiale, e vestito con abiti Pontificali portando in capo la Tiara, cioè la Mitra Monarchica, e Papale; ed erano con Lui i Principi degli Apostoli Pietro, e Paolo, ed il Santo Vangelista Giovanni. A tal veduta fermossi attonita Caterina, e collo sguardo sisso, ed immobile mirava tutta piena di affetto il suo Salvatore, ed Egli, che in così maravigliosa apparenza se le mostrava per guadagnarsi dolcemente l'Amore di Lei verso di sè, fissando in Lei gli occhi della sua Maestà, e sorridendo amorosamente, stese la destra fopra

33

sopra di lei, e satto il segno della Santa Croce, siccome è costume de' Prelati, lasciolle il dono della sua eterna Benedizione. Fu sì efficace la grazia di questo dono, che Caterina tolta a se stessa, e trasformata in Colui, ch' Ella guardava con tant' amore, dimenticatasi non solamente del cammino, ma quasi ancora totalmente di se medesima, benche fanciulla naturalmente timorosa, stava non per tanto cogli occhi alzati, e colla fronte immobile, nella pubblica ttrada, per dove spessissimo passavano ed Uomini, ed animali, e vi sarebbe stata certamente, senza stancarsi, finche fosse durata quella Visione, se da altri non ne fosse stata violentemente divertita. Ma mentre il Signore adoperava questi prodigj, il fanciullo Stefano fratello di Caterina, che l'accompagnava (stando ella ferma) andò avanti, seguitando a scendere da sè solo, per qualche spazio di strada, pensando, ch' Ella venisse dietro a lui; Ma poco dopo, essendosi accorto, ch' essa nol seguitava, e che non gli era vicina, voltossi indietro, e vide la Sirocchia molto lontana, la quale stando immobile, guardava in alto; e gridando, chiamolla più volte; ma poichè Ella non rispondeva, nè punto badava a lui, ritornando egli indietro, ed accostandosi a lei, continuava le sue grida. Ma veggendo egli, che nè pur questo giovava, tirolla col le mani dicendole: Che fai tu qui? perchè non vieni? Allor Caterina, quasi che si svegliasse da un grave sonno, bassando un poco gli occhi, disse: Ob se tu vedessi le cose, che veggio io, non mi distorneresti in verun modo da questa così dolce Vissone col riscuotermene, e dicendo così, di nuovo alzò gli occhi in alto, ma già la Visione era sparita, e cessata affatto, poiche così volle Quei, che l'era apparito: La qual cosa non potendo Ella sopportare, senza dolore, cominciò colle lagrime a vendicarsi di sè medesima, dolendosi d' aver rivolti gli occhi alla terra.

Da quell' ora in poi cominciò Caterina a dimostrarsi non più fanciulla, ma adulta per le sante Virtù, per gravità de' costumi, e maturità di senno, dimodoche nelle sue azioni, nulla traspariva di fanciullezza, nè di gioventù, ma più tosto una veneranda vecchiezza. Imperciocchè già si era appreso nel cuor di lei il suoco del Divino Amore, per virtù del quale era illuminato l'Intelletto, infiammata la Volontà, confortata la Memoria, e gli Atti esteriori si dimostravano in tutto conformi alle regole della Legge Divina. Conciosiacosache, siccome Ella medesima umilmente mi confessò, Ella in quel tempo senza che alcuno le insegnasse, e senza alcuna precedente Lezione, co' soli ammaestramenti dello Spirito Santo, imparò, ed ebbe intera notizia della vita, e costumi de' Santi Padri dell' Egitto, e dell' azioni, d'altri alcuni Santi, e singolarmente di San Domenico; e sì gran desiderio erasi acceso nella sua mente d'imitare la Vita, e le geste loro, che a null'altra cosa potea pensare. Di qui adivenne, che la santa Fanciulla solea operare cose nuove, ed insolite, le quali rendevano ammirazione a chiunque vedevale. Cercava luoghi nascosti, e con una certa cordicella segretamente flagellava il suo tenero corpicciuolo. Era continuamente applicata all' Orazione, ed alla Meditazione, lasciando affatto gli scherzi, ed i trattenimenti puerili. Diventava ogni giorno più taciturna, contro al costume de' fanciulli, e si cibava meno del folito, avvegnache ne' fanciulli, che crescono soglia accadere il contrario. Mosse dall' esempio di Caterina, molte altre fanciulle dell'istessa età andavano insieme a trovarla per desiderio d'udire i suoi falutevoli insegnamenti, ed imitare, secondo il lor potere, le sue sante Operazioni. Quindi cominciarono poi tutte insieme a radunarsi di nascosto in un certo luogo della Casa di lei, e con esso lei parimente si flagellavano, e ripetevano più

più volte l'Orazione Domenicale, e la Salutazione Angelica, secondo il numero, ch' ella imponeva; le quali cose erano tutti presagi, siccome poi si farà noto, delle cose future.

Cotali atti di Virtù non andarono scompagnati dalle grazie ammirabili del Signore; imperocchè, conforme la Madre di Caterina più volte mi ha raccontato, e Caterina istessa da me segretamente interrogata, non m' ha potuto negare, Ella sovente, anzi il più delle volte nel salire, e scendere le scale della Casa Paterna era portata visibilmente per aria, nè toccava co' piedi li scaglioni; di maniera, che la Madre istessa asserisce aver' avuto timore più volte di qualche caduta, vedendo la figliuola, che tanto ratto saliva. Questo Prodigio allora. soleva per lo più accadere quando Caterina suggiva l'altrui compagnia, e particolarmente degli Uomini. Io per me credo, che un tal miracolo succedesse a Caterina singolarmente nel salire, e scender le scale, perch' Ella, come di sopra dicemmo, tanto allo 'n sù, che allo 'n giù, era solita di recitare ad ogni grado la Salutazione Angelica ad onore di Nostra Donna.

7 Finalmente per terminare il presente Capitolo; poiche Caterina, per pura rivelazione, apprese avea le azioni, e la vita de' Santi Padri d' Egitto, s' era sommamente accesa ad imitarli con tutte le forze sue; Onde, com' Ella stessa m' ha confessato, essendo ancora di poca età, ardentemente disiderava di ritirarsi nell' Eremo, nè sapeva trovare il modo per cui potesse adempiere il suo desiderio: Imperciocchè, non essendo da Dio ordinato, ch' Ella abitasse ne' Romitaggi, su in questo, lasciata nella sua propria fragilità; nè aveva, intorno a ciò, maggior cognizione di quella, che la puerile industria le suggerisse. Così avvenne, che combattendo il desiderio colla debolezza dell'

C 2 età,

età, vincesse bene il desiderio, ma non ottenesse già una perfetta Vittoria: Conciosiachè per la vemenza del desiderio, pensando una mattina di cercare l' Bremo, con provvidenza puerile, si procacció d'un solo pane, ed andando fola a casa della Sorella maritata, la quale stava vicin della porta della Città, usci fuora dell'istessa porta, che si chiama di Santo Sano (ciocchè non aveva fatto giammai) e quindi scendendo per lo declivo della spiaggia, nè scorgendovi le Abitazioni unite insieme, come nella Città, già pensavasi d'esser vicina al Diserto. Andando poi un poco più avanti trovò finalmente, una certa spelonca, sotto una Rupe, nella quale entrando con allegrezza, credeva d'aver già trovato l' Eremo desiderato: Esubito inginocchiandoti posesi in Orazione, con gran servore, adorando Colui, il quale Ella avea prima veduto con volto ridente, e da cui aveva ricevuta la Benedizione. Ma Iddio accettatore de' Santi desideri, avvegnache Egli non avesse disposto, che la sua Sposa menasse una cotal vita, nondimeno, non lasciò passar quell'azione, senza un segno della sua grata accettazione; imperciocche subito, ch' Ella incominciò a far' Orazione, fua poco, a poco dal terreno sollevata in alto, e tanto salì, quanto il permise l'altezza della Spelonca; e così stette infino all' ora di nona. Ella però pensava, che ciò per allora le accadesse per inganno del Demonio, per impedirle forse la sua servente Orazione, e toglierle il desiderio dell'Eremo, per lo che Essa proccurava di orare con maggior costanza; e servore.

Finalmente intorno a quell' ora, nella quale il Figliuolo d'Iddio posto in Croce terminò l' opera della nottra salute, in quel modo, che la Santa Fancialla era ascesa, così parimente discese; e per Divina inspirazione, conobbe, che non era ancor venuto quel tempo in cui Ella dovesse assiggere il suo corpo pel suo Dio, ed in

cui

cui volesse il Signore, ch' Essa lasciasse in tal maniera la Casa Paterna; il perchè, con quel medesimo spirito, che l'avea quivi condotta; ritornò indietro. Ma dipoi, che fu uscita, vedendosi così sola, e considerando, che la via fino alla Porta della Città era troppo lunga, in riguardo alla sua debolezza, e temendo, che i suoi Genitori la credessero quasi perduta, tornò di nuovo all' Orazione, e si raccomandò al Signore. Ed ecco s siccom' Ella stessa raccontò ad una certa Lisa, sua Cognata, ch' ancor vive, e questa a me I che la Santa Fanciulla su da una certa Nuvoletta levata in alto, e portata per aria, in pochifsimo spazio di tempo, su nella Porta della Città senz' alcun nocumento deposta. Di più poi affrettando il passo ritornò alla propria Cafa, ma credendo il Padre, e la Madre, ch' Ella ritornasse dalla Casa della Sorella maritata, rimase nascoso tutto il successo finchè Essa in età più matura il rivelò a' fuoi Confessori, nel numero de' quali, abbenchè non ne fossi degno, io sono stato l'ultimo, e nell'elezione, e nel merito. Tutte le cose, che in questo Capitolo si contengono, sono state a me riferite da Lapa sua Madre; ed in qualche parte, e singolarmente in quest' ultime, ne sono stato informato dalla Santa Vergine stessa, e dalla sopradetta Lisa. E senza che, di tutte le cose già dette, fuorche dell' ultima, ne ho avute molte testimonianze, sì dal primo suo Confessore, che da Fanciullo su allevato in Casa de' Genitori di lei, sì ancora da molte Matrone degne di sede, vicine, e' parenti degl'istessi Genitori di questa Santa Vergine.

3 CA-

Del Voto di Verginità fatto da Caterina, e delle cose, che accaddero finch' Ella pervenne all' età nubile.

U. così grande, siccome di sopra si è accennato, la Virtù, e l'Efficacia della Visione narrata nel precedente Capitolo, che in contanente fu estirpato dal cuore della Santa Fanciulla ogni Amore terreno, e rimase sisso nella sua mente il solo Amor santo dell'unico Figliuol di Dio, e della gloriosa Vergine Madre del nostro Signor GESU' Critto. Perlochè ogni cosa disprezzava, come fango, purchè Ella solo facesse acquisto dell'istesso Salvator del Mondo. Quindi ammaestrata dallo Spirito Santo, cominciò a conoscere, che con tutta la purità dell' Anima insieme, e del corpo, si dee servire al Creatore; e perciò con tutto l'affetto del cuore Essa bramava di conservare la purità Verginale. Considerava per tanto, e per Divina rivelazione avea appreso, che la Santissima Madre di Dio. fu la prima, che istituisse la vita Verginale, e che con voto dedicasse a Dio la Verginità sua, per la qual cosa cominciò a ricorrere a Lei, ed essendo in età di sette Anni, non come Fanciulla, ma secondo Donna d'età avanzata, sece matura, e lunga riflessione sopra un tal voto, pregando continuamente la Reina delle Vergini, che benignamente aiutandola degnasse impetrarle dal Signore una perfetta direzione del suo spirito, sicchè Ella facesse, ciocchè sosse più grato a Dio, e più profittevole alla salute dell' Anima sua; manisestando sempre avanti a Lei il desiderio con cui si dimostrava ansiosa di stabilire una vita Verginale, ed Angelica. Ardeva ogni giorno più nel cuore della fenil Fanciulla l'Amor dell' Eterno Sposo, stimolando ardentemente la sua Anima, ed invitandola senz' indugio ad

una vita celeste; le quali cose, saviamente considerando la prudentissima Fanciulla, e non volendo estinguere quello Spirito, il quale già parea, che liberalmente le concedesse ciocch' Ella addimandava, con accenderne in Lei il desiderio, si ritirò un giorno in un luogo nascosto, dove Ella potesse, senza esser da altri ascoltata, con alta yoce favellare, e postasi ginocchione con grandissima divozione, ed umiltà così parlò alla Beatissima Vergine. O Beatissima, e Santissima Vergine, che la prima infra le Donne, con voto perpetuo consagraste la Verginità al Signore, da cui foste graziosamente fatta Madre dell' Unigenito suo Figlinolo, prego la vostra ineffabil Pietà, che, senza badare a mici meriti, ne alla mia debolezza, vi contentiate di farmi una gragia sì grande, che mi concediate per Isposo Golui, il quale io desidero oun tutto l'affetto dell'Anima mia, il vostro Santissimo Figlinolo, ed unico nostro Signore GESU' Cristo, ed in prometto a Lui, ed a Voi, che non riceverò altro Sposo, e con tutto il mio potere gli conserverò la mia Purità sempre intatta.

conoscete voi o Lettore, quanto ordinatamente da quella Sapienza, la quale dispone ogni cosa, con sortezza, e soavità si regolaisero le grazie, e le operazioni virtuose di questa Santa Donzella? Nell' Anno sesto della sua età, vedendo cogli occhi ancora del corpo il suo Sposo ricevette gloriosamente da Lui la Benedizione, nell' Anno settimo sece il Voto di Castità. Il primo numero precedente agli altri in perfezione; ed il secondo, si chiama da tutti i Teologi numero d' università. Che cosa dunque si debbe perciò intendere, se non che questa Vergine dovea ricevere dal Signore l' universal perfezione di tutte le Virtù; e, per conseguenza, dovea posiedere un perfetto grado di Gloria? Imperocchè il primo significa perfezione, il secondo università. Che cosa dunque

Digitized by Google

que possono insieme significare, se non persezione universale? Perlochè su giustamente chiamata Caterina, il qual nome significa propriamente università, siccome nel primo Proemio, si è pienamente dimostrato. Ma priegovi, o Lettore, a considerare ancora l'ordine, che tenne Caterina nel fare il Voto già detto. Primieramente dimandò d' avere per Isposo Colui, che era da lei amato. Secondariamente rinunziò a qualsissa altro Sposo, promettendo di mantenere a Quello perpetuamente la fede. Poteva forse questa sua dimanda esser risiutata? Rissettete quanto Ella preghi, di qual cosa preghi, e come preghi. Conciosiacosache Ella prega Colei, che ha per proprio esercizio il compartire liberalmente le grazie, e non fappiendo non porger grazie ancora agl' ingrati Peccatori, non rigetta da sè alcun di loro, e si costituisce debitrice a' savi, ed agli stolti, senza disprezzarne veruno; apre la sua mano ad ogni bisognoso, nè ristà di stenderla a tutti i poveri, rendendosi a tutti quasi Fonte perenne, nè mai mancante. Come dunque poteva non ascoltare un' Innocente, e fervorosa Fanciulla, mentre Ella non discaccia dalla sua Grazia i Colpevoli ancora adulti? Come poteva non aggradire un proponimento di Castità, mentre Ella su la prima tra gli Uomini, che istituisse la Vita Verginale? Come potea negare il suo Figliuolo ad una Vergine, che tanto cordialmente la pregava, mentre Ella trasse quel medesimo Fighuolo dal Ciclo alla Terra, per darlo a tutti i Credenti.

3 Vedeste, o Lettore, in qual modo preghi la nostra Santa Fanciulla; vedete, ora di grazia, di che cosa Ella preghi. Ed invero, Ella dimanda ciò, che insegna a dimandare Quegli stesso a cui si domanda: Cerca ciò, che invita tutti a cercare, colui stesso, ch'è cercato. Questa dimanda non si può rigettare, se la verità non inganna,

non

non si può deludere la richiesta d'una cosa con un tal Decreto promessa. Petite (disse la Verità Incarnata) & accipie- \* 10: 16. 24. tis: \* Querite, & invenietis. \* Ed altrove: Primum queri- \* Matt. 7.7. re Regnum Dei; & Justitiam ejus. Chiedendo dunque Care- Luc. 11. 9. rina in età tanto immatura, e cercando sollecitamente il \*Matt.6.33 Luc. 12.31. Figliuol di Dio, il quale ancor Egli è Regno di Dio, come poteva adivenire, che Ella non ritrovasse quelche cercava, o non ricevesse quello, che dimandava? Che se porrete mente il modo, con cui Ella domanda, si vedrà chiaramente, chè stando ferma la Legge, non può l'Orazione di Lei ritornare indietro vuota d'effetto; imperciocchè Ella si dispone a ricevere ciocchè dimanda, nè solamente pel tempo presente, ma anche per tutto il futuro rimuove ogni ostacolo, e s'ammanta per sempre la vesta della Purita, così grata a Quello, da cui la richiede: S' obbliga, e si stringe con voto avanti a Dio, sicchè non possa, ne il Mondo, ne il Demonio impedire questa disposizione. Or che le manca di quelle condizioni, le quali debbe avere quell' Orazione, ch' è necessariamente esaudita? Ella dimanda certamente per sè, e chiede umilmente una cosa salutevole, anzi la stessa salute, e costantemente ne fa istanza, e per rappresentare in un solo atto la perseveranza fa un voto perpetuo, con cui rimuove ogn' impedimento dalla sua dimanda. Ora non potete voi, o buon Lettore, se avete qualche cognizione delle sagre Scritture, conchiudere manisestamente, che presupposta la Legge, dovea quest' Orazione esser necessariamente dal Signore esaudita? Conchiudete dunque sicuramente, che Ella ricevette l'Eterno Sposo dalla sua dolcissima Madre, (come l'avea dimandato) ed a Lui con voto di perpetua Virginità si congiunse, sendo Mediatrice l'istessa Madre di Dio; la qual cosa, col suo ajuto, si proverà apertamente con un chiarissimo prodigio nell' ultimo Capitolo di questa prima Parte.

41

Intanto adelso sappiate, che la Santa Fanciulla, fatto ch' Ella ebbe il sagro Voto, diventava ogni giorno più Santa, e cominciò, novella Discepola di Cristo, a combattere colla Carne, benchè questa non avesse ancor cominciato a ribellarlesi, e stabili di togliere, almen per quanto poteva, l'uso delle carni alla medesima Carne, onde quando l' era data la carne per suo cibo, il più delle volte, o la dava a Stefano suo fratello, o la gettava di nascosto a' gatti, in modochè niun se n'accorgesse. Continuava a farsi le discipline, delle quali sopra s'è detto, ed anche le accresceva, facendole, o da sè sola, o con altre Fanciulle. Nel che fare cominciò ad accendersi nella mente della Santa Donzella un certo Zelo dell'anime, ond' Ella amava singolam mente que' Santi, i quali avevano faticato per la salvezza del Prossimo. Quindi per Divina Rivelazione intese, che il Padre S. Domenico aveva instituito l'Ordine de' Frati Predicatori per zelo della Fede, e per la salute dell' Anime. Il perche cominciò a tenere in sì grand'onore cotest' Ordine, che quando Ella vedea passare avanti la sua Cafa i Frati dell' istessa Regola, notava il luogo, dove ponevano i piedi, e, poi ch' eran passati, con umiltà, e divozione baciava le vestigia loro. Di qui crebbe nel suo cuore un grandissimo desiderio d'entrare in quella Religione, per potere, insieme cogli altri Frati, giovare alla salute dell' Anime. Ma avvertendo in queito suo disegno la ripugnanza del Sesso, determinò più volte (com' Ella stessa m'ha confessato) d'imitare in questo la Beata Enfrosina, il cui nome già a caso l'era stato imposto, e siccome quella singendosi Uomo entrò in un Monastero di Monaci, così parimente ancor' Essa, andando in Paesi lontani, dove non fosse conosciuta, fingendosi maschio, entrare nell' Ordine de' Predicatori, in cui potesse sovvenire all' Anime pericolanti. Ma l'Onnipotente Iddio, il quale

quale ad altro fine avea insuso quel zelo nella mente di Lei, e voleva in altra maniera adempire il suo desiderio, non permise, che il suo pensiero, ancorche per longo tempo ittesse sisso nella sua mente, si mettesse in effetto; ed ottenesse l'intiero suo compimento.

Cresce intanto la Santa Pulzella, e nel Corpo, e negli Anni, ma molto più cresce ancor nello Spirito. Cresce l'Umiltà, è la Divozione; si ravviva con maggior Lume la Fede; si corrobora ogni giorno più fortemente la Speranza; moltiplica sempre il suo servore la Carità; e da tutte queste virtù si produce una maturità di costumi venerabile a tutti quelli, che consideravano le azioni di Lei. Stupiscono i Genitori, si maravigliano i Fratelli, tutta la Famiglia della sua Casata attonita, osservando tanto sapere in età così tenera. Per dichiarazione di ciò, giovami qui riferire un certo Caso, che dalla Madre di Lei mi fu seriamente raccontato. Avvenne in quel tempo, che Caterina avea compiti i sette Anni, ma non ancora i dieci, che la Madre di Lei, volendo far celebrare una Messa in onore di Sant' Antonio, la chiamò a sè, dicendole : Va alla Chiesa Parrocchiale, e prega il nostro Curato, che celebri, o faccia celebrare una Messa in onore di Sant' Antonio, ed offeresci tante candele, e tanto danaro sopra l'Altare. Ciò udito la divota Fanciulla, eseguendo volentieri, quelle cose, che tornavano in onore di Dio, andò prontamente alla Chiesa, trovò il Curato, ed adempì il comando della Madre; ma godendo Ella del Divino Ufizio, rimafe nella Chiesa fino all'ultimo della Messa, e finalmente terminato tutto il Divino Ufizio ritornò a Casa. Ma perchè troppo avea tardato a giudizio della Madre, la quale credeva, che Caterina, fatta l'Oblazione del Sacerdote dovesse ritornare, per ciò subito che la Madre la vide, per far-La della sua tardanza arrossire, le disse, secondo il costume della

della Patria: Siano maledette le male lingue, che dicenano, che tiè più non saresti tornata: Perciocche così suol dirsi da alcuni del Volgo, ed in particolare a coloro, che troppo indugiano. Ma la savia Fanciulla, udite le parole della Madre, per un poco si tacque, e dopo un breve spazio tirandola da parte, profferì con ogni gravità queste parole, dicendole umilmente: Madonna Madre, allorche io manco, o pur' eccedo nell' eseguire i vostri comandi ,battetemi, come vi pare, acciocche un' altra volta io sia più canta, com' è dowere; ma vi supplico, che per limiei mancamenti non trascorriate colla lingua a maledire alcuno, o buono, o cattivo ch' ei sia, poiche non conviene alla vostra maturità, ed è di troppo grande afflizione al mio cuore. Mentre la Madre con incredibile maravigha queste cose udiva guardando la piccola Figliuola, che tanto saviamente ammonivala, non aveva quasi più spirito, considerando tanta sapienza in sì tenera Fanciulla; ma non volendo ciò dimoitrarle, dimandolla : perchè tanto indugiasti? Ed Ella: Ho ascoltato, disse, quella Messa, che voi mi comandaste di far celebrare, e detta la Messa io son ritornata senza dimora, nè mi son trattenna ta in alcun luogo, mentre io tornava. Allora la Madre; maggiormente edificata della Figliuola, dipoi che Jacomo suo Marito su ritornato a casa gli raccontò il tutto, dicendoli: In tal maniera ha parlato la tua Figlinola; ed egli ringraziando Iddio confiderava fecostesso il succeduto. Da questo solo, ancorchè sia tra' menomi, voi potete conoscere, o Lettore, come la grazia di Dio sempre crebbe in questa Santa Verginella fino all' età nubile della quale si vuol parlare nel seguente Capitolo. Perlochè io sinisco il presente Capitolo, e sappiate, che le cose, le quali in esso contengons, io le ho sapute la maggior parte dall'. istessa Vergine Caterina, ed in qualche parte dalla Madre di Lei, e da quelli, che inquel tempo erano nella sua Casa. CA-

Dell' intermissione di fervore, la quale Iddio, per accrescimento di grazia, permise; e della forte Pazienza con cui la Santa Vergine tollerò molte Ingiurie nella propria Casa, per Amore di GESU' Cristo.

Opo il mirabile, e virtuoso corso de' primi Anni di Caterina volendo l'Onnipotente Iddio levare più in alto quella Vite, la quale novellamente avea piantata nelle Vigne di Engaddi, affinchè Ella s' innalzasse co' Cedri del Libano, ed in luogo eminente germogliassero con maggior maraviglia l'Uve di Cipro, permise, che alquanto si nascondesse in terra, acciocche fermando più fortemente le fue radici producesse a maggiore altezza i suoi tralci, e facelse spuntare i propri frutti nella cima della perfezione. Così ancor l'acqua, laddove sia costretta a salire in alto, scende prima al basso, e così universalmente ogni pianta, quanto più profonde getta le sue radici, tanto più altamente s'innalza colla sua cima. Non è dunque maraviglia, se la Sapienza increata, curatrice del tutto, a otta a otta permetta, che i suoi Santi cadano in alcuni difetti, acciocchè risorgendo più forti, e vivendo con maggior cautela, si sforzino con più sollecitudine, e con più ardore d'arrivare al grado sublime della perfezione, e di trionfare con più gloria de' nimici dell' Uman Genere. Tanto ho detto, perchè dapoi che Caterina Vergine, già dedicata al Signore arrivò all' età nubile, cioè all' Anno dodicesimo dell' età sua, o intorno a quello, su, secondo il costume della Patria, racchiusa nella Casa paterna, poichè non è solito in quel Paese, che le Fanciulle di que la età, che maritate non sono ancora, escano fuori di Casa. Allora il

ra il Padre, e la Madre, ed i Fratelli ignorando il proponimento di Caterina, cominciarono a pensare in qual modo potessero maritarla, ed a ricercare a chi potessero più convenevolmente accoppiarla. Quindi è, che la Madre, la quale per la bontà, e prudenza della figliuola credeva di trovare un Genero assai ragguardevole (benchè in verità Ella lo trovasse molto più ragguardevole di quello, che potesse pensare) cominciò ad aver cura, e sollecitudine dell' abbellimento della Figliuola, ed a struirla insieme, e confortarla a lavarsi più spessamente la faccia, ad ornarsi i crini, ed acconciarsi i capelli, ed a toglier via, tuttociò che rendesse men dilicato il collo, ed il volto, e fare in fomma con diligenza tutte quelle cose, che appartengono all'ornamento donnesco, acciocchè venendo coloro, che la chiedessero per Isposa, la vedessero più leggiadra. Ma Caterina, la quale avea già conceputi altri proponimenti, ed altri voti, avvegnachè per la riverenza dovuta a' Genitori non dichiarasse il suo Voto, ricusava non per tanto di far ciò, che venivale persuaso dalla Madre, procurando con tutte le sue forze di piacere non già agli Uomini, ma a Dio. La qual cosa, vedendo di mala voglia la Madre, chiamò a sè la sua Figliuola Buonaventura già maritata, di cui più volte s'è fatta di sopra menzione, imponendole, che in ogni maniera ella inducesse la sua Sorella ad applicare agli ornamenti del corpo, secondo il costume del Paese, e facesse ciò che l'era stato da lei persuaso, perocchè ella sapeva, che Caterina amava assai teneramente Buonaventura, e che più agevolmente per mezzo suo l'indurrebbe a ciò che voleva, come in fatti avvenne. Conciosiacosachè, permettendolo Iddio, come già s'è detto, e stimolando Buonaventura in più maniere la sua Sorella, sì colle parole, e sì ancora coll' esempio, condescese la Vergine ad aver cura dell' ornamento del corpo, benchè

ritenesse ancora fermamente il Voto di non prender marito. Questa colpa poi, quando Ella si confessava, era da Lei ridetta con tanti singhiozzi, e con tante lagrime, che avreste creduto, ch' avesse commesso qualche gran peccato. E perchè io sò, che dapoi ch' Ella sen' andò al Cielo, mi è lecito di rivelare quelle cose, le quali ridondano in sua lode, ancorchè prima fossero segrete, ho risoluto d'inferire in quelto luogo la contesa, che sopra ciò si faceva tra me, e Lei, imperocchè più volte Ella fece a me la Consessione generale, e quando veniva a questo punto, sempre singhiozzando, e piangendo aspramente accusavasi. Per tanto, ancorchè io sapessi esser proprio delle Anime buone, creder la colpa, dove non è, e dove ella è piccola giudicarla assai più grave, nondimeno, perchè Caterina accusava se stessa, come rea d'eternal pena per la colpa sopradetta. Io perciò sui costretto a dimandarle, se per questo Ella avesse avuto proponimento, o volontà di violare il Voto della Castità sua, ed Ella rispose, che nò, e che non entrò giammai nel suo cuore un tal pensiero. Di nuovo dimandaila, poiche Ella non volea trasgredire il Voto della Verginità, se avesse ciò fatto per piacere ad alcun' Uomo in particolare, overo a tutti gli Uomini generalmente: Ed Ella rispose, che di null'altra cosa Ella avea tanta pena, quanto di veder gli Uomini, o d'esser da loro veduta, o di truovarsi là dov'essi sossero. Onde quando i Lavoranti del Padre nell'arte della Tintura, i quali ancora abitavano con esso lui, fossero venuti in alcun luogo, ove Ella fosse, subito suggivasi con tanta prestezza, come se fossero sopravvenuti i Serpenti, sicchè tutti se ne maravigliavano. Non si poneva giammai alla finestra, o in su della soglia di Casa per guardarquei, che palsavano. Allora, diss' io, per qual cagione dunque, quell' atto d'ornarsi meritava una pena eterna, e spezialmente, se quest

quest' ornamento non è stata ectessivo? Rispondeva, ch' Ella avea amato troppo oltra a misura la Sorella, e parevale d'averla amata più che Dio, per la qual cosa inconsolabilmente piangea, e ne facea durissima penitenza. E volendole io replicare, che sebben vi fosse stato qualche eccesso, nulladimeno, toltane via, non solo la cattiva, ma ancora la vana intenzione, ciò non era contra il Divino Precetto, Essa alzò gli occhi, e la voce a Dio, dicendo: Ah Signore Dio mio, che Padre Spirituale bo io adesso, il quale scusa i miei peccati? Poi adirandosi contra se stessa, e volgendosi a me, diceva: Dovea forse, o Padre, questa cattivella Creatura, e vilissima, la quale senza fatica, e senz' alcun merito avea ricevute dal suo Creatore tante grazie spendere il suo tempo in adornamento di questa putrida Carne, ad istigazione di qualunque mortale? Io (diceva) non penso, che l' Inferno sarebbe bastante a punirmi, se la Divina Pietà, non m' avesse usata misericordia. Allora io era costretto a tacermi, ma il fine di questa disputazione era questo, acciocchè io potessi investigare se quell' Anima si mantenne sempre senza macchia di peccato mortale, dimodoche Ella interamente conservasse la purità della mente, e del corpo illesa, non solo dal peccato d'Incontinenza, ma da qualsisia altro peccato consumato. Io certamente rendo di Lei questa testimonianza avanti a Dio, ed alla sua Santa Chiesa, che avendo udito, parecchi volte, anzi spessissimo le sue confessioni, e qualche volta ancora la Confession Generale, non ho mai trovato, che Ella abbia commessa alcuna cosa contra i Divini Comandamenti, se non su questa, la quale adesso io racconto, il che io non credo, in verun modo; nè penso, che alcun' Uom discreto il creda. Di più, io dico, che la trovai fempre così monda dalle colpe veniali, ch' a gran pena d'alcun piccolo inciampo io mi poteva accorgere nelle sue Confessioni

fessioni cotidiane, imperciocchè è manisesto, non solamente a' suoi Confessori, ma a tutti coloro, che erano di sua usanza, che Ella non mai, o di radissimo ne' suoi parlari cadeva in fallo. Tutto il tempo era da lei affatto occupato, o nell' Orazione, o nella Contemplazione, o in edificazione de' Prossimi. Dormiva tra dì, e notte appena un quarto d'ora. Mentre, ch' Ella al suo modo prendeva il Cibo, se pur Cibo potea dirsi, sempre orava, e meditava, ruminando quelle cose, che dal Signore eranle state insegnate. lo sò, e lo sò divero, e l'attesto avanti a tutta la Chiesa di Cristo, ch' era a Lei maggior pena il cibarsi, in quel tempo, che io la conobbi, di quel che sia. ad ogni famelico l'esser privato del Cibo, e maggior travaglio sofferiva il suo corpo nel prendere il Cibo, di quello che apporti comunemente ad un febbricitante l'assalimento della febbre E questo appunto era una delle ragioni (siccome poi colla grazia di Dio, si dimostrerà) per cui Ella prendeva il Cibos cioè per affliggete sè medesima, e per tormentare il Corpo suo. Da quali errori potea dunque essere occupata quella mente, la qual sempre era occupata con Dio? Ma, ciò non ostante, tanto aspramente s'accusava, e tanto artatamente s'appropriava le colpe, che se il Confessore avesse ignorato il tenore della sua vita, avrebbe creduto, ch' Ella avesse errato, dove non errava, anzi dove spesso ancor meritava. Io ho: fatta questa digressione, assinche voi, carissimo Lettore, nell'intendere una colpa di questa Santa Vergine conosciate insieme quanta persezione, mediante la Divina Grazia, da ciò ne sia derivata.

2 Ma per tornare al nostro primo ragionare, seguitava Buonaventura a stimolare la Santa Donzella, ed a confortarla, chi Ella imitasse le sue operazioni in ciò, che riguardava l'adornatura semminile, ma con tutto que-

D.

fto non

sto non si potè mai ottenere, che il cuore di Caterina ammettesse alcuna inclinazione verso degli Uomini, nè in genere, ne in specie, ne che Ella volontariamente si facesse vedere agli Uomini, avvegnache il fervore dell' Orazione, e l'assiduità della Meditazione alquanto s' intiepidisse. Ma l'Onnipotente Signore non potendo più tollerare, che la Sposa da Lui trascelta s'allontanasse in alcunmodo da Lui, tolse di mezzo quell'ostacolo, che la impediva dall'unirsi con Dio, poiche Buonaventura Sorella di questa Santa Vergine, ed instigatrice alle vanità, avvicinandosi tra poco tempo ad infantare, quantochè fosse assai giovane, nel parto stesso se ne passò all' altra vita. Osfervate, o Lettore, quanto sia dispiacevole, e odioso a Dio l'impedire, o il distogliere quelli, che lo voglion servire. Questa Buonaventura, come di sopra abbiam detto, su in sè medesima molto onesta, così ne' costumi, come nelle parole, ma perchè procurava di tirare al Mondo Quella, che desiderava servire a Dio, su percossa dal Signore, e castigata con una morre assai penosa. Con tuttoció il Signore usò con esso lei misericordia, perocchè (siccome, dopo qualche tempo fu rivelato a Caterina) andando al Purgatorio, benche patisse gravi pene, per le preghiere della Sorella volò al Cielo, come dall'istessa Santa Vergine mi fu segretamente narrato. Morta dunque la Sorella cominciò Caterina, conosciuta più chiaramente la: vanità del Secolo, a ritornare con più fervore, e con più sollecitudine agli abbracciamenti dell' Eterno Sposo, echiamandosi colpevole, ed accusandosi, prostrata con: Maria Maddalena: a' piedi: del Signore spargeva lagrime in: maggior copia, ed implorava la sua Misericordia orando senza intermissione, e ripensando al peccato suo, acciocchè Ella meritasse d'udire con Maria Maddalena: Dimit-\*Luc. 7. 48 tuntur tibi peccata tua. \* Così cominciò ad avere singolare affezione a Maddalena, perchè in quel tempo ad ogni suo potere si ssorzava di consormarsi a Lei per ottenere il perdono de' suoi percati; quindi ancora crescendo la divozione verso di Lei, avvenne poi, che lo Sposo delle Anime Sante, e la sua gloriosa Madre assegnarono a Caterina la stessa Maddalena per Maestra, e per Madre, come più dissulamente, coll'ajuto del Signore, si farà poi manifesto.

In quello stato di cose l'antico Avversario, rammaricandos, che le fosse tolta affatto dalle sue mani la preda, la quale s' era sforzato a poco a poco di tratre a sè, veggendo la Santa Vergine correre velocissima per sicuro rifugio al Tabernacolo della Misericordia dello Sposo suo, pensò d'impedirla per mezzo de' dimestichi, acciocche Ella non potesse attendere a tali cose, procurando colle avversità, e colle persecuzioni di tirarla totalmente alle cose del Mondo; onde suggeri a' Genitori, ed a' Fratelli, che in tutti i modi la maritassero, acciò potessero, mediante Lei, acquistar qualche Parentela, e tanto più fortemente a ciò gli stimolava, mentre essi consideravano d'aver perduta una Figlinola, e così volevano, coll' altra, ch' ancor vivea, ristorar la perdita della desonta; intantoche a tutto lor potere si ssorzavano, massimamente dopo la morte di quella, di ritruovare per la Santa Vergine uno Sposo. La qual cosa essendo trata da Caterina osservata, ed avendo conosciute, per Divina inspirazione, le insidie del Nimico, prese con più fortezza, e con più diligenza a continuare l' Orazioni, e ad applicare efficacemente alle Meditazioni, ed alle penitenze; a fuggire ogni conversazione d'Uomini, e con maniselti segni dare a divedere a' suoi, ch' Ella non intendeva in verun modo d'esser data ad uno Sposo terreno, e mortale, dapoiche nell'età sua puerile avea tanto graziosamente ricevuto per Ispolo

Isposo il Rè immortale de' Secoli. Mentre Caterina dava a conoscere co' segni, e colle parole questo suo pensiero, ed in esso sempre perseverando, pensaronsi i Genitori di piegare per qualche mezzo l'Anima di Lei ad arrendersi a' loro voleri. Perciò chiamato a sè un certo Frate dell' Ordine de' Predicatori, il quale ancor vive, ed era molto loro amico, e famigliare, pregaronlo istantemente a voler persuadere a Caterina, ch' Ella acconsentisse alla loro volontà; ed egli rispose loro, ch' avrebbe satto tuttociò, che potea. Ma venendo a Caterina, e truovandola fermiffima nel santo proponimento, stimolato dalla coscienza, le diede sopra ciò un savio consiglio, dicendole: Giacchè tu sei disposta a servire totalmente al Signore, e costoro ti stimolano nd una contraria risoluzione, mostra loro la costanza del tuo proposito; taglia affatto i Capelli del tuo capo, ed allora forse eglino si cheteranno. Il qual consiglio ricevendo Ella, come se dal Cielo inteso l'avesse, tolte in contanente le forbici, tutta giuliva, tagliò rasente il capo que' capelli, ne' quali Ella credea d'aver gravemente peccato, e perciò sommamente gli odiava. Ciò fatto, si coprì il capo con uno sciugatoio, ed allora cominciò, fuor del costume delle Fanciulle, ma fecondo la Dottrina dell' Apostolo, ad andarne col capo velato. La qual cosa subito che vide Lapa sua Madre, ricercando la cagione di quell'insolito velame, nè potendo avere una precisa risposta [poichè la Vergine non volendo mentire, nè palesare la verità, più tosto bisbigliava, che rispondeva | accostandosi alla figliuola le tolse colle proprie mani lo sciugatoio, e scopertole il capo, vide che i capelli erano affatto recisi. Indi, sorpresa dal dolore, perocchè i capelli erano bellissimi, esclamò gridando, e disse, Ohime Figliuola, ch' hai tu fatto? Ma la Vergine, copertosi di nuovo il capo, partissene; ed intanto alle grida della Madre accorfero il suo Marito, ed i Figlinoli, ed in

ed intesa la cagione di quel frastuolo sommamente sdegnaronsi contro di Caterina.

- Da questa indegnazione incominciò la seconda battaglia contro di Lei, più forte della prima; ma alla Vergine su data dal Cielo una vittoria sì piena, che quelle cose, le quali parevano impedimenti servironle mirabilmente d'aiuto ad unirsi più strettamente col suo Signore. Essi dunque già palesemente la perseguitavano, e colle parole, e co' fatti, cioè con villanie, e con minacce, dicendole: Vilissima femmina, credi tu, per auerti tagliato i Capelli, non dover fare cid, che noi vogliamo? I Capelli a tno dispetto crescerannoti, e se ancora ti si spezzasse il cuore, sarai costretta a prender marito, nè mai avrai riposo, finchè non avrai appagati i nostri desiderj. Indi secero alor modo un' Editto, che Caterina non avesse alcun luogo nascosto, ove ritirarsi, ma sempre fosse occupata nel servigio della Cafa, affinche le fosse tolto affatto ed il luogo, ed il tempo d'orare, e d'unirsi al suo Sposo; ed acciocche Ella conoscesse d'esser più dileggiata, lasciata in riposo la Fante, fu Caterina deputata a servire alle schifezze della Cucina. Si scaricavano ogni giorno contro di lei rimproveri, ed ingiurie; ogni giorno le si accrescevano i dispregi, che fogliono maggiormente irritare il cuor delle donne. Aveano trovato in quel tempo, com' io intesi, i Genitori, ed i Fratelli di Caterina un certo Giovane, della di cui parentela molto si compiacevano, e perciò più aspramente a tutto lor potere l'angheriavano per costringerla ad acconsentirvi.
- Ma il Nimico infernale, per le cui maligne, ed insidiose suggestioni tutto ciò si adoperava, ove si credè d'espugnare l'Animo della Vergine, lo rendè, aiutandola il Signore, più sorte. Imperciocchè Caterina non muovendosi punto da tutte queste cose si sabbricò nella mente, per inspirazio-

ne dello Spirito Santo, una Cella fegreta, dalla quale per qualsisa faccenda esteriore diliberò non mai uscire. Così avvenne, che Colei la quale avendo prima la sua Cella esteriore alcune volte stava dentro, ed altre usciva fuori, fatta adesso la Cella Interiore, che non le poteva esser tolta, non ne usciva giammai. Queste sono le celesti Vittorie, le quali non potevano esserle involate, e dalle quali infallibilmente resta oppresso, e conculcato il Demonio, poiche la stessa Verità ci attesta, che il Regno di \*Luc.17.11 Dio, è dentro noi, \* ed il Profeta c'insegna, che tutta la gloria della figliuola del Rè Immortale dall' interno pro-\*Pf. 44. 14. viene. \* Ed invero, addentro di noi è l' Intelletto perspicace, la Volontà libera, e la tenace Memoria: Dentro di noi. s' infonde l'unzione dello Spirito Santo, la quale perfezionando le mentovate potenze, soverchia, ed atterra tuttigli ostacoli aldifuore: Dentro di noi, se saremo buoni imitatori, e seguaci, abita quell'Ospite, il quale disse: \* Confi-\* Joane, 16. dite ego vici Mundum. In quest' Ospite confidandosi la San-33ta Vergine, si fabbricò una Cella, non fatta con mano. aiutandola interiormente Quegli per cui si contentò di perdere la Cella fatta con mano, ch' era fuore di Lei. Mi ricorda, e mi ritorna adesso la memoria, che avendo io alcuna volta assai esterne occupazioni, o essendo necessitato a far viaggio, la Santa Vergine spessamente ammonivami dicendo: Fatevi una Cella nella mente, dalla quale non usciate giammai, la qual cosa, benchè allora io superficialmente intendessi, contuttociò, adesso più attentamente riandando le sue parole son costretto ad esclamare coll' \*Jo: 12-16. Evangelista Giovanni: \* Hoc non cognoverunt discipuli ejus: prinium, sed quando glorificatus est Jesus, tunc recordati sunt &c. Imperocche accade mirabilmente tanto a me, quanto aglialtri, che vissero con Lei, che più chiaramente intendiamo adelso i fatti, e' detti suoi, che quando attualmente eravamo con esso lei. 6 Or

Or tornando là dove si parti il discorso, insinuò lo Spirito Santo a Caterina un' altra Immaginazione per cui vinse tutte l'ingiurie, e i dispregi, come Ella stessa mi rivelò, mentre io segretamente dimandavala, in qual maniera, tra tanti scherni si rimanesse d' animo così lieto, e tranquillo. Poichè diceva Ella, che fermamente allora s' immaginava, che il suo Padre rappresentasse il nostro Signore, e Salvator G E S U' Cristo; la Madre sua, la Gloriosissima Madre di Dio Maria, i Fratelli, e gli altri della Famiglia figurassero i Santi Apostoli, e' Discepoli; per la quale immaginazione con tanta allegretza, e diligenza serviva a tutti, che ognun si maravigliava. Da questa medesima immaginazione ne proveniva a Lei un un' altra utilità, perche mentre serviva, sempre meditava il suo Sposo, a cui credeva servire, e così stando in cucina era sempre occupata nella considerazione di profondi, e santi misteri, e servendo a coloro, che sedevano a Mensa, sempre pascolava l' Anima sua colla presenza del Salvatore. O altezza delle ricchezze dell' Eterno Configlio, con quanto diverse, e maravigliose maniere liberi da ogni angustia coloro, che in te confidansi, e tra Scilla, e Cariddi gli guidi al Porto dell'eterna salute.

Mentre dunque le cose erano giunte a tale, la Santa Vergine guardando sempre il premio propostole dallo Spirito Santo, non solamente con pazienza, ma ancor con letizia tollerava l'ingiurie, ed avanzavasi continuamente nel suo cammino, acciocchè il gaudio della sua mente sosse pieno. Intanto, poichè Ella non poteva avere una Camera di per sè, ma faceale di mestiere lo stare dove gli altri abitavano, elesse con santa industria la Camera di Stesano suo Fratello, il qual non avea moglie, nè sigliuosi, nella qual Camera, sendo lui assente, poteva il giorno star sola, e la notte, mentre egli dormi-

D 4

va po-

56 va poteva orare, com' Ella bramava. In tal guifa cercando, e ricercando, e di giorno, e di notte il Volto del fuo Sposo, batteva incessantemente alla porta del Divino Tabernacolo. Pregava senza mai rifinare, il Signore, acciocche degnasse di custodire la sua Purità, cantando colla Beata Cecilia quel verso di Davide: \* Fiat Domine Cor meum, & Corpus meum immaculatum. E così essendo mirabilmente fortificata in filenzio, ed in isperanza, con quanto maggiori persecuzioni era travagliata, con tanto maggiori grazie, e consolazioni era internamente confortata, in guisa, che vedendo i Fratelli la sua costanza diceano tra loro; siamo vinti. Ma il Padre, ch' era più innocente degli altri, considerava chetamente le azzioni di Lei, ed ogni giorno più avvisava, ch' Essa dallo Spirito di Dio, e non da qualsisia giovenil leggerezza era guidata. Le cose che sonosi raccontate in questo Capitolo io le intesi da Lapa madre di Caterina, e da Lisa moglie d'un suo Fratello, e dagli altri, che allora erano nella sua Casa; e quelle

## CAPITOLO QUINTO.

cose, che gli altri non poterono sapere, furono a me rive-

late dall'istessa Santa Vergine, come s'è detto.

Della vittoria, che ottenne contra i Persecutori, sì per mezzo della Colomba, la qual su veduta dal Padre di Lei, come anche per mezzo d'una Visione di San Domenico.

Ntanto fra questi accadimenti, avvenne un giorno, che orando l'Ancella di Cristo con più servore nella Camera del predetto suo Fratello ad uscio aperto, conciososseco-sache da' Genitori erale stato proibito il rinchiudersi, avvenne, dico, che Jacomo suo Padre entrasse in quella Camera

57

Camera, per cercar forse, assente il figliuolo, alcuna cosa, di cui avea bisogno. Entrato in Camera, e guardando
intorno, in vece di quel, che forse cercava, vide la Figliuola più di Dio, che sua, la quale inginocchiata in un'angolo sacea Orazione, ed una piccola Colomba bianca,
come neve, che posavasi sopra il capo di Lei, la qual Colomba tosto, che il Padre su entrato, volando in alto
suggì, secondo che a lui parve, per la finestra della stessacea Camera. Veduta tal cosa, domandando egli alla Figliuola qual Colomba sosse quella, ch' era così suggita
volando, Ella rispose, che non avea veduto in Camera
nè Colomba, nè alcun'altro Uccello; il perchè egli restò
maggiormente maravigliato, e conservando nel suo cuore
tutti questi maravigliosi successi, seco stesso gli ruminava.

Del rimanente cominciò in quel tempo a crescere nella mente della Santa Vergine un certo desiderio, il quale già v'era nato nella sua infanzia, come di sopras' è detto, ed ora per difesa della sua Verginità vi su rinuovato; ciò fu di ricevere, e vestire l'Abito dell' Ordine de' Frati Predicatori, di cui il Beatissimo Domenico su Duce, Institutore, e Padre. Per la qual cosa e di giorno, e di notte porgeva incessantemente preghiere alle Divine orecchie, acciocche il Signore si contentasse adempiere il suo desiderio, sì per issuggire le molestie di coloro, che la volevano maritare, e sì ancora per acquistar maggior merito per l'obedienza ad essi; perciocchè, come di sopra si è accennato, Ella avea gran divozione al detto Santo, ssiccome ad egregio, e fruttuosissimo Zelatore. Quindi vedendo il Clementissimo Signore, che la sua novella Discepola prudentemente, e fortemente combatteva, e con quanto fervore Ella procurava di piacere a Lui, determinò d'appagare il desiderio di Lei, e per maggior sicurezza la

consolò coll'infrascritta apparizione. Pareva dunque all' Ancella di Cristo di vedere in sogno molti Santi Padri, e Fondatori di diversi Ordini, fra' quali era il Beatissimo Domenico, cui Ella chiaramente conosceva, perchè portava nelle mani un bianchissimo, e bellissimo Giglio, il quale, come un' altro Roveto di Mosè manifestamente ardeva, e non si consumava; e mentre tutti, e ciascun di loro l'ammonivano, ch' Ella per maggior suo merito eleggesse una di quelle Religioni, in cui prestasse una servitù più grata al Signore, Ella dirizzando i passi, e gli occhi verso San Domenico, vide il Santo Padre, che prontamente le andava incontro, ed aveva in una mano l' Abito delle Suore, che si chiamano della Penitenza di San Domenico, delle quali era, ed è ancora non piccol numero nella Città di Siena. Avvicinatosele il Santo la consolò con tali parole. dicendo: Dolcissima figlinola fa, che su sia d'animo forte, nè temere d'alcuno impedimento, perchè certamente tu sarai vestita di quest' Abito, come desideri: La qual cosa udendo Ella con grand' allegrezza, con lagrime piene di gaudio, rende grazie all' Altissimo, ed all'invitto Atleta Domenico, il quale così perfettamente la consolava, e così colle lagrime si riscosse, e ritornò a' suoi sensi.

lata, e confermata insieme da questa Visione prese incontanente tant'ardire per la sidanza, che avea nel Signore, che nel medesimo giorno chiamando a sè il Padre, e la Madre, ed i Fratelli, loro con grand'animosità parlò in questo modo: Per lungo tempo si è da Voi ragionato, e trattato, com'avete detto, di maritarmi ad un'Uomo corruttibile, e mortale, ma io, avvegnache avessi internamente orzore a si satte cose, siccome da più segni avete potuto chiaramente conoscere, nondimeno per la riverenza, che per comandamento di Dio debbo avere al Padre, ed alla Madre, non bo sin' ora aper-

tamente

tamente parlato. Ma adesso, perchè non è più tempo di tacere, vi scuoprird con sincerità, e chiarezza il mio cuore, ed il mio proponimento, il quale non già nuovamente, ma fino dalla mia infanzia io concepetti, e fermai . Sappiate danque, che nell' istessa mia Infanzia so feci voto di Verginità al Salvator del Mondo Signor mio G ESU Cristo, ed alla sua Gloriosissima Madre, e ciò non feci con animo fanciullesco, ma dopo lunga diliberazione, e con gran ragione; e promisi loro di non prender mai altro Sposo, fuorche lo stesso Signore. Ora però, che coll' ajuto del Signore ad un'età più matura, ed una più perfetta. cognizione son giunta, sappiate esser ciò talmente stabilito nell' animo mio, che più facilmente potrebbono intenerirsi le pietre, che da questo santo proposito rimuoversi il mio cuore; e quanto più intorno a ciò voi v' affaticaste, tanto più perdereste il tempo . Per la qual cosa io vi configlio , che voi tronchiate intieramente ogni trattato delle mie nozze, perchè in questo io non intendo di fare in modo alcuno il vostro volere, perciocche io debbe più tosto obbedire a Die, ch'agli Uemini. Onde se in tal maniera, voi volete riteuermi nella vostra Casa, ancor como vostra Serua, son apparecchiata a servirvi di buon animo in tutse quelle cese, che saprò, e potrò. Che se perciò voi comanderete, ch' io sia scacciata dalla Casa vostra, sappiate, che il mio cuore non mai s' allontanerà dalla sua risoluzione, imperciocche so bo uno Sposo così ricco, e così potente, che per verun modo non mi lascerà venir meno, ma certamente mixoncederà ogni cosa a me necessaria ...

A queste parole profferite da Caterina tutti coloro, che l'ascoltavano proruppero in lagrime, e per la copia de' sospiri, e de' singhiozzi non su possibile il darle alcuna risposta; poichè consideravano il santo proponimento della Vergine, cui non ardivano opporsi, e vedevano, che la Fanciulla sin'allora taciturna, e vereconda tant'arditamente, e ordinatamente con parole prudenti

dichiarava l'animo suo, e di più conoscevano apertamente, ch' Ella era disposta a lasciar più tosto la Casa paterna. ch' a rompere il voto, ch' Ella avea fatto, e che però avea tolto loro ogni speranza di maritarla. Per la qual cosa altamente turbati si rendeva loro più facile il piangere, che il rispondere. Ma dopo qualche dimora cessando le lagrime, il Padre, che teneramente l'amava, e più ancora temeva Dio, ricordandosi della Colomba, ch' avea veduta, e di molt' altre azzioni di Lei, le quali con ammirazione aveva osservate, si dice, che così le rispondesse. Iddio ci guardi, dolcissima Figlinola, che noi in alcun modo ci vogliamo opporre alla volontà Divina, da cui conosciamo procedere il tuo santo proponimento: Pertanto, giacche per lunga esperienza noi ci accorgemmo, ed ora manifestamente sappiamo, che non per giovenil leggerezza, ma per impulso del Divino Amore a ciò se' mossa, osserva pure liberamente il tuo Voto: Fa com' a te piace, e secondo che lo Spirito Santo t' insegnerà; imperocchè noi non siamo per distornarti mai più dalle tue sante operazioni, nè per impedir punto i tuoi virtuosi Esercizi; me intercedi per noi continuamente, affinche siam fatti degni delle promesse del tuo Sposo, che in età così tenera per sua grazia eleggesti; e voltandosi poi alla Moglie, ed a' Figliuoli, disse: Niuno da ora innanzi sia nojoso, e molesto alla mia dolcissima Figliuola, niuno ardisca in alcun modo impedirla, lasciate, ch' Ella serva liberamente al suo Sposo, e che incessantement per noi lo pregbi. Non possiam mai trovare una parentela simile a questa, nè ci dobbiam lamentare, se in vece d'un' Uomo mortale riceviamo un Dio, ed Uomo immortale. Finite queste cose, benchè con pianto degli altri, e particolarmente della sua Madre, che troppo teneramente l'amava, la Santa Vergine rallegrandosi nel Signore, rendette grazie allo Sposo vittorioso, che l'avea condotta al trionso. Ringraziò poi quanto più umilmente potè i suoi Genitori, dispodisponendosi con tutto l'animo a servirsi utilmente della licenza da loro concedutale. E qui pongasi sine a que-

sto Capitolo.

Ma sappiate, o Lettore, che quanto alla Colomba veduta dal Padre di Caterina, io non n' intesi da lui l' avvenimento, perocchè egli era già passato da questa vita, quando io meritai di conoscer la prima volta questa Santa Vergine, ma l'intesi da molti, ch'erano parenti di Lei, i quali abitavano nella sua Casa, e lo riseppero dall' istesso Jacomo; anzi dicevano, ch'egliavea ciò veduto più volte, per lo che avea gran riverenza verso di Lei, e non volea che fosse in alcun modo disturbata; ma io ho parlato più moderatamente, per rimuovere, per quant' io vaglia, ogni falsità da' miei detti. In quanto poi alla Visione di S. Domenico, il Confessore di Lei, che mi precedette in tempo, ed io l'udimmo da Lei medesima. Ma delle parole ultimamente dette a' Genitori, ed a' Fratelli, mentre io ricercava da Lei, come si portasse in quelle persecuzioni, Ella stessa mi ragionò, ed ordinatamente mi raccontò ogni cosa,

## CAPITOLO VI.

Dell' Austerità della sua Penitenza, e della persecuzione, che perci ò sofferse dalla propria Madre.

Dio lungamente desiderata, cominciò la Vergine già tutta dedicata a Lui ad ordinare mirabilmente, e con sollecitudine tutta la sua vita in servizio Divino. Dimandò, ed ottenne una piccola Camera separata dagli altri, nella quale, come se sosse nella solitudine, potesse attendere a Dio, ed afsliggere il suo Corpo consorme il suo desiderio. Quivi

con quanto rigore di penitenza martorialse la carne sua, e con quanta sollecitudine d'amore cercasse il suo Sposo, lingua non è, che 'l possa bastantemente ridire. Ma perehe ora torna in acconcio il parlare della sua inaudita austerità, lasciato da parte l'ordine, io stimo espediente, Lettor carissimo, di questa brevemente discorrere, affinchè prima, che voi rimiriate trascorrendo tutto il giardino della sua santa Vita possiare gustare alcuni de' suoi primi, e degli ultimi frutti; ne perciò avverrà, che a suo luogo non vi si presenti di nuovo la bellezza de' medesimi frutti, dove l' ordine stesso lo richiederà, coll'aiuto del Signore, perchè ciò si fa solamente, acciocchè voi vi rendiate più pronto, e più atto a considerare i frutti delle Virtù di Lei. Sappiate dunque, che in questa Cella, o Camera si rinuovarono l'antichissime Operazioni de' Santi Padri d'Egitto, e tanto più maravigliose, quanto, che furon fatte senza la Dottrina d'alcun' Uomo, e senza alcun' esempio, o induzzione. Facciamci dunque dall' astinenza del mangiare, e del bere.

2 Fin dalla sua Infanzia cominciò Caterina a cibarsi rade volte di carne, ma adesso la sbandì affatto da sè, e sece tal'abito in privarsi totalmente di quella, che (come Ella stessa m' ha segretamente consessato) non potea senza nocumento del Corpo ne pur sopportarne l' odore. Ed acciocchè voi, Lettore amato, non vi maravigliate di quesso, voglio, che sappiate, che mentre una volta io la vedeva assai sievole, e quasi mancante, poichè niente prendeva di quei cibi, o bevande, che sogliono i deboli confortare, trovai questo modo, che nell'acqua fredda, ch' Ella pigliava vi si ponesse del zucchero, acciocchè così si rissorassero un poco gli spiriti suoi vitali, la qual cosa avendo poi Ella intesa da me, che gliela raccontai, voltando si tosto verso di me rispose: Voi, quanto io veggo, volete togliermi

gliermi affatto questo poco di vita, che m' è rimasa: e mentre io chiedea di ciò la ragione, raccolsi dalla sua risposta, ch' Ella s'era talmente assuesatta, come ora si è detto, a' cibi amari, e bevande dissipite, che tutte le cose dolci erano diventate nocive al suo corpo per la disposizione, che si era cangiata in abito. Questo dunque, quanto alla carne, Ella solea praticare, come si è detto. Il Vino poi, cominciò ad innacquare in tal modo, quando Ella prese la sua Cella, che perduto il sapore insieme, e l'odore, riteneva folamente il color rosso; come sono i vini di quei Paesi. Ma nell' Anno quindecimo dell' Età sua lasciò affatto il vino, servendosi per l'avvenire sempre dell'acqua fresca per sua bevanda. Si privava ogni giorno a poco a poco d'ogni cosa, che sosse cotta, toltone il pane, ed in breve tempo, mortificando se stessa si ridusse a cibarsi di pane, ed erbe crude. Finalmente, s'io non m'inganno, nell' Anno ventesimo, o in circa della età sua, si privò ancora del pane, lasciandos solamente l'uso dell'erbe crude ...

(siccome colla grazia di Dio si dirà a basso più pienamente) ma per Divino miracolo, a così alto stato pervenne, che ancorche il suo Corpicciuolo sosse sotto pervenne, che ancorche il suo Corpicciuolo sosse sotto sono a molte infermità, e sostenesse satiche insopportabili agli altri, non perciò consumavasi l'umido radicale, nè lo stomaco sacea, nè sar potea l'ussicio di digerire, nè le sorze corporali per la privazione del Cibo, e della bevanda punto s'indebolivano; di modo che, com'io stesso allora frequentemente diceva, tutta la sua vita era un miracolo; conciosiache per niuna naturali virtu non poteva sarsi ciò, che noi vedevamo cogli occhi nostri, secondo che alcuni Medici, ch'a Lei condussi, apertamente mi consessarono. Ma tutte quessie così ajuto del Signore, più chiaramente, e più diffusa-

fusamente si tratteranno più innanzi. Ma ciò per conclusione dell'astinenza vi sia detto, o Lettore, che nel tempo, ch'io meritai d'esser testimone della sua vita, Ella vivea senza alcun nutrimento dicibo, o di bevanda, e senza l'ajuto d'alcuna natural virtù, sosteneva sempre con lieto volto dolori, e satiche insopportabili a ciascun'altro.

4 Nè voglio, che voi crediate, ch' Ella con qualsivoglia naturale industria, o esercizio, od uso potesse in alcun modo a questo stato aggiognere, nè pensiate, che sì fatte cose debbano praticarsi da chi che sia, poiche sono singolarissime, e provengono più tosto da una pienezza di spirito, che da qualsivoglia esercizio, o consuetudine d'astinenza. Voi sapete, che la pienezza dello spirito ridonda nel corpo, e mentre quello si pasce, questo più agevolmente sostiene gl'incommodi del digiuno. Qual Cristiano, potrà di ciò dubitare? Forse i Santi Martiri non sostenevano lietamente sopra ogni natural virtù, tanto la fame, quanto gli altri tormenti del corpo? E donde ciò, se non dalla pienezza dello spirito accadeva? Io stesso ho provato, e stimo, che ciascuno possa provarlo, che gli Uomini, mentre attendono a Dio, facilmente digiunano; i quali, se dopo questo in altre faccende stiano occupati, par loro cosa troppo dura, od impossibile il digiunar come prima. E donde ciò, se non perchè la pienezza dello spirito confortava il corpo a sè strettamente unito? Ebenchè un tal dono sia sopra la natura, nondimeno il cor--po allo spirito, e lo spirito al corpo naturalmente si-comunicano a vicenda il bene, ed il male. Io non niego però, che naturalmente alcuni più agevolmente digiunino, che gli altri non fanno; ma semplicemente astenersi da' cibi per lungo tempo mentre alcun vive, non veggio come possa avvenire colle sole sorze della natura. E ciò sia detto, per ora, in succinto dell'astinenza di Caterina,

Ma non crediate o Lettore, che in questa maniera solamente assiggesse la sua carne; attendete a quello, che

siegue.

- Fecesi dunque Caterina un letto d'asse, o di tavole di legno, senza porvi altra cosa, ed in esso, o meditava sedendo, o stava prostrata in Orazione, e quand' era il suo tempo, senza levarsi le veste adagiava il suo corpo per dormire. Usava veste di lana così di dentro, che di fuori; usò alcun tempo il Cilizio, ma perchè, siccom' Ella era monda, e pura internamente, così fuggiva l'immondezze esteriori, mutò il Cilizio in una Catena; conciosiache Ella aveva una certa Catena di ferro, che circondava, e cingeva d'ogn' intorno così fortemente i suoi fianchi, ch' essendosi quasi internata nella carne aveva arsa intorno intorno la pelle, secondo che raccontavano le sue Figliuole spirituali, e Compagne, le quali per asciugare gli eccessivi sudori erano spesse volte costrette a mutarle i panni. Per questa cagione presso alla fine della sua vita, crescendo i suoi malori la costrinsi in virtù dell' Obbedienza a lasciare l'istessa Catena, quantoche Ella ciò sacesse di mala voglia. Di più Ella nel principio vegliava fin' alla ora di matutino, come più largamente, permettendolo Iddio, si dirà più innanzi. Dipoi vinse a poco a poco il sonno in tal maniera, che dentro il termine di due giorni appena una mezz' ora dormiva; ma nè pure a questo sonno Ella condescendeva, se non quando a ciò l'obligavano le languidezze del Corpo. Ed una volta mi disse, che non avea tanto faticato nella vittoria d'alcun contrasto, quanto nel contrasto del sonno, nè avea altrove tanta difficoltà ritrovata.
- 6 Oltre a ciò nel tempo, ch' io la conobbi Ella certamente, se avesse avuta commodità di trattenersi con persone intelligenti colle quali avesse potuto discorrere, cento giorni,

to giorni, ed altrettante notti, senza mangiare, ne bere sarebbe stata a parlar di Dio, nè mai perciò si stancava, anzi diventava sempre più vigorosa, e più lieta. Mi raccontò ancora più volte, che non provava maggior consolazione in questa vita, quanto in ragionare di Dio, e conferire con persone d'intendimento, la qual cosa ancora noi, che trattavamo con Lei, conoscevamo per esperienza. Imperciocche noi scorgevamo apertamente, che quando Ella poteva aver tempo di parlare di Dio, e ragionare di quelle cose, che nel suo cuore ascondeva, appariva anche esternamente più rubesta, più vigorosa, e più allegra; e quando ciò non l'era permesso, si rimaneva debole, e quasi disanimata. Ciò riferisco ad onore del nostro Signor GESU' Cristo, Eterno Sposo di Lei, e per sua lode, e per mia consusione. Parlando Lei meco frequentemente di Dio, e de' suoi altissimi Misteri profondamente divisando, andava assai in lungo il discorso, ed io, ch' era molto lontano dal suo spirito, ed aggravato dal peso della Carne, era sorpreso dal sonno; ma Ella, che mentre così parlava tutta era assorta in Dio, seguitava a discorrere lungamente prima d'accorgersi, ch' io dormissi: Quando poi dopo alcun spazio di tempo s'avvedeva, che io era addormentato, con alta voce mi risvegliava, dicendo: Deb perchè perdete pel sonno il prositto dell' Anima vostra? Parle forse di Dio ad un muro, o a voi?

In oltre volendo imitare il Santo Padre, che l' era apparito; cioè San Domenico, si disciplinava tre volte il giorno con una Catena di serro; la prima per sè, la seconda pe' vivi, e la terza pe' morti; poichè così leggesi nella Leggenda di S. Domenico, che l'inclito Padre ordinariamente saceva; il che ancor Caterina per lungo tempo seguitò a sare, ma dapoi, che sù aggravata da tante infermità non potè continuare. Or mentre io segretamente

da Lei

67

da Lei ricercava com' Ella facesse quella penitenza, Ella benchè con rossore, mi confessò, che in ciascuna disciplina s'occupava per lo spazio d'un'ora, e mezza, e non mai, o radissime volte accadeva, che il sanguedelle spalle non scorresse sino a' piedi. Conoscete voi, o Lettore, di qual perfezione sosse quest' Anima, la quale tre volte il giorno spargeva dal suo Corpo il Sangue per rendere al Redentore Sangue per Sangue? Conoscete voi di quanta virtu sosse il far le cose già dette dentro la Casa paterna, senza

instruzione, senza guida, e senz' esempio d'alcuno.

Leggete l'Azioni de' Santi, rivolgete le Vite de' Padri dell' Egitto, non lasciate di considerare l'istesse sante Scritture, e vedete, se in alcun luogo si trouvi simil cosa. Troverete, che Paolo primo Eremita iolo visse lungamente ne' Diserti, ma che un Corvo gli portava ogni giorno la metà d'un pane. Leggete, che il famolissimo Antonio, praticò maravigliose austerità, e sostenne gravissimi strazi, ma sovvengavi, ch' Egli andò a trovare diversi Anacoreti, e da ciascuno di loro alcun' esempio di Virtù, come de' fiori suol farsi, dicesi, che raccogliesse. Ilarione, benchè fanciullo, racconta il Beato Girolamo, che prima andò a ritrovare Antonio, e da esso instruito, si ritirò ne'. Romitaggi, ed ivi fortemente combattendo vinse. Ma anche i due Macari, ed Arsenio, e gli altri, che troppo lunga cosa sarebbe distintamente nominare, tutti ebbero, o uno, o più Maestri, e Dottori, i quali, e colle parole, e cogli esempj gli guidarono per la via del Signore, e ciò sempre avvenne o ne' Discrti, o ne' Monasterj ottimamente ordinati, e governati. Ma questa vera Figliuola d' Abramo, voi vedete, o Lettore, che non nel Monastero, nè nel Diserto, ma nella propria Casa paterna, senza l' esempio, e senza l'ajuto d'alcun' Uomo, e coll'impedimento di molti domestici aggiunse a quel grado di perfesione, a cui nessun di Quelli potè arrivare. Che diremo a queste cose? Vi priego ancor per un poco, ad udire con attenzione. Ci rammenta la fagra Scrittura, che Mosè due volte, ed Elia una volta compirono il digiuno di quaranta giorni senza mangiare, nè bere, il che pure compì il Salvator nostro, siccome ci attesta il Vangelo; ma un digiuno di molt' Anni noi per ancora non lo troviamo. Giovanni Battista, benchè, guidandolo Iddio, andasse al Diserto, e vi abitasse, leggesi non per tanto, ch' Ei si cibasse di mele salvatico, e di locuste, e di radici d' erbe, ma un perfetto digiuno, di lui non si scrive. La sola Maddalena io ritrovo, non già nelle sagre Scritture, ma nella sua storia, e nelle memorie del luogo, ch'ancor si vede, che per trent'anni nascosta in una rupe compisse questo digiuno. Il perchè io penso, che il Signore medesimo, e la sua gloriosa Madre, come più innanzi, coll' ajuto del Signore, si farà manisesto, la stessa Maddalena assegnassero a Caterina per Maestra, e per Madre. Che cosa dunque adesso diremo noi? Nulla v'è, che ci tolga il conoscere chiaramente, che questa fosse una singolarissima grazia, e un dono fin'ora in alcun modo non conceduto, che questa Santa Vergine ottenne dal Signore, come appresso più pienamente si spiegherà, se il Signore istesso per suo dono ne lo conceda.

9 Ma non vorrei, che pensaste, Lettore amatissimo, che io in riguardo delle sopraddette cose abbia voluto anteporre nella Santità questa Vergine a tutti i Santi, de' quali di sopra ho parlato, nè che io abbia satto tra' Santi medesimi odiose comparazioni. Non son così stolto, o mio buon Lettore, poichè tra gli altri ho mentovato il Salvatore; a cui paragonare alcun Santo, so' esser bestemmia. Gli altri Santi poi da me riferiti, non gli ho mica addotti, per sarne constonto, ma affinche voi possiste

confi-

considerare quanta sia la magnificenza del nostro Dio; che colla sua immensa liberalità non ristà di ritrovare ogni giorno grazie novelle, con cui adorni, e perfezioni i suoi Santi: Secondariamente, acciocche voi con più attenzione, e con più diligenza osservaste l'eccellenza di questa Vergine, imperciocche voi sapete, che senza ingiuria di verun' altro, canta veracemente di ciascun Santo la Chiesa: Non est inventus similis illi. E tutto ciò proviene dalla potenza, e liberalità infinita di chi gli fantifica, il quale e può, e vuole arricchir ciascuno de' suoi Santi colla glo-

ria di un qualche dono singolare.

10 Ma per non allontanarci troppo dal nostro proponimento, può raccogliere ognuno dalle cose già dette a quale stenuazione dovesse ridursi quel corpo, che da tante, e sì grandi austerità era continuamente domato, e. colle continove afflizioni era costretto a servire allo spirito. Conciosiache raccontommi una volta la Madre di Caterina, la quale ancor vive, che avanti, che la Figliuola cominciasse ad affliggersi con tante penitenze, Ella avea tanto vivore, e fortezza di corpo, che la foma d'un giumento portata all'uscio della sua Casa, Ella senza difficoltà alzandola sopra di sè, portava agevolmente colle proprie spalle, per due scale lunghe di molti scaglioni, fino alla parte superiore della medesima Casa; ed era com' ella dice, di doppia grossezza in tutte le parti del Corpo di quello fosse nell' età di ventott' Anni. Nè è maraviglia, se il suo corpo era talmente stenuato, anzi pare, ed è maraviglia, nè io credo, che senza miracolo potesse avvenire, ch' Egli non si fosse affatto consumato. Certamente nel tempo, ch'io la conobbi ciascun potea vedere, che il suo vigore era molto debole, e siacco percite crescendo lo spirito, egli è necessario, che la Carne, essendo da lui superata, venga a mancare. Ma ciò non ostante sem-E pre copre coraggiosamente saticava, particolatmente per la salute dell'Anime, benonè incessantemente patisse molte infermità corporali in guisa, che un' altra Caterina pareva quella, che con un corpo sì stenuato pativa, ed un'altra quella, che collo spirito saticava: Questo, essendo pingue, e sorte nel suo interno, sostentava, e consortava insieme la carne debole nelle satiche.

11' Ora per tornare all'ordine dell' Istoria, della quale si cominciò a parlare, allorchè la Santa Vergine ottenuta la Cella, ed una piena licenza d' attendere a Dio, cominciò con sì gran fervore, come s'è detto, ad unirsi al suo Sposo, non lasciò l'antico Serpente, benchè superato, di molestarla un' altra volta, ed accostossi alla figliuola d' Eva, cioè a Lapa, Madre di Caterina, e per mezzo dell' amore carnale, con cui Lapa amava più il corpo di Lei, che lo spirito l'instigò ad impedire la penitenza della Figliuola; poiche quando sentiva, ch' Ella con una Catena di ferro battevasi, alzava forte la voce, ed i pianti, e gridando diceva: Ab figlinola figlinola, io già ti veggo morta; Tu seuza dubbio t'ammazzerai. Ohimè, chi mi ba tolto la mia figlinola? Chi mi ha procacciato queste desgrazio? Queste, ed altre somiglianti cose seguendo a dir quella vecchia, agguigneva alle strida i pianti, e faceva alcuni atti strani, graffiando sè medelima, e strappandoli i capelli del capo, come se attualmente vedesse la figlinola già morta. Da queste grida spesso si commossero tutti i vicini, a tale. che tutti correvano a vedere qual nuovo accidente, oinfortunio alla vecchia Lapa fosse avvenuto. In oltre vedendo ella, che Caterina sopra le nude tavole dormiva, la tirava seco per forza alla propria Camera, e voleva, che seco si giacesse, e dormisse nel medesimo letto. Ma Caterina grandemente illustrata dallo Spirito della Sapienza in veggendo sì fatte cose, pothasi ginocchione avanti la Madre

dre procumando placarla con soavi, ed umili parole, la pregava, che deposta ogni collera, stesse pur coll'animo quieto, perch' Ella avrebbe obbedito a' suoi comandi, e seco avrebbe riposato neldetto ¿ E per acchetare la Madre: ponevasi a giacere nella sponda estrema del Letto, considerando attentamente ciò, ch' Ella solea considerare, e poiche la Madre erafi addormentata, chetamente alzavali, le nitorneus a luoi fanti Efeteizi, me ne pur ciò posè efferedungo tempanascosto a Lapa, overando ciò il Nimico dell' Uman Genere, che invidiava alle virtuole azioni di Caterina: Ella però per non recare tristezza alla Madre uso quelle indultrias Prendeya segretamente una tavola, o due legni, e quando dovea dormire nel letto'i gli poneva di nascoso sono il lenzuolo, acciocche giacentdo lentifse la solita durezza; e così mantenesse la sua santa consuetudine. Della qual cosa, dopo alquanti giotmiressendos accorta la Madre: In queno, disse, a quel ch' so grades in mi affatico. In estudo immerabile ne quoi proponimenti; meglio à , eb so finga di non wedere: Dormi dunque più tosto, ave folequi donmire : E così conosciuta la costanza di Lei, permisele", che vivesse per l'avvenire, secondo l'inspirazioni dell'Onniposente Signore: E qui si ponga il termine disquesto nostro Capitala: Le cose, che si contengono m elso, in quanto all'astinenza, ed all'altre asprezze, ed all' ordine loro ; le appresi dalla Santa Vergine stessa. Alcune altre le mi racconto Lapa sua Madre, ed alcune Matrone, che nella Gala di Lei, soleyano conversare. Ma alcune io le vidi, e scopersi da mè medesimo, e particolarmente ciò, che appartiene al dono singolare della sua astinenza.

CAPI-

Dell' ultima Vittoria, ch' Ella ebbe nel Bagno, e come prese l'Abito di San Domenico, lungamente desiderato.

Ornata dunque la Santa Vergine, a' suoi santi consueti Esercizi, cominciò tanto più serventemente ad operare, quanto avvitava, che il Nimico dell' Uman Genere più strettamente, ed incessantemente nojavala. Ogni giorno pianti, ogni giorno lagrime; Porgeva continuamente preghiere a Dio, per rendersi meritevole di ricever l'Abito lungo tempo desiderato, cui ricordavasi esserle stato promesso dalla Divina Bontà per mezzo del Padre San Domenico; perciocchè non credeva, che il proposito della sua Verginità, fosse sicuro, finchè Ella non avesse vestito il predetto sant' Abito; poiche sapeva, che dopo il ricevimento di quello non farebbe stata più molestata a maritarsi, e le sarebbe stato più liberamente permesso d' attendere al servizio del suo Sposo. Per la qual cosa sollecitava colle preghiere i suoi Genitori ded alle Sorelle della Penitenza di San Domenico, che volgarmente si chiamano Mantellate nella Città di Siena, faceva istanza, acció volessero riceverla nel numero delle medesime. e degnassero concederle l' Abito della loro Santa Compagnia: La qual cosa non approvando molto volentieri la Madre, ancorche non gliela negalse, sempre nondimeno pensava in qual modo potesse distorla da' suoi rigori. Per tal cagione determino d'andare a' Bagni, e condurvi seco la sua Figliuola, sì per ritardare l'ingresso fra le Mantellate, sì ancora perchè alquanto sollevata dalle ricreazioni corporali, la distornasse dall'asprezze della sua penitenza. Nè ciò 10 credo si facesse senza l'astuzia dell' antico

antico Serpente, che con tutta la sua possa, la servorosa Sposa dagli amplessi dell' Eterno Sposo ritirar procurava; ed alla semplicissima Lapa sì fatti inganni insidiosamente suggeriva. Ma perchè contra 'l Signore ogni consiglio è vano, ed inutile, di qui è, che la Sposa di Cristo d'armi vittoriose in ogni parte provveduta, tutte l'insidie dell' Inimico in suo vantaggio, e in danno di lui convertiva. Imperciocchè Ella trovò un nuovo modo d'affliggere il proprio corpo ancora fra le delizie, mentre infingendosi voler meglio bagnarsi, andavasene a' canali del Condotto, ond' escono acque sulfuree, e sopportando pazientemente, sopra la tenera, e nuda carne l'acque bollenti, tormentava per molto tempo il suo corpo più fortemente, che allora quando colla Catena di ferro il batteva. Mi sovviene adesso, che mentre una volta la Madre di Caterina meco alla sua presenza discorreva del detto Bagno, Ella con voce sommessa, le cose ora scritte raccontò, ed aggiunse, che acciò Ella potesse più liberamente sar questo avea suggerito alla Madre, che volea bagnarsi dipoi, che tutti gli altri eran partiti, siccome in essetto saceva, poichè sapea, che presente la Madre non avrebbe potuto ciò fare in verun modo. Ed avendola io interrogata, com' Ella avesse potuto sostenere tant' ardore senza pericolo di morire, Ella colla sua semplicità di Colomba, rispose: Mentre, che io era in quel luogo, pensava continuamente alle pene dell' Inferno, e del Purgatorio, e pregava il mio Creatore, che tanto avea offeso, che per sua Misericordia quelle pene, le quali so conosceva aver meritato, si compiacesse di commutare in quelle, le quali io volentieri sosteneva: E considerando me fermamente di ricevere dalla sua misericordia questa grazia, dolce mi si rendeva tuttociò, ch' io pativa, nè punto dall' istesso calore restava offesa, quantoche ne sensissi il dolore!

Fatte queste cose, ritornarono a Casa, e la Santa Ver-

ta Vergine alle usate penitenze immediatamente si riduste, la: qual cosa subito, che su osservata dalla Madre, disperò per l'innanzi della sua mutazione, avvegnache ella non posesse affatto contenersi, sicche sempre delle asprezze di Lei non si querelasse. Ma la Figliuola non mai dimentica del suo santo desiderio, mostrando non sentire le querele della: Madre, ogni giorno la stimolava, accioeche ella andasse a ritroyare le predette Suore della Penitenza, e confortassele a non negarle il loro Abito per la Figliuola, la quale con tanta brama ciò addimandava. Il che fece la Madre, vinta dalla sua importunità, ma le dette Sorelle, le risposero la prima volta, non esser loro costume vestir di quell' Abito Vergini, o Fanciulle, ma solamente Vedove d' età matura, e di buona fama, le quali vogliono dedicarsi al servizio di Dio, poiche quelle Suore, essendo libere: da ogni Clausura, attesochè ciascuna di esse stia nella propria Casa, egli è assolutamente necessario, che sappia ciascuna da sè medesima reggere, e governare sè stessa. La: cagione di tal risposta, più pienamente, e più apertamente intenderete, o Lettore, coll'ajuto di Dio, nel Capitolo appresso. Ma proseguiamo adesso l'Istoria. Ritorna dunque Lapa la Madre a Caterina collà risposta, certamente: non grata alla Figliuola, ma non molto dispiacevole a lei. Ma la Vergine di Cristo, non lasciando però punto la sua fiducia, sapendo, che la promessa d'un si glorioso Padre, non potea in verun modo mancare, e che in rutto. adempiere si dovea, fa nuova instanza, persuadendo alla Madre, che per questa risposta non ristesse dal pregare, ma che più tosto opportunamente, ed importunamente appresso le dette Sorelle facesse instanza per ottenere il detto. Abito: Il che facendo Ella vinta dalle preghiere della Figliuola, sempre l'istessa risposta ne riportava.

3 Avvenue fratanto, che la Vergine di Cristòcea.

e loro parlò con tal fervore, che vinte dalle preghiere mutarono risposta, dicendo: Se Ella non è troppo bella, e leggiadra del corpo, Noi in riguardo al suo, e'l vostro così acceso desiderio la riceveremo; ma se Ella fosse troppo bella, temiamo, com' abbsam detto, di non incorrer qualche pericolo di scandolo per la mulizia degli Uomini, che regna adesso nel Mondo, per ciò intal caso non consentiremmo in verun modo. Alle quali cose la Madre: Venite disse, e vedete; e di questo voi stesse giudicate. Allora mandarono alla Vergine inferma insieme con Lapa due, o quattro Matrone più pratiche, epiù discrete dell'altre per offervare l'avvenenza, e disposizione del corpo; e per indagare il desiderio dell'animo. suo, le quali essendo venute, avvegnache non potessero vedere la bellezza della Santa Vergine, sì perchè Ella non era eccessivamente bella, sì ancora, perchè quella infermità, avea talmente guasto il suo corpo, ch'appena potea discernersi la sua figura, intendendo nondimeno, e considerando le parole colle quali Ella esprimeva il servore del suo desiderio, ed anche la prudenza, e maturità della Fanciulla, cominciarono a stupire insieme, ed a rallegrarsi, e conobbero, che questa Fanciulla di corpo, ma canuta di mente soprastava molt'altre Donne, benchè vecchie, nelle Virtù avanti a Dio. Laonde partendosi da Lei sommamente edificate insieme, e consolate, e ritornando alle-Compagne, riportarono loro con grand' allegrezza le cose, ch'aveano vedute, ed ascoltate, le quali avendo elleno intese, ottenuto prima il consentimento de' Frati, congregate insieme, ricevettero concordemente Caterina per loro Sorella, e fecero assapere alla Madre, che quanto prima la Vergine di Cristo fosse guarita da quella infermità, la conducesse alla Chiesa de' Frati Predicatori, acciocchè, presenti tutte le Suore, ed i Frati, che aveano cura di loro, ricevesse, secondo il consueto l' Abito di San DomeDomenico, lungamente da Essa desiderato. La qual cosa essendo a Caterina riferita dalla Madre, subito con lagrime d'allegrezza rendè grazie al suo Sposo, ed al gran Padre Domenico, il quale attualmente conduceva a perfezione la promessa sua. Allora cominciò a pregare, non pel corpo, ma per appagare il desiderio dell' animo, che quella infermità corporale presto finisse, acciocchè al suo voto per tanto tempo tenuto a bada, per cagione di quella non si differisse più lungamente l'adempimento. E Colei, che prima gloriavasi nell' infermità del corpo, e per amor del fuo Sposo volentieri la portava, cominciò ad attediarfene, ed a pregare continuamente l' Altissimo, acciò senza indugio togliesse dal suo corpo quella malattia, la quale impediva, ch' Ella potesse condurre a persezione il desiderio del suo cuore; e così avvenne: Imperciocchè tra pochi giorni Ella fu fana; non potendo negarlefi alcuna cosa da Quello, alla cui volontà Ella con sommo studio si conformava; poichè, ciò, ch' Ella dimandava, e bramava tutto indirizzava in Colui, che con tutte le forze dell' Anima sua amava, ed al cui servigio avea offerto tutta sè stessa, ed intieramente sottoposta.

A vendo dunque Caterina ricoverata la sanità, abbenchè paresse, che la Madre accattasse ancora delle dilazioni, essendo nondimeno grandemente molestata dall' istanze, e dall' importunità della Figliuola si venne al giorno, ed all' ora destinata dalla Provvidenza Divina, in cui Ella con grand' allegrezza del suo cuore ricevette l'Abito per tanto tempo sospirato. Vennero dunque alla Chiesa di sopra mentovata, ed essendo presenti tutte le Sorelle, ed insieme rallegrandosi, quel Frate, il quale allora avea la cura di esse, vesti la Santa Vergine di que' vestimenti, che i nostri Padri ordinarono, portarsi per segno d'Innocenza, e d'Umiltà, cioè di color bianco, è nero; sicchè la bianchezza corrispon-

rispondesse all' Innocenza, e la nerezza all' Umiltà. Nevi fù, a mio parere, Abito più acconcio di qualunque altra Religione, il quale più propriamente l'Abito interiore di questa Vergine dimostrasse. Imperciocchè Ella mortificava a più potere il suo corpo, estinguendo esteriormente la vita dell' Uomo vecchio colla mortifera superbia di quello, il che ottimamente, nel color nero s'esprime; ed avendo abbracciata l'Innocenza della Verginità non solamente del Corpo, ma ancor dell' Anima, come di sopra si è detto, allo Sposo Eterno, ch'èvera Luce, per esser da Lui illuminata, con tutte le forze s'avvicinava; la qual cosa non meno acconciamente per la bianchezza si dimostrava. Che se tutto nero, o pur tutto bianco l'Abito di Lei sosse stato, non poteva per quello esprimersi, se non se una di queste cose; E se fosse stato bigio, o del colore di cenere, avrebbe ben potuto rappresentare la mortificazione, ma non già la chiarezza, e la purità della mente. In oltre io m'avviso, che se quelle Suore avessero meglio considerato, non avrebbono mai data quella prima risposta alla Madre, negandole l'Abito, imperciocche Caterina più propriamente, più convenevolmente, e più degnamente portava quella Vesta, che coloro, le quali della Verginità non potevan gloriarsi. Non dovea dunque negarsi quell' Abito alla Santa Vergine, il quale per segno d'Innocenza era stato instituito da Santi Padri, mentre Ella era dotata, più che l'altre, dell' Innocenza Verginale, la qual, senza dubbio, a qualssia Castità vedovile si preferisce. Ardisco dunque dire, che quell' Abito non avea ancor conseguito in quella Città la sua perfezione, finchè questa Santa Vergine non se ne vestì, e nol portò. Poichè Ella fu la prima Vergine in quel luogo, che ricevesse quest' Abito, la quale poi molte Vergini seguitarono, acciò di

\*Pl. 44.15. Lei si cantasse quel yerso di David : \* Adducentur Regi Vir-

gines post eam &c. In che modo ciò avvenisse, si dirà colla grazia di Dio più pienamente di sotto. Ora intanto ponghiamo fine a questo Capitolo; e andiamo avanti a rivenire la radice, ed il sondamento di questo Religioso stato, in cui la Divina Provvidenza questa Santa Vergine collocò, acciocchè per l'ignoranza di questo non si diminuisca nell'animo di qualunque l'opinione della sua Santità. Le cose, che in questo Capitolo si contengono, tanto dalla stessa Vergine Caterina, quanto da Lapa sua Madre intesi, benchè ciò, che appartiene al ricevimento dell'Abito sia noto a tutti, che la conobbero, nè abbia in verun modo bisogno d'alcuna pruova.

## CAPITOLO VIII.

Dell' Origine, e fondamento dello stato Religioso delle Sorelle della Penitenza di San Domenico; e donde procedesse il modo del viuer loro.

A Chiunque voglia leggere; io vengo a far noto per lo presente Capitolo, che io scrivo secondo ciò, che ho letto, e da persone degne di sede ho udito in diverse parti d'Italia, e secondo ciò, che gli Atti del nostro Beatissimo Padre n'attestano. Egli dunque, il glorioso Disensore della Fede Cattolica, ed Atleta di Cristo San Domenico, siccome Zelatore del buono Stato della Chiesa militante, avvegnachè per sè medesimo, e per mezzo de' suoi Frati tanto in Tolosa, quanto nella Lombardia, avesse trionsalmente debellato gli Eretici, in guisa che (come al tempo della sua Canonizazione, avanti al Sommo Pontesice, su legittimamente provato) sì colla Dottrina, e sì ancora co' miracoli cento mila, e più Eretici si convertirono solamente nella Lombardia, avea nientedimeno la vele-

velenosa Dottrina degli stessi Eretici sì grandemente infettate le menti degli Uomini, che quasi tutti i diritti della Chiesa erano usurpati da' Laici, i quali, come per titolo ereditario, gli possedevano, il che ancora si pratica in molte parti della medesima Italia. Per la qual cosa erano constretti i Pontefici a mendicare, nè aveano forza alcuna con cui potessero resistere ad un tale errore, nè pur potevano, secondo il debito del loro Ufizio, mantenere, ed ajutare i Cherici, e gli altri Poveri. La qual cosa vedendo il Santo Padre con mente piena di Zelo, e non potendo sopportare in altrui quell'estrema povertà, che per sè, e pe' suoi seguaci aveva eletta, cominciò a combattere per ricuperare le ricchezze della Chiesa. Per tanto, chiamando a sè alcuni Laici timorati di Dio, ed a sè noti, cominciò a trattare con esso loro d'ordinare una certa santa Milizia, a cui s'appartenesse il ricuperare insieme, e difendere i dritti delle Chiese, e fedelmente resistere all'eretica pravità, e così fu fatto; Imperciocchè coloro, ch' Ei trovò volontarj, in tal maniera dispose, che gli prestavano il giuramento di fare, secondo il lor potere, tutte le cose già dette; ed a tal fine esporre sì la persona, sì ancora le cose, che possedevano. Ma acciocchè dalle Mogli questa sant'opera non potesse impedirsi, faceva ancor giurare le loro Mogli, che non impedirebbono i Mariti, ma che, secondo il lor potere, gli ajuterebbono in tutto ciò, che fosse loro possibile, ed il Santo prometteva all' una, ed all' altra parte, che tutto questo osservasse, sicuramente la vita eterna; e questi furono da lui chiamati i Fratelli della Milizia di GESU' Cristo. Ed affinchè a qualche segno al meno si distinguessero dagli altri Laici, e facessero alcuna cosa di più, oltre a ciò, che soleva farsi dagli altri, diede loro il colore del proprio abito, cioè, che tanto gli Uomini,

che

che le Donne, qualunque foggia di vesti usassero, sempre le portassero di color bianco, e nero, talmenteche l'uno, e l'altro colore esternamente apparisse per contrasegno d'Innocenza, e d'Umiltà. In oltre impose loro, che secondo un certo determinato numero da lui assegnato, dovessero ogni giorno in ciascun' Ora Canonica, orando, recitare l'Orazione Domenicale, e la Salutazione Angelica, acciò non fossero esenti dal Divino Ossizio.

Fatto questo, poiche il Santo Padre, deposto il peso della carne, se n'andò al Cielo, e per molti, e frequenti suoi miracoli, avendolo la Sedia Apostolica annoverato nel Catalogo de' Santi, l'espose all'universale venerazione, questi Fratelli, e Sorelle, che si chiamavano della Milizia di GESU' Cristo, volendo al loro Fondatore già glorioso, rendere singolar grazia, ed onore, deliberarono di mutar nome, e chiamarsi i Fratelli della Penitenza di San Domenico. Furono ancora assai stimolati a far ciò, perocchè per li meriti, e miracoli del Santissimo Padre loro, e per la faticosa Dottrina de' suoi Frati, già la peste ereticale era quasi spenta, e più non parea molto di mestiere il combattimento esteriore, ma solamente vi rimanea, che per mezzo della Penitenza col Nimico interiore combattessero; per la qual cosa singolarmente elessero il nome della Penitenza. Finalmente crescendo ogni giorno il numero de' Predicatori fedeli, tra' quali, qual Mattutina Stella risplendè il Martire, e Vergine San Piero, che ucciso, più nemici debellò, che non vivo, fu quasi affatto esterminata quella turba di Volpicelle, che volevano distruggere la Vigna del Signore degli Eserciti, e fu renduta la pace (operando ciò il Signore) alla Santa Chiesa di Dio. Perloche cessò in tutto la cagione di quella Milizia, e per conseguenza, anche l'effetto. Ma morendo gli Uomini di tal condizione, le Donne, che rimane-

3

manevano, attesa la religiosa vita, che co' loro Mariti aveano tenuta, non volevano più maritarsi, ma in quello stato, che aveano conservato, continuavano fino alla. morte. Vedendo questo altre Vedove, che non erano in un tale stato, ed aveano risoluto di mantenere la vedovanza, cominciarono a voler' imitare le dette Suore della Penitenza di San Domenico, e per rimedio de' loro peccati abbracciare la loro Osservanza, onde a poco a poco dilatandosi in diverse parti d'Italia costrinsero i Frati Predicatori, che vi dimoravano ad informarle del modo di vivere instituito da San Domenico. Ma perchè un tal modo non era scritto, un certo Padre di santa memoria, il quale aveva il governo di tutto l' Ordine, chiamato Fra Munio di nazione Spagnuolo, quel modo di vivere ridusse in iscritto, e questo anno oggi, e volgarmente chiamano Regola, benchè propriamente Regola dir non a debba, poiche ne quello stato dicesi propriamente Regolare, mentre non contiene i tre voti, che principalmente richieggonsi in qualsivoglia Religione. Crescendo dunque il numero, ed il merito delle già dette Sorelle in diverse parti d'Italia, Onorio Papa di felice memoria, Quarto di questo nome, sentendo l'odore della loro buona fama concedette loro per Bolla, che nel tempo dell'Interdetto, potessero nella Chiesa de' Frati Predicatori ascoltare i Divini Ufizi. Di più Papa Giovanni XXII. dopo avere promulgata la Clementina contra le Beghine, e Begardi, dichiarò con una sua Bolla, che quella Decretale non dovea intendersi delle Sorelle dette della Penitenza di San Domenico, che trovavansi nell' Italia, nè per essa era in alcun modo derogato allo stato loro. Eccovi dunque, o Lettore, per qual cagione adesso nelle sole Femmine un tale stato ritrovasi, e per qual motivo quelle Sorelle rispondessero la prima volta, che non solevano ricevere

cevere le Fanciulle, ma solamente le Vedove approvate. Queste cose, che ho scritto la maggior parte ho tro-vate scritte in diversi luoghi d'Italia, ed alcune, ancorchè poche, le ho intese, ricercandole, da persone antiche dell'uno, e l'altro sesso, degne di fede, cioè da' Frati Predicatori, e dalle Sorelle della Penitenza di San Domenico. E così pongasi fine a questo Capitolo, per tornare a ciò, che a noi appartiene.

## CAPITOLO IX.

Del mirabile suo profitto nella via di Dio; e che a questa Santa Vergine si debbe credere tuttociò; ch' Ella raccontava a suoi Confessori delle grazie fattele dal Signore.

Vvegnache nel vestirsi dell' Abito già detto, non avesse la Santa Vergine fatti i tre Voti principali della Religione, perchè quello stato ciò non richiede, come si è detto, propose non per tanto sermamente in sè stessa tutti que' voti perfettamente osservare. Ed in vero quanto alla Castità non v'era alcun dubbio, avendo Ella già fatto il Voto di Verginità. Quanto poi all' Obbedienza Ella propose, non solamente al Frate, ehe secondo il tempo fosse Maestro delle Suore, ed alla Priora, ma ancora al suo Confessore in ogni cosa ubbidire, il che talmente osservò sempre fino alla morte, che, mentre passava da questo Mondo al Padre osava dire: Io non mi ricordo d' aver mai nè pur una sol volta trascurata l'Obbedienza. Ma perche alcuni invidiosi detrattori della Santità egualmente mordaci, e bugiardi ardirono qualche volta, Essa ancor vivente, affermare il contrario, acciocchè la loro bugia sia ripercossa nella bocca di coloro, che mentono, voglio,

84 glio, che voi sappiate, Lettor carissimo, che se questa Santa Vergine null' altra afflizione avesse avuto mentre, che visse, se non quella, che i suoi indiscretiisimi Direttori le recavano, Ella farebbe stata in certo modo Martire per la sua gran pazienza. Conciosiachè non intendendo Coloro in verun modo, e spesso ancor non credendo! eccellenza de' Doni a Lei conceduti da Dio, volevano in tutto guidarla per la strada dell'altre, che vivono comunalmente, nè rendevano l'onore dovuto alla presenza della Divina Maestà, che conducevala per una via maravigliosa, benchè di ciò manifesti segni continuamente vedessero; simili a' Farisei, i quali vedendo parimente, e i segni, ed i prodigj, mormoravano della curazione, che si faceva nel Sabato, dicendo Non est bic homo à Deo, qui \* 10.9. 16. Sabbatum non custodit. \* Ma Caterina posta da Dio in mezzo d'un tal contrasto, procurando quanto a Lei era lecito, obbedire agli Uomini, ne per ciò volendo abbandonare la strada, che da sè medesimo le mostrava il Signore, era travagliata da sì grande inquietudine, che non po-

trebbe agevolmente colla lingua, o colla penna spiegarsi.

Ah Signore, Dio mio, quante volte di Lei su detto. In \*Luc.11.15 Beelgebub Principe Demoniorum eicis Demonia: \*cioè, queste visioni non sono da Dio, ma dal Demonio, mentre pur chiaramente vedevano non solo i miracoli, ma tutta la sua vita esser' un miracolo. Queste cose più distintamente si riporranno a' suoi luoghi, e perciò io qui più non mi distendo.

Quanto alla Povertà, Caterina sì perfettamente osservolla, che stando ancora nella Casa paterna, la quale in quel tempo, de' beni temporali abbondava, nulla asfatto da sè, e per sè pigliava, se non quello, che dava a' Poveri, sopra che erale stata data dal Padre una largalicenza. Era tanto amica della povertà, che, com' Ella stessa

85

stessa segretamente mi confessò, non potè mai consolarsi della sua Casa finche la vide abbondevole delle cose temporali, e pregava incessantemente l' Altissimo, che tolte via le ricchezze degnasse ridurre i suoi alla povertà, dicendo: E forse questo, o Signore, quel Bene, che pe' miei Genitori, e pe miei Fratelli so serco, e non più tosto il Bene Eterno? Io sò, che in questi beni, molti mali son mescelati, e molti pericoli, nè voglio, che i Miei con essi s' impaccino in everun modo. Esaudi il Signore le sue preghiere, ed essi per istrani accidenti, senza lor colpa, si ridussero ad una strema povertà, siccome, ed è, e su manisesto a tutti coloro, che gli conobbero. Avendo la fanta Vergine tutte queste cose proposte per fondamento dell'ammirabil profitto dell' animo suo, stimo cosa convenevole, che noi seguitiamo i principi della sua perfezione mostrando, oltre le cose dette di sopra, com' Ella profittasse, dopo il ricevimento dell' Abito desiderato.

Adempita la promessa del gran Padre San Domenico, cominciò la fedelissima Figliuola, qual' Ape ingegnosa, a raccoglier mele da per tutto; cioè le occasioni, ed i motivi di ristrignere maggiormente sè medesima, ed abbracciare più strettamente il suo Sposo; onde seco stessa parlando, diceva: Ecco già tu sei entrata nella Religione, or non conviene, che su viua per l'avvenire come bai vivuto fin ora. La vita secolare è passata, ed è venuta la nuova Religione, secondo la cui Regola è necessario, che su sij regolata: Bisogna vestirsi d'una somma Purità, e di quella per ogni parte circondarsi, come la bianca Tonaca dimostra. Dipos che tu debba essere del tutto morta al Mondo; il nero Manto apertamente l'insegna, Mira dunque ciò che tu fai, poiche ti convien passare per la strada stretta, per la quale pochi vanno. Si propose dunque, per osservar meglio la Purità, di tenere uno strettissimo silenzio, nè parlare ad alcuno, se non fc. 3

se quando confessasse i suoi peccati; onde (come il suo Confessore, che in quest' Usizio mi precedette, riferisce, e scrisse) per lo spazio di tre anni continui Ella tenne silenzio, ne' quali non parlò a veruno affatto, fe non al Confessore, ed a questo solamente, quand' Ella si confessava. Abitava continuamente nella Clausura della sua piccola Cella, nè mai indi usciva, se non quando andava alla Chiesa. Non occorreva, ch' Ella uscisse fuori per cibarsi, perocchè il suo cibo era sì scarso, che facilmente potea mangiarlo dentro la Cella; nè mai si cibava d' alcuna cosa cotta, toltone solamente il pane, come di sopra si è detto. Di più Ella si mise in cuore di non prender mai il cibo, se non colle lagrime, onde sempre immediatamente avanti al Cibo offerendo prima le lagrime a Dio, irrigava l'Anima, e così poi cibavasi per sostentare il corpo. Trovò Costei dentro la propria casa il diferto, e nel mezzo de' Popoli la solitudine. Ma le sue vigilie, le Orazioni, le Meditazioni, e l'altre lagrime, chi potrà mai esprimere, o narrare? Ella avea determinato in sè medesima, che mentre i Frati Predicatori, che chiamava suoi Fratelli, dormissero, Ella continuamente vegliasse. Quando poi i Frati fonavano al Matutino, poichè era sonato il secondo segno, e non prima, diceva Ella al suo Sposo: Ecco, o Signore, i miei Fratelli, ed i tuoi Servi, fin ora dormirono, ed io per loro bo fatta la guardia avanti di Te, acciocche Tu li difendessi da ogni male, edall' insidie dell' Inimico, ma ora essi si sono levati per lodarti. Tu custodiscili, ed io per un poco riposerommi. Così sulle tavole, servendosi d'un leguo per capezzale, adagiava il suo corpo ..

4 Vedendo tutte queste cose il suo sopragratissimo Sposo, il quale senza dubbio in ogni cosa le assisteva, quasi allettato da' suoi servori, non volendo lasciare una

peco-

Pecorella sì nobile senza Pastore, o Guida, e una Discepola sì diligente, e capace senza un perfetto Maestro, non un' Uomo, non un' Angelo, ma sè stesso diede per Maestro alla diletta sua Sposa; imperciocchè, com' Ella ttessa segretamente mi rivelò subito, ch' Ella si racchiuse in Cella degnò apparirle il suo Sposo, e Salvator dilettissimo Signor GESU' Cristo, per pienamente informarla di tutte le cose, che fossero utili all' anima sua: Onde mentre Ella tali cose mi raccontava nella Confessione, così mi parlo: Abbiate ciò per conclusione verissima, o Radre mio, che nulla di ciò, ch' appartiene alla via della salute insegnommi giammai alcun' Uomo, o Donna, ma precisamente l'istesso Signore, e Maestro, lo Sposo prezioso, e dolcissimo dell' Anima mia, nostro Signor G E SU' Cristo, o per mezzo della sua ispirazione, o d'una chiara apparizione, parlandomi, siccome Io adesso con voi parlo. Affermavami ancora, che nel principio di questa Visione, la quale, siccome più volte presentossi all' immaginativa, così alcuna volta fu palese ancora agli esterni sensi del corpo, talmente, che coll'orecchie corporali udiva la voce; nel principio dico, Ella cominciò a temere, che non fosse inganno del Nimico, che in Angiolo di luce, frequentemente trasformafi. La qual cosa, nè pure all'istesso Signore in alcun modo dispiacque, anzi lodò il timore, dicendo: Sempre il Viatore debbe essere con timore, perocchè è scritto: Beatus vir, qui semper est pavidus. \* Ma vuoi tu, disse, che io t' insegni in qual maniera tu possa discernere le mie visioni, dalle visioni dell' Inimico? E chiedendo Ella ciò, con grandissima istanza, rispose: Agevol cosa sarebbe formare l'anima tua per mezzo dell'ispirazione, sicche subito distinguesse tra l'una, e l'altra Visione, ma per giovare tanto agli altri, che a te, voglio insegnarti colle parole, che i Dottori, a' quali io stesso insegnai, dicono ; e tal cosa è vero, che la mia Visione, comincia conterrore,

\* Prov. 28,

rore, ma sempre in progresso dà maggior sicurtà; comincia con qualche amarezza, ma sempre più raddolcisce. Nella visione dell' Inimico per la sua condigione avviene l'opposto, poichè nel principio porta, come pare, qualche letizia, sicurtà, o dolcezza, ma sempre crescono in progresso l'amarezza, ed il timore nell'animo di chi la vedo. Ciò è verissimo, perchè ancora le vie mie, dalle vie di lui, per la medesima differenza sono diverse; imperocche la via della penitenza, e de' miei comandamenti, rassembra nel principio aspra, e dissicile; ma quanto più vi si cammina, tanto più diventa facile, e dolce, ma la strada de' vizjapparisce nel principio assai dilettevole, ma in processos fa sempre più amara, e più dannosa. Ma io voglio darti un' altro segno più infallibile, e più certo. Abbi per sicuro, eb' essendo Io Verità, sempre dalle mie Visioni risulta nell' Anima una maggior cognizione della verità; e perchè la cognizione della verità è più necessaria a lei intorno a Me, ed intorno a sè, cioè, sbe conosca Me, e conosca sè, dalla qual cognizione sempre deriva, che se disprezza, e Me onora, ch' è il proprio ufizio dell' Umiltà, egli è necessario, che dalle mie Visioni l' Anima si faccia più umite, conoscendo meglio, e disprezzando insieme se stessa, e la sua viltà. Tutto il contrario adiviene nelle visioni dell' Inimico, poiche essendo egli il Padre della bugia, ed il Re fopra tutti i sigliuoli della Superbia, e poiche dar non possa, se non ciò, che ba, sempre dalle sue visioni risulta nell' Anima una certa propria stima, e presunzione di sè medesima, ch' è il proprio ufigio della Superbia, e rimane goufia, e piena di vento. In dunque esaminando sempre tè stessa diligentemente potrai conoscere, ond'è proceduta la visione, cioè se dalla verità, o pure dalla bugia, perocchè la werità sempre sa l'Anima un'ile, la bugia la rende superba. Quindi Caterina, come discepola non pigra, o negligente, questa salutevol Dottrina conservò nella mente, ed a me, ed agli altri dopo alcuntempo la diede, come, colla grazia del Signore, si dirà di forro, 5 Dall'

D'allora in poi cominciarono a moltiplicarsi, ed insieme a frequentarsi dal Signore le celesti Visioni, e le Rivelazioni, in guisa, che, come spesso di Lei parlando a più persone ho detto, appena due Uomini possono ritrovarsi, che mantengano fra di loro una sì continua conversazione, come questa Santa Vergine l'avea col suo Sposo, e Salvadore di tutti Signor GESU' Cristo. Imperciocche o Ella facesse Orazione, o meditasse, o leggesse, o vegliasse, o dormisse, in un modo, o in un'altro era consolata dalla Visione di Lui, anzi parlando alcuna volta con altrui, cra a Lei presente questa sagra Visione, e con Lui parlava colla mente, e cogli Uomini colla lingua. Ma non poteva ciò lungamente durare, poichè l'Anima era allora sì fortemente tirata al suo Sposo, che dopo una breve dimora lasciato l'uso de' sensi corporali, era posta in estasi. Di qui procederono tutte le cose maravigliose, che poi avvennero tanto dell'Astinenza, infolita a praticarsi dagli altri, quanto della mirabil Dottrina, ed anche de' manifesti Miracoli, che l'Onnipotente Iddio, Essa ancor vivente, mostrò avanti agli occhi nostri. Per la qual cosa, essendo quivi il fondamento, la radice, e l'origine di tutte le sue sante Operazioni, ed il mezzo dimostrativo di tutta l'ammirabil sua vita, affinche non accada, che voi, Lettor carissimo, siate in ciò vacillante, io mi veggo costretto a raccontarvi di Lei quelle cose, che ritornano a mia non piccola confusione: Poichè, acciò non avvegna, che alcuno incredulo dica: Queste cose, che voi scrivete, da Lei solamente si sono entese, null'altro testimone s'adduce : Ella di sè medesima rende testimonianza: Forse la sua testimonianza non è rvera, o si è forse ingannata, o ba mentito; io son necessitato a scrivere qui di me stesso quelle cose le quali, se l' onore di quella Santa Vergine non mi stimolasse, non larebbono state mai da me raccontate in verun modo. Ma

io voglio più tosto esser confuso, che punto si diminuisca l'onore di Lei, ed ho risoluto d'arrossirmi più tosto avanti agli Uomini, che con ingiuria di Lei nascondere la mia vergogna.

6 Voglio dunque, che voi sappiate, amato Lettore, che nel principio, che io, udite le sue lode, cominciai a conversare famigliarmente con esso lei, fui in molti modi tentato d'incredulità, permettendolo Iddio, per un bene migliore. Conciosiacosache io cercava ogni maniera, ed ogni via con che potessi investigare se le sue operazioni erano dal Signore, o pure d'altronde; se erano vere, o finte: Imperocchè io rifletteva essere adesso il tempo di quella terza Bestia colla pella di Leopardo, per cui vengono dinotati gl' Ipocriti, e che a' miei giorni n' avea trovate alcune, e particolarmente tra le Donne, le quali agevolmente s' ingannano, e più facilmente sono sedotte dall' Inimico, come si fece manisetto nella prima Madre di tutti; e più altre somiglianti cose si rappresentavano alla mia mente, le quali la costringevano a stare incerta, e dubbiosa intorno a questa maieria. Così mentre io posto quasi in una doppia strada, non mi volgeva fermamente nè ad una parte, nè all' altra, e vacillando coll' animo anliosamente desiderava essere indirizzato da quello, che non può essere ingannato, nè può ingannare, mi venne in pensiero, che s'io potessi esser certo, che per le preghiere di Lei ottenessi dal Signore una grande, ed insolita contrizione de' miei peccati, oltre ogni mia ordinaria consuetudine, questo per me sarebbe un segno perfetto, che tutte le operazioni di Lei procedessero dallo Spirito Santo, poiche niuno può avere quella contrizione, se non dallo Spirito Santo, e benche niuno sappia, s'er sia degno di grazia, o di amore, o d'odio, egli è nondimeno un gran fegno della Grazia di Diola cordial contrizione

trizione de' peccati. Nè questo mio pensiero fu da mè espresso colla lingua, o colla voce, ma al tutto cheto andai a ritrovarla, e le chiesi con grande instanza, che volesse efficacemente per me pregare il Signore, affinche si degnasse di perdonarmi i miei peccati, ed avendo Ella per la pienezza della sua Carità lietamente risposto, che ciò farebbe molto volentieri, io replicai, che questo mio desiderio non sarebbe appagato, s'io non avessi una Bolla di questa Indulgenza, secondo il costume della Curia Romana: E sorridendo Ella, e dimandando, qual Bolla io volessi avere sopra ciò; risposi, che in vece di Bolla, io dimandava per segno una grande, ed insolita contrizione de' miei peccati ; ed Ella subito promise, che ciò indubitatamente avrebbe fatto, e parvemi allora, ch' Ella avesse inteso tutti i miei pensieri, e così mi partij da Lei nella penultima ora del giorno, s'io non m'inganno. Accadde nel giorno appresso, ch' io fossi assai gravemente travagliato, da alcune mie solite infermità, ond'io mi posi in letto, assistendomi un certo divotissimo Compagno, e a Dio, ed a me dilettissimo, Frate del mio Ordine, chiamato Niccolò, il quale era Pisano d'origine. La qual cosa avendo intesa Caterina, perche allora eramo quasi viandanti, in un certo Monasterio delle Sorelle del medesim' Ordine, nè molto dalla nostra Abitazione era distante la fua, s'alzò dal letto, in cui giaceva dalle febbri, e da altri patimenti travagliata, e disse alla Compagna: Andiamo a vedere Fra Raimondo, perch' è infermo: E rispondendo quella, che ciò non era molto necessario, e quando ancor fosse, Ella era più aggravata di me, venne nondimeno da me, fuor del solito, prestamente insieme colla Compagna, dicendo: Che anete voi? E vedendola io, avvegnache non potessi prima per la debolezza parlare al mio Compagno mi sforzai di risponderle in tutto, e disi: Persiete voi venuta qui? Voi state peggio di me. Ma cominciando Ella, secondo il suo costume, a parlare di Dio, e della nostra ingratitudine, mentre un sì gran Benefattore offendiamo, io quali confortato, e costretto insieme per convenienza, mi levai di letto, senza però ricordarmi punto della promessa, che nella sera precedente mi aveva fatta, e mi posi a sedere in un'altro lettuccio vicino a quello, dove io giaceva. Ma seguitando Ella senza intermissione l'incominciato ragionamento, mi venne in mente una certa insolita considerazione de' miei peccati, così chiara, che senza alcun velame io vedeva me stesso posto nel Giudizio del Giusto Giudice, e indubitatamente reo di morte, a somiglianza di coloro, che pe' loro misfatti da' Giudici di questo Mondo giornalmente son condennati. Io vedeva ancora la Benignità, e la Clemenza del medesimo Giudice, il quale, essendo io da' miei propri demeriti destinato ad una giustissima morte, non solo dalla morte mi liberava, ma colle sue vestimenta vestendo me nudo, e nella sua Casa cibandomi, e nutricandomi, ed al suo servigio deputandomi colla sola Grazia dell'infinita sua Bontà la morte convertiva in vita, il timore in isperanza, il dolore in gaudio, l'ignominia in onore. A queste considerazioni, anzi, per parlare più propriamente, a queste chiarissime visioni di mente si ruppero le Cataratte del mio durissimo cuore, ed apparvero i fonti dell'acque, e si scopersero le fondamenta delle mie colpe, ed in sì gran pianto, e sì alte grida proruppi, che (con rossore il dico) con ragione temei, che il petto, e il cuore insieme non si squarciassero. Ma quella prudentissima Vergine, che a questo fine solamente era venuta, subito, che ciò vide si tacque, e lasciò, ch' io mi saziassi di lagrime, e di singhiozzi. Dopo qualche spazio di tempo, maravigliandomi di questa infolita novità, mi sovvenne tra' pianti della mia dimanda, che

che nel giorno precedente avea fatta, e la promessa di Lei, e incontanente a Lei voltandomi, dissi: E' ella questa la Bolla, che jeri dimandai? Ella rispose: Questa è; E tosto alzandosi, s' io non abbaglio, toccò con una mano le mie spalle, dicendo: Ricordate vi delle grazie di Dio, e subitamente partì, ed io col compagno rimasi edisicato egualmente, e rallegrato. Queste cose dico avanti a Dio, perchè non mentisco.

7 Un' altra volta, senza, che io il chiedessi, mi su dato un' altro segno della sua perfezione, che per onore di Lei, son costretto ancora a palesare, ancorchè io conosca d'aggiugnere rossore a rossore. Avvenne nel sopradetto Monastero, ch' essendo Ella una volta da molti languori oppressa, giacendo nel suo letticciuolo, e desiderando conferir meco alcune cose, rivelate a Lei dal Signore, fecemi segretamente chiamare, ed essendo io da Lei venuto stava accanto al suo letto, ed Essa, benchè febbricitante, cominciò al suo solito a ragionare di Dio, e raccontar quelle cose, che in quel giorno l'erano state rivelate. Ma in udendo io così gran cose, ed insolite agli altri, non ticordevole, ed ingrato alla prima grazia già ricevuta; pensando tra mè diceva: Pensi tu, che siano were tutte le cose, che dice? E mentre io cost pensava, ed in faccia di Lei, che parlava mi rivolgeva; in un'istante la faccia di Lei si trasformò nella faccia d'un' Uomo barbato, il quale guardandomi con occhi fisi, mi diede un gran terrore; ed era la sua faccia bislunga, di mezzana età, la quale avea la barba non lunga del color del grano, e mostrava tal Maestà nell'aspetto, che per essa dava manisestamente a divedere essere il Salvatore, nè altra faccia io per allora vi potea discernere fuori di quella. Ed avvegnache spaventato, ed atterrito, alzate le mani verso le spalle, io esclamassi: E chi è Colui, che mi guarda? Rispose la Vergi-

ne : Colni, che è. Ciò detto, subito quella faccia disparve, e vidi chiaramente il volto della Vergine, che prima non potei discernere. Io qui parlo davanti a Dio, sicuro, che l'istesso Dio, e Padre del nostro Signor GESU' Cristosa, ch' io non mento. E confesso a maggior confermazione di questo miracolo, che acciò chiaramente apparisse esser questo fatto da Dio, dopo questa sensibile Visione (non posso dirlo senza rossore) io ricevei dentro di me una sì grande, e tanto insolita illuminazione di mente, e singolarmente intorno a quella materia di cui Essa allora mi parlava, la quale io taccio, che quasi ho provato ciò, che il Signore promettendo lo Spirito Santo, dif-\* Joan. 16. se a' Discepoli: Et que ventura sunt annuntiabit vobis &c.\* Ecco io son fatto stolto, nè lo niego, e gl'increduli a ciò mi costrinsero. Eleggo più tosto essere riputato stolto da gli Uomini, che tali testimonianze di questa Santa Vergine stiano. occulte. Imperocchè, chi sa, se il Signore volle mostrare a me allora incredulo queste cose, acciocchè a fuo tempo le rivelassi agli altri, per testimoniare la sua Santità, e le menti degl' Increduli con sì fatte testimonianze disingannassi? Che cosa di tu adesso, o che cosa pensi, o miscredente? Se a Maria Maddalena, o agli altri Discepoli, i quali troppo presto (come pensa la tua durezza) credettero, tu ricusi di credere, non ricusare almeno di credere a Tomaso, che toccò le piaghe. Se tu sdegni d' imitare quei, che credono, non riculare d'accompagnarti agl'increduli a te somiglianti. Ecco-, ch' io t' offerisco un' incredulo, e più che incredulo, perchè dopo aver già ricevuto quel segno, ch'egli stesso avea dimandato, ancor nell'incredulità perseverava. Venne il Signore, e manise-Rando la sua Faccia, a' sensi esterni sensibilmente la dimostrò, e diede un' evidente dimostranza di Colui, che in Lei parlava. In tal guisa (per così dire) si diede a vedere

13.

il Si-

il Signore a Raimondo incredulo, come già si fece toccare da Tomaso, chiamato Didimo. Or se Tomaso dopo aver toccato grido: Dominus meus, & Deus meus, \* pare \* Joan. 10. a testrano, se dopo una replicata Visione grida ora questo 18. Incredulo: Verissima Sposa, e vera Discepola del mio Signore, e del mio Dio. Queste cose, Lettor carissimo, siano dette, acciocchè udendo voi più innanzi, coll'ajuto del Signore, le Rivelazioni, e le Visioni di Caterina, delle quali, e per le quali altro testimone non puote addursi fuori di Lei, voi non vacilliate, e non disprezziate, ma con attenzione, e riverenza i santi Esempj riguardiate, e la sagra Dottrina, che il Signore, il quale ciò fece, vi dimostra in un Vaso naturalmente debole, e fragile, ma da Lui mirabilmente fatto prezioso, e sorte. E qui ponghiamo fine a questo Capitolo, il cui contenuto, fuori di quelle cose, le quali a me stesso accaddero, dall' istessa Santa Vergine ho appreso, toltone ciò, che del silenzio seppi da Colui, che di sopra ho allegato.

## CAPITOLO X.

Della mirabile, e notabil Dottrina, la quale il Signore nel principio le diede, e dell'altre Dottrine, nelle quali Essa fondò la sua Vita.

Posto dunque di sopra il sondamento della credulità, per quanto il Signore n'ha conceduto, passiamo alla sabbrica dell'edisizio spirituale, se Colui, il quale è Pietra angolare ci assisterà. E perchè l'Anime sedeli dalla Parola del Signore sono vivisicate, e di lei vivono, prendiamo il nostro principio dalla notabil Dottrina data a questa Santa Vergine dal Facitore d'ogni cosa, e di Lei Maestro. Narrava dunque questa Santa Vergine a' suoi Consessori,

tra' quali ancor' io, benchè immeritevole, sono stato, che nel principio delle Visioni di Dio, cioè quando l'istesfo Signor GESU' Cristo cominciò ad apparirle, una volta facendo Essa Orazione le apparve, e disse: Saitu, o Figlinola, chi tu sei, e chi son'io? Se tu saprai queste due cose, sarai beata, poiche tu sei quella, che non sei, ed io son Quegli, che sono. Se tuavrai questa cognizione nell' Anima tua non mai il Nimico potrà ingannarti, e camperai da tutti i suoi lacci; non consentirai mai a cosa alcuna contra li miei comandamenti, ed ogni Grazia, ogni Verità, ogni Chiarezza senza difficoltà acquisterai. O piccola parola, e grande! O breve Dottrina, ed in un certo modo infinita! O Sapienza immensa in sì poche sillabe spiegata! Chi mi darà, ch' io possa intenderti? Chi m' aprirà i tuoi segnacoli? Chi mi con durrà per mirare l'abisso della tua prosondità? Sei tu sorse quella lunghezza insieme, e larghezza, quella sublimità insieme, e prosondità, le quali con tutti i Santi d' Eseso \* Eph.3. 18 desiderava comprendere l'Apostolo Paolo? \* O sei forsi un' istessa cosa colla Carità di Cristo, ch' ogni umana scienza

fopravanza?

2 O carissimo Lettore, fermate il piede, non trapassiamo questo incomparabil Tesoro, che nel campo di questa Santa Vergine ritruoviamo. Caviamo addentro sollecitamente, poichè i segnali, che appariscono, una gran copia di ricchezze ci mostrano. Disse dunque l' infallibile Verità: Se tu conoscerai queste due cose sarai salva. E di nuovo. Se tu avrai questa cognizione nell' Anima tua, non potrà mai l'Inimico ingannarti: e l' altre cose, che di sopra son dette. E ben per noi, com' io credo, star quì; sacciamo quì tre tabernacoli, uno cioè coll' intelligenza di questi detti, all' onore del Signor nostro GESU, che insegna; uno colla riverenza dell'affetto all'amore, e alla divozione di Caterina Vergine, che riceve questa Dottri-

na; ed

ed uno colla ritenitiva della memoria al profitto di ciascheduno di noi, che qui ritrova la vita: Così potremo cavare, e possedere insieme le spirituali ricchezze; sicchè non siam più costretti ad arrossirci col mendicare. Tu sei, disse, Quella, che non sei, forse non è così? Ogni Creatura di niente su fatta dal Creatore, perocchè il creare si diffinisce; Fare alcuna cosa di nulla. In oltre ogni Creatura lasciata a sè stessa, sempre inclina al nulla, di maniera, che se per un' instante cessasse il Creatore di conservarla, tosto al nulla si ridurrebbe. Quando ella commette il peccato, il quale è un nulla, sempre al nulla s'accosta, nè da sè sola può, secondo l'Apostolo, fare alcuna cosa, o penfare. \* Nè è maraviglia, poiche, nè da sè può essere, nè conservarsi ancora nell' essere. Onde grida l'istesso Apostolo: Qui se existimat aliquid esse, cum nibil sit &c.\*

\* Gal. 6. 3.

3 Vedete dunque, o Lettore, che qualunque Creatura è circondata dal niente, poiche di niente è fatta, e sempre da sè medesima declinando al niente, per la colpa si fa niente, secondo Agostino; e niente non può fare persè medesima; affermandolo l'istessa Verità Incarnata, la quale disse: Sine me nihil potestis facere, \* e niente non può pensare, come già si è detto. Per tanto chiaramente si conchiude, ch' ella non è, poiche chi ardirà d'affermare, che quella cosa sia, la quale è niente? Quante veridiche conclusioni, e molto utili a discacciare ogni vizio di qui si deducano gli stessi Santi di Dio ottimamente il conobbero, i quali ammaestrati dallo Spirito Santo, furono di questa Sapienza ripieni. Imperocchè qual tumor di superbia potrà entrare in quell' Anima, che conosce sè esser nulla? Come si glorierà di qualunque opera fatta, chi conosce quella non esser sua? Come reputerà sè essere alcuna cosa sopra degli altri, chi nell'intimo del cuore reputerà sè non essere? In qual maniera dispregerà altrui, o invidierà agli

altri, chi fino al nulla sèstesso dispregia? Onde potrà gloriarsi nell'esterne ricchezze, chi tutta la propria gloria ha già disprezzata? Imperciocchè egli imparò quella parola del-\* Jo: 8. 54. la Sapienza Incarnata, che disse: Si ego quaro gloriam meam, gloria mea nibil est . \* Di più, come oserà dire le cose esteriori esser sue, chi sà benissimo sè medesimo non esser fuo, ma di Colui, che lo fece? In oltre supposta questa considerazione, chi farà dilettare quest' Anima nelle compiacenze carnali, la quale per questa considerazione, fino al non essere sè stessa ogni giorno ristrigne? Finalmente, come potrà esser pigro, o negligente, chi'l proprio essere, che sa non esser suo, cerca mendicare da altri? Da queste cose, ancorchè troppo brevemente dette, voi potete comprendere, o Lettore, che tutti i vizi scacciansi da questa brevissima proposizione: Tu non sei. Certamente qui dovrebbono aggiugnersi molte cose, se la narrazione dell' Istoria, che io prendo a scrivere, non l'impe-

4 E non si debbe tralasciare la seconda parte di questa notabilissima Dottrina. Disse dunque la stessa Ve\*Ex. 3. 14. rità: Io sono Colui, che sono. \* Ma è forse nuova questa proposizione? Ella è nuova parimente, ed antica, poichè questa disse dal Roveto a Mosè, Quell' istesso, che parla; questa singolarmente tutti gl' Interpetri delle sagre Lettere diligentemente sposero, e veracemente insegnarono, che Colui
solamente è, al quale essenzialmente conviene l'essere, nè
v'è differenza tra l'Essenza di Lui, e l'Essere, nè da verun'altro ha l'essere, che da sè, e da cui proviene, e procede ogni altro essere. Questi solo può propriamente profferire questa proposizione. Imperciocchè, per usar le pàrole dell'Apostolo, non è in Lui Est, & non, come nelle
Creature, ma è in Lui, solamente, Est: Perlochè Egli
\*Exo, 3. 14. stesso comanda a Mosè, che dica: Qui est misst Me. \* Nè è

difse -

mara-

maraviglia, poiche chi considera attentamente la propria diffinizione della Creazione, indi caverà incontanente questa Dottrina. Imperciocchè se altro non è il creare, che fare alcuna cosa dal nulla, evidentemente si conchiude, che qualsivoglia essere dallo stesso solo Creatore proceda, nè può d'altronde in alcun modo provenire, perchè Egli solo è il Fonte d'ogni essere. Ciò conceduto, subito si deduce, che la Creatura niente ha da sè, ma che tutto ha dal Creatore, e che l'istesso Creatore da Sè stesso, e non da altri ha tutta, anzi l'infinita perfezione dell'essere; poichè non potrebbe giammai fare alcuna cosa dal nulla, se non avesse in Sèl' infinita Virtù dell' essere. Questo è tutto ciò, che il Sommo Monarca parimente, e Maestro volle di sopra alla sua Sposa insegnare: Conosci dall' intimo del tuo cuere, che Io sono veracemente il tuo Creatore, e così Sarai Beata.

Una somigliante cosa leggiamo aver detta ad un? altra Caterina, quand' Egli da molti Santi, ed Angioliaccompagnato visitolla nella prigione; poiche diss' Egli: Comosci, o Figlinola, il tuo Creatore. Certamente da questo conoscimento procede ogni persezione di Virtu, ed ogni buona ordinazione della mente creata. Avvegnache chi farà mai, se non irragionevole, o stolto, che non sottometta sè stesso spontaneamente, e di buon' animo a Colui dal quale ei riconosce avere ogni cosa? Chi con tutto il cuore, e con tutta la mente non amerà un sì grato, e sì liberale Benefattore, che ogni bene graziosamente concede? Chi non s'accenderà continuamente ad amare un sì grand' Amatore, il quale fenz' alcun merito precedente, anzi nulla muovendolo, se non se precisamente l'Eterna Bontà, amò le sue Creature prima ancora, che le creasse? Chi dopo queste cose non temera, o da un continuo timore, e tremore non sarà scosso d'offendere, o di per-G

dere in alcun modo un sì grande, e sì tremendo Creatore, un sì potente, e maraviglioso Donatore, un sì ardente, e grazioso Amatore? Chi non sopporterà ognitravaglio per amor di Colui, dal quale tanti Beni ricevette, e riceve, e si confida indubitatamente di ricevere per l'avvenire? Chi s'attedierà per le fatiche, o s'affliggerà per le infermità, affin di piacere ad una sì grande, e sì amabile Maesta? Chi riverentemente non riceverà, e non ascolterà attentamente, e non riterrà sempre nel tesoro d'una tenace memoria le parole di Lui, colle quali sì benignamente parla alle sue Creature? Chi, giusta il suo potere, non ubbidirà con animo lieto a' fuoi salutevoli comandamenti? Tutte, e ciascuna di queste cose da quella persetta cognizione si cavano, con cui si dice: Conosci, che tu sei quella, la qual non sei, e che Io sono Colui, che sono; overo come con altre parole si dice : Conosci, o Figlinola, il tuo Creasore. Intendete voi, o Lettore, qual fondamento abbia posto il Signore nel principio, per caparra della sua Spola? Non vi par forse bastante a sostenere ogni edifizio di qualunque spiritual persezione, sicchè nè da' Venti, nè da qualsivoglia tempetta possa essere atterrato, nè mosso? Io per quanto il Signore mi concedette vi posi di sopra il sondamento della credulità, ma ora voi apertissimamente vedete qual fondamento abbia posto il sommo Architetto, nell'animo di questa Vergine, di cui si parla, affinche voi con doppio fondamento stabilito, non possiate in alcun modo vacillare. State dunque in una ferma, e stabile fedeltà, e non vogliate essere incredulo, ma sedele.

6 Del rimanente, alla predetta Dottrina tanto considerabile, un'altra assai degna d'esser notata ne aggiu nse il Signore, la quale, s'io non m'inganno, si deduce da quella: poiche apparendo un'altra volta a Caterina, le disse: Figlinola, pensa a me; che se tu lo farai, lo immantinente pen-

serò a

sero a te. Osservate voi, o Lettore, le parole del Salmista, \* Ps. 54. 126 che ad ogni Giusto grida: \* Jacta cogitatum tuum in Domino, & ipse te enutriet, non dabit in aternum fluctuationem justo. Ma sentiamo in qual maniera la Santa Vergine queste parole intendesse. Mentre Ella meco segretamente di queste parole discorreva, dicea, che il Signore le avea allor comandato, che ogni altro pensiero, scacciasse dal suo cuore, ed il pensiero di Lui solamente vi ritenesse. Ed affinchè aleuna sollecitudine di sè medesima, o quanto alle necessità temporali, o quanto alla salute spirituale non la distogliesse in verun modo dall' assidua quiete d' un tal pensiero, aggiunse: Ed io penserd a te; come se Egliavesse detto apertamente così: Non esser punto sollecita Figlinola mia, nè della salute dell' Anima, ne del Corpo tuo, perchè Io, che so', e poso, a questo voglio pensare, e sollecitamente provvedere; Attendi tu solamente a pensare, e a meditare di Me, perchè in questo consiste la tua persezione, ed il tuo ultimo bene. Ma o Bontà increata, che cosa a Voi cresce, se questa Vergine vostra Sposa, o qualunque altra Creatura: pensi, e mediti di Voi? Può sorse da ciò in alcun modo provenire a Voi qualche esaltamento? Perchè dunque con tanto affetto desiderate, che noi pensiamo, e meditiamo di Voi, se non perchè siete Bontà, e siete sempre naturalmente inclinata a comunicarvi a noi, ed a tirarci sempre a Voi? Or da questa Dottrina soleva questa Vergine del Signore inferire, che dappoi che noi siamo dati a Dio tanto pel fagro Battesimo, quanto per la Religione Chericale, o Monastica non dobbiamo in alcuna cosa essere di noi solleciti, masolamente dobbiamo esser solleciti a pensare in qual maniera piacciamo al medesimo Signore, a cui abbiamo dato noi stessi: E ciò non principalmente, per la considerazione del premio, 'ma per la considerazione dell' unione, colla quale noi tanto più ci

uniamo

uniamo a Lui col vincolo dell' Amore, quanto più gli, piacciamo, poichè l' illesso premio non debbe per altra principalmente desiderarsi, se non perchè unisce persettamente noi stessi col nostro infinitamente persetto Principio. Ond' Ella, quando io, o alcuno de' miei Frati temevano d'alcun pericolo, soleva dire a noi: Che cosa avete voi a fare di voi? Lasciate fare alla Divina Provvidenza; Essa mentre voi più temete ha sempre gli occhi sopra di voi, ed incessantemente provvede alla vostra salute. Imperciocchè tanta siducia concepetse del suo Sposo dacche udi da Lui: Io penserò a te; e sì prosonda cognizione avea della Divina Provvidenza, che non potea saziarsi di parlarne giorno, e notte, onde nel Libro, che sece non lasciò di discorrere di quella per un lungo Trattato, e per più Capitoli, come a ciascuno, che il legge chiaramente è manisesto.

Io mi ricordo, ch' essendo insieme con molt'altre persone una volta in Mare con Lei, ed avendo la notte già compito la metà del suo corso, o in quel torno, mancando il vento favorevole cominciò il Nocchiero a temere assai, poiche diceva esser noi in luogo molto pericoloso, perocchè se si fosse levato il vento per fianco conveniva necessariamente, che noi ci trasportassimo o in Isole, o in altre parti molto lontane. La qual cosa avendo io udita parlai a Caterina, gridando insieme, e dicendo: O Madre (poiche tutti così la chiamavamo) vedi tu in qua pericolo noi siamo? Ed Ella subito mi rispose: Che cosa avete rvoi à fare di voi ? E così impose silenzio alle mie grida, egualmente, ed al mio timore. Poco stante levossi il vento contrario, per cui diceva il Nocchiero esser forzato a tornare indierro, la qual cosa, avendo io riferita alla Vergine ; Volti mano, dis' Ella in nome del Signore, e vada como il Signore darà il vento. Voltò quegli la mano, e noi ritornavamo, ma piegando Ella il capo, e pregando il Signore, noi

re, noi non eravamo ancora avanzati per un tiro di Bale-Ara tornando indietro, che venne il vento favorevole, il qual prima era mancato, ed arrivammo, conducendoci il Signore, compiuta l'ora del Mattutino con allegrezza al Porto, che noi desideravamo, cantando ad alta voce: Te Deum laudamus. Questo non ho io qui raccontato per l'ordine del successo, ma per l'uniformità della materia. Ma, come di sopra s'è accennato, ognuno, che intende, ben conosce, che questa seconda Dottrina, s'io non sono errato, deriva conseguentemente dalla prima, imperciocchè se l'Anima conosce, ch' ella da sè non è nulla, e che tutta è dal Signore, ne siegue, ch' ella non confidi nelle fue operazioni, ma solamente in quelle di Dio. Perlochè essa ripone tutta la sua sollecitudine nel Signore, e questo è, secondo, ch'io penso, gettare il suo pensiero nel Signore, siccome dice il Salmista. Nè perciò lascia d'operare quello, che può, poichè procedendo questa confidenza dall' Amore, e l'Amore necessariamente producendo nell' Anima il defiderio della cosa amara, il quale non vi può essere s'ella non sa quell' opere, che sono a lei possibili; quindi ne siegue, che tanto ella operi, quanto ama. Ma non per tanto ella non confida nella fua operazione, come sua, ma come operazione del Creatore, la qual cosa perfettamente insegnale il conoscimento del suo niente, e della persezione del medesimo Creatore.

Vergine io stimo doversi singolarmente venerare la sua Dottrina, non posso lasciare d'aggiugnere alle Dottrine già dette le altre, ch' Ella insegnò, le quasi tutte, se troppo io non m'inganno, da quella prima in primo luogo esposta procedono. Discorreva dunque meco questa Santa Vergine spesse volte delle condizioni d'un' Anima, che ama il suo Creatore, e dicea, che quest' Anima nè sè, nè

G 4

alcun'

alcun' altro vede, ne ama, ne di se, ne d'alcun' altra Creatura punto rammentasi. Del qual detto, cercando io la dichiarazione Ella rispondeva, dicendo: L' Anima, che già vede il suo nulla, e conosce tutto il suo bene essere nel Creato. re, abbandona affatto con tutte le sue potenze sè medesima, e sutte le creature, e tusta nel suo Creatore s' immerge, talmente, che tutte le sue operazioni indirizza principalmente, ed intieramente a Lui, ne fuori di Lui, in cui s'accorge aver trowato ogni bene, ed ogni perfezione di felicità, vnole in verun modo uscire, e dall' unione dell' Amore, la quale in Lei ogni giorno s' accresce, talmente si trasforma per un certo modo in Dio, che non può pensare, nè intendere, nè amare se non Iddio, nè può similmente ricordarsi, se non di Dio; e l'altre creature, e sè stessa, non vede, se non solamente in Dio, nè si ricorda di sè, o di loro, se non precisamente in Dio: Com' appunto chi s' immerge tutto nel Mare, e nuota sotto dell'acque marine, non vede, nè tocca, se non precisamente l'acque del Mare, e le cose, che son nell'acque, e nulla fuor dell'acque vede, e nulla tocca, o palpa. Che se le specie di quelle cose, che sono fuori riflestano sè medesime nell'acqua, ei può ben vederle, ma solamente nell'acqua, e come sono nell'acqua, non altrimenti. E questa è l'ordinata, e retta dilegione di sè, e di tutte le Creature, nella quale giammai non si falla, perchè dalle Divine Regole, necessariamente si governa, nè per essa si desidera alcuna cosa fuori di Dio, perchè in Dio, sempre s'esercita, ed è sempre in Lui. Io non sò, se persettamente m'abbia spiegato quella Sentenza, che Caterina allor m'insegnava, perocch' Ella aveva imparate queste cose per esperienza, come un' altro Doroteo, di cui fa menzione Dionisio. Ma io (oh che dolore!) non avendo sperimentato sì fatte cose, non posso, se non difettuosamente narrarle, ma voi consideratele, o Lettore, e ricevetele secondo la Grazia, che Iddio vi ha data. Io sò bene, che quanto sarete più uni-

105

to a Dio, tanto più intimamente questa gran Dottrina in-

9 In oltre da una tal conclusione, questa Maestra della Divina Sapienza, un' altra ne raccoglieva, la qualnon cessava di replicare ogni giorno a coloro, che nella via di Dio voleva instruire, cioè, che una tal' Anima a Dio congiunta nel modo, che sopra abbiam detto, quanto ha d'Amor di Dio, tanto ha d'odio santo della propria parte sensitiva, o vogliam dire della propria senfualità. Imperocche dall' Amore di Dio naturalmente procede l' odio della colpa, che contra Dio si commette, onde vedendo l' Anima il fomite, e l' origine d'ogni colparegnare nella parte sensitiva, ed in essa aver potte le radici, con un grande, ma fant'odio, si muove contro di lei, e proccura con tutte le forze non uccider lei; ma quel fomite in lei radicato; ciò, che poi non può effettuarsi senza non piccola, nè breve afflizione della stessa sensualità. Ma perchè non può farsi, che sempre non rimanga qualche radice delle colpe, almeno piccole, secondo quello di S. Giovanni: \* Si dixerimus, quoniam peccatum non habemus, ipsi nos seducimus, & veritas in nobis non est. Ella comineia ad avere un certo dispiacimento di se medesima, da cui nasce quell'odio santo già detto, è il dispregio di sè stessa, con cui l'Anima è parata dall' insidie del Nimico insieme, e degli Uomini: poiche niuna cosa è, la quale mantenga l' Anima tanto sicura, e forte, quanto quell' odio fanto, cui voleva esprimere l'Apostolo, allor che diceva: \* Cum infirmor tune fortior sum. Ed o Eterna Bonta \* 2 Cor. 22. di Dio (diceva Ella) che cosa hai fatto? Dalla colpu procede la virtà, dall' infermità nasce la sortezza, dall' offesa la clemenza, e dal dispiacimento si genera il diletto. Questo sant' odio abbiate sempre in voi, o figlinoli, perocchè vi renderà umili, onde avrete sempre umili sentimenti di voi medesimi, vi fara

vi fard sempre nell'avversità pazienti, nelle prosperità moderati, e d'ogni onesto costume adorni, e diletti, e grate a Dio insieme, ed agli Uomini. Ed aggiugneva: Guai, guai a quell' Anima, nella quale non è questo sant' odio, poiche è necessario. che deve non è un tal'odio, ivi regni l'amor proprio, ch' è la sentina di tutti i peccati, e d'ogni mala cupidità radice, e,

cagione .

Queste, e simili parole profferiva Caterina, raccomandando ogni giorno a' suoi quell' odio santo, e detestando l'Amor proprio. Ma ogni volta, ch' Ella accorgevasi d'alcun difetto, o colpa in qualcuno de' suoi, o in qualunque altro, subito mossa a compassione, diceva: Questo fa quell'Amor proprio fomento della superbia, e degli altri viz 1. O mio Dio, quante, e quante volte, a me miserabile replicò! Ponete, disse, tutto il vostro sforgo a diradicare dal vostro cuore quest' Amor proprio, ed a piantarvi quell' odio santo, peroschè questa infallibilmente è la via regia, per la quale adogni perfezione s' ascende, ed ogni difetto s' ammenda. Ma io contes-10, che nè seppi allora, nè sò capire la profondità insieme, e l'utilità delle sue sante parole, nè mandarle ad effetto. Ma a voi, Lettor carissimo, che cosa pare di questa Dottrina? Se voi vi rammentate di quelle due Città, le quali nel Libro della Città di Dio nomina Agostino, delle quali una è costituita dall' Amor proprio, arrivando fin' al disprezzo di Dio, e l'altra dall' Amor di Dio, che giugne fin' al disprezzo di sè, tosto conoscerete qual sia questa Dottrina. Se voi intendeste il senumento dell' Apostolo allorche diceva, che Virtus in insirmitate persicitur: \* se-2. Cor. 12 condo che gli fu detto dal Cielo, mentre Egli pregava, che fosse da Lui rimossa la tentazione, ed allorche di nuo-2. Cor. 12 vo conchiudeva: \* Libenter gloriabor in infirmitatibus meis, ut inhabitet in me virtus Christi, voi vedete i Dottri-

nali fondamenti di questa Santa Vergine, esser fondati

fopra

fopra la salda pietra della Verità, ch' è Cristo, il qual parimente Pietra è detto. \* Questo per ora basti della Dottrina di Caterina, dalla prima Verità data a Lei, e da Lei data novellamente a noi; e così pongasi fine a questo Capitolo, a cui non occorre aggiugner testimoni, perchè tutte le cose, che si son dette, dalla bocca di Lei medesima le ho intese. Ma perciò ammonisco ciascuno, che leggerà, ch'egli consideri di quanto merito sia stata questa Santa Vergine appresso Dio, e quanto sicuramente a Lei si debba credere nell'altre cose, mentre da tanta luce di Verità Ella su illustrata.

## CAPITOLO XI.

Della mirabil Vittoria delle tentazioni, per mezzo d'una cert'altra Dottrina, datale dal Salvatore, e dell'inaudita famigliarità, ch' Ella ebbe coll'istesso Signore, e Salvatore.

Nnalzata dal Re pacifico alla custodia di Gerusalemme la Torre del Libano, contro a Damasco, incontanente il Re della Superbia di Babilonia, e nemico della pace, cominciò a fremere, e mosse contro di Lei il suo Esercito, e si ssorzò d'atterrarla; la qual cosa prevedendo, e ad essa insieme provvedendo l'istesso Re, Autore, e Conservator della Pace, circonda la sua Torre con maravigliosi, ed inespugnabili ripari, a' quali tutte le saette de' Nemici non solamente si gettano in vano, ma ancora maravigliosamente tornando indietro feriscono, ed atterrano coloro, che le gettano. Questo però ho detto, perche avvedendosi l'antico Serpente, che questa Fanciulla all'alte cime delle persette Virtù ascendeva, temendo

do, siccome avvenne, che non solamente a sè, ma anche a molti altri Ella fosse cagione della salute; e così la Santa Città della Cattolica Chiefa, tanto co' meriti, che colle dottrine difendesse, con tutto lo spirito della sua malignità si pose con mille arti a sedurla. Ma il Dio della Misericordia, che ciò permetteva, per accrescere la corona della sua Sposa, la premuni con armi spirituali cotanto forti, ch' Ella guadagnò più nella guerra, che nella pace. Imperciocche Egli inspirò alla mente di Lei, che chiedesse al Signore la Virtiì della Fortezza, la qual cosa Ella fece senza intermissione per molti giorni, ed il clementissimo Spiratore volendo dopo una lunga Orazione farsi Esauditore, con tal Dottrina l'ammaestrò. Figlinola, dissele, se tu vuoi acquistare la virtà della Fortezza convienti imitar Me. Avvegnache io patess; per Virtu Divina annichilare tutta la potenza dell' Inimico, e tenere altra wia per vincerlo, volendo nonslimeno colle mie operazioni umane dar esempio a voi non volli vincerlo, se non per la via della Croce, per ammae-Strarvi non solamente colle parole, ma ancor coll'esempio. Che se volete diventar forti a vincere ogni nemica potenza, prendete la Croce per vostro refrigerio, siccome io feci, che (secon-\*Heb. 12.2 do il mio Apostolo) \* essendomi proposto il gandio, corsi alla tanto obbrobriosa, e dura Croce, acciocche voi vi risolviate non solo a portare pazientemente le afflizioni, e le pene, ma anche ad abbracciarle per refrigerio. E veramente elleno son refrigeri, poiche quanto più voi tolerate si fatte cose per Me, tanto più vi rendete a Me conformi: Che se a Me per li patimenti vi conformate; necessariamente ne siegue, secondo la Dottrina dell' \*2. Cor.1.7 Apostolo mio, \* che tanto nella Grazia, che nella Gloria, dobbiate essere a me somiglianti. Ricevi dunque, o Figlinola, le cose dolci per amare, e le amare per dolci, per amor mio; e poi non dubitar di nulla, perchè certamente, in tutto sarai forte. La qual cosa ben' intendendo Caterina fin d'allora propo-

se, e

109

se, e stabili si fortemente nell'animo suo di dilettarsi nelle tribolazioni, che (com' Ella una volta segretamente mi confessò) null'altra cosa esteriore tanto la consolava in questa vita, quanto le tribolazioni, ed i patimenti, senza di cui impazientissimamente, com' Ella affermava, sarebbe stata nel corpo, ma per sostener que te, Ella sopportava volentieri la dilazione della Corona Celestiale, perchè sapeva, che per mezzo di quelle l'istessa Corona

sempre cresceva nel Cielo.

2 Or dappoiche il Rè del Cielo, e della Terra ebbe. armata la sua Torre con fortissimi insegnamenti, permette, che a' Nimici s' apra la strada, acciocchè vengano, e pruovino, se possano in alcun modo espugnarla . Vengono quelli, colle loro detestabili turme, e proccurano di circondarla da ogni parte, affinche non soccorendola alcuno sveller la possano da' fondamenti. E prima cominciano dalle tentazioni carnali, le quali essi mettono in Lei non solo internamente co' pensieri, e non solo con illusioni, e fantafie in fogno, ma con aperte visioni, le quali, assumendo eglino corpi aereil, le facevano vedere, e udire, ed in molte maniere le rappresentavano. Muove a orrore il ridire questi combattimenti, ma è troppo dilettevole all'Anime pure udit la Vittoria. Levasi Caterina fortemente contra se stessa! cioè contra la sua Carne, ed il suo Sangue, macerando con una Catena di ferro la Carne, e spargendo il Sangue, e molto più del solito accrescendo le sue vigilie in guisa, che il sonno n'era quasi affatto sbandito. Ma non perciò i Nimici dall'incominciata guerra desistono: Prendono; col me dissi, corpi d'aere, e moltiplicate le fantastiche immagini in grandissima mohitudine, quasi compatendo ; è configliando, dicevano primieramente: Perchè, o tapinella, tanto t'affliggi tu in vano? Che utilità ti porta tanta pena, e tanta affligione? Penfi tu di potere in cotoste cose persovel.

rare? Tu non potrai mai continuare, se non vuoi uccidere te stessa, ed esfere micidale del proprio corpo; Meglio à , che su lasoi questa tua stoltezza prima, che tu manchi affatto. Ancora è tempo, che su possa godere nel Mondo; Tu sei giovane, e facilmente il corpo ricupererà il suo vigore. Vini, come l'altre Donne, prendi Marito, e zenera figlinoli ad accrescimento dell' Uman genere Che se desideri piacere a Dio, forse che altre Sante Donne, non ebbero Marito? Considera Sara, e Rebecca, e Lia parimente, e Rachele. Ed a qual fine bai su preso questa vita singolare, nella quale tu non potrai in modo alcun perseverare?

Ex Pf.38.2

queste, e somiglianti cose, dicendo quei maligni Spiriti, la Santa Vergine, sempre orando, ed al suo Sposo raccomandandosi, poneva la custodia alla bocca sua, mentre il peccatore stava contra di Lei, \* nè in alcuna cosa Ella rispondeva, se non quando essi la spingevano in un certo modo a diffidarsi della perseveranza, acciocchè affatto s' abbandonasse. Ma Ella diceva allora: Io mi confido nel Signor nostro GESU Cristo, e non en me 5 Ne poterono essi alcun'altra parola aver da Lei, ma sempre Ella era fissa nell'Orazione, e dava a noi, che conversavamo seco questa regola generale, che quando venisero le tentazioni non ci ponessimo giammai a disputare coll' Inimico, perchè questo è diceva Ella, ciò, ch' egli cerca, che noi venghiamo a parole con esso, poiche considasi nella gran sottigliezza della sua malizia, che colle sossitiche sue ragioni non sarà vinto. Perlochè, siccome una casta Donna non debbe in alcuna cosa rispondere all' Adultero, che le parla, ma, per quanto può, debbe da lui allontanarli, così l'Anima, che, per un casto Amore, è congiunta a Cristo, non debbe mai rispondere al Nimico, che tenta, ma al suo Sposo ricorrere coll'Orazione, ed in Esso riporre tutta la sua fidanza con ogni sedeltà d'animo, perocchè

chè colla Virtù della Fede tutte le tentazioni si vincono. Dun que in tal maniera questa Sposa del Signore combatteva allora saviamente contra Sisara; cioè forando le sue tempia col chiodo d'una fedele Orazione. La qual cosa conoscendo Egli, lasciate le persuasioni, si voltò ad un'altro genere di battaglia. Effigiava dunque certe immagini di Donne, e d' Uomini, che rappresentavano agli occhi di Lei atti impudichi, e le facevano udire disoneste parole, ed in tal modo con sì abominevoli turme, le quali intorno a Lei passeggiavano, invitavala con urli, e grida a st. deformi laidezze. O Dio mio, quanto grande fu allora il tormento di quell' Anima, mentre ciò, ch' Ella abborriva era costretta ancora con occhi, ed orecchie chiuse a vedere insieme, ed a sentire! Aggiugnevasi all'afflitta mente un' altra afflizione, perocchè lo Sposo, il quale soleva spessamente visitarla, e darle misericordiosamente molte consolazioni, sembrava per allora lontano, nè visibilmente, o invifibilmente (secondo che pareva) il suo aiuto porgevale. Dalla qual cosa nasceva certamente nell' Anima di Caterina non piccola tristezza; benchè Ella, senza intermissione sempre fosse tutta intenta alla mortificazione della carne, ed all' Orazione. Imperciocchè instruendola allora lo Spirito del Signore, pensò ad una certa cautela, la quale poi a me, ed a molti altri insegnò, per issuggire l'insidie dell' Inimico. Poiche frequentemente, com' Ella diceva, accade all'Anima, che ama Dio, che il fervor dello spirito, o per Divina Provvidenza, o per alcuna colpa, o per l'astute invenzioni del Nimico, s' intiepidisca, e qualche volta fino alla freddezza riducasi; ed alcuni incauti vedendosi quasi privati delle solite consolazioni, tralasciano i consueti esercizi dell'Orazione, della Meditazione, o della Lezione, o della Penitenza, onde divengono più deboli, e rallegrano, per così dire, il Nimico, il quale null'altro cerca, se non che il Cavalier di Cristo deponga l' armi, con cui lo vinceva. Debbe dunque l'accorto Campione di Cristo, per quanto egli veda, o senta sè medesimo, (secondo che a lui pare) interiormente intiepidito, continuare sempre i suoi consueti spirituali esercizi, nè però

tralasciarli, nè diminuirli, ma più tosto aumentarli.

4 Questo dunque la Santa Vergine, insegnandole il Signore, allora imparò, e mise in effetto, parlando con quell' odio santo di sopra descritto, a sè medesima in tal maniera: Vilissima creatura; se' tu forse degna d'alcuna consolazione? Non ti ricordi tu de' tuoi peccati? Quanto stimi tè stessa, o misera peccatrice? Non è egli assui per te, se ti è perdonata l'eterna dannazione, ancorchè tu dovessi sopportar queste pene, e queste tenebre in tutto il tempo della tua vita? A che dunque, per questo t'impigrisci, o ti rattristi? Se tu puoi scampare dalle pene eterne, sarai senza dubbio consolata con Cristo in eterno. Hai tu forso eletto di servire a Lui per queste consolazioni, o più tosto per godere eternamente di Lui? Sorgi dunque, e non mancar punto ne' tuoi consueti esercizi, ma più tosto sopra ogni laude, che tu sei solita darli, aggiugni sempre qualche cosa de più. Con questi strali d' Umiltà penetrava la Santa Vergine, e feriva il Rè della superbissima Babilonia, e co' detti della Sapienza fortificava sè stessa. Ma, secondo che Ella medesima mi confessò, era sì grande la moltitudine de' Demonj, come quasi cogli occhi vedeva, nella sua Camera, e tanti gl'incentivi delle cattive cogitazioni, che volentieri la sfuggiva, almeno a tempo; onde più dell'usato allora si tratteneva nella Chiesa, benchè ancor là le molestie infernali l'accompagnassero, ma pur quivi non l'infestavano tanto. E se le fosse stato lecico, imitando San Girolamo, sarebbesi fuggita per Valli, e per Colli, acciocche que' tanto abominevoli Mostri de' Demonj, e quelle mostruose azioni schivar potesse, perocchè

rocche sempre quando ritornava alla Cella, ritrovava tanta moltitudine di Demonj, i quali dicevano parole, e sacevano attid'oscenità, che come importunissime mosche l'andavano attorno da ogni parte. Ma Ella ricorrendo subito all'Orazione, tanto gridava al Signore, che per

un poco l'infernal molestia si mitigava.

5 Essendo questi travagli durati per molti giorni, mentre una volta Ella era tornata dalla Chiefa, e posta in Orazione, apparvele un certo raggio dello Spirito Santo, ed insieme aperse la sua mente, acciò Ella si ricordasse, come non molti giorni prima avea chiesto al Signore il dono della Fortezza, e qual Dottrina le avesse data. il Signore per ottener questo dono, ed immantinente, intendendo il Mitterio di queste tentazioni, rallegratasi internamente, cominciò col pensiero a proporsi fermamente di portare con animo giolivo quelle molestie, quanto al suo dolcissimo Sposo sosse piaciuto. Allora uno di que' Demonj, come forse più ardito, così ancora più maligno degli altri parlò alla Santa Vergine in questo modo: O disgraziata, che farai? Menerai tutta la tua vita in questa miseria? Noi non lasceremo mai di nojarti sino alla morte, se ta non consenti a noi. A cui Ella incontanente, non dimentica della Dottrina datale, con ogni sicurezza rispose: Io bo eletto le pene per mio refrigerio, nè m' è difficil cosa, anzi m'è dilettevole, e queste, ed altre pene tollerare pel Nome del Salvatore, quanto tempo piacerà alla Maestà sua: Ciò detto immediatamente tutta quella radunanza di Demoni confusa parti, ed una gran luce di sopra apparve, che illustrò tutta la Camera, e nella luce l'istesso Signor GESU' Critto confitto in Croce, ed infanguinato, com' Egli era al tempo della sua Passione, e di sulla Croce chiamò la Santa Vergine, dicendo: Figlinola mia Caterina, vedi tu quanto Io bo pasiso per se? Non si sia danque grave il porsare

114 per Me. Dopo questo, in alera figura accostandos più alla Santa Vergine per consolarla, dolcemente le parla del trionfo, ch' Ella avea già ottenuto in quella battaglia. Ma: Ella imitando Sant' Antonio, dise: E dove eri, o mio Signore, mentre il mio cuore da tante impurità era infestato? A cui il Signore: Io era nel tuo euore. Ed Ella: Salvia: sia semai pre la tua Verità, o Signore, ed ogni riverenza alla tua Maestà; come poss' so credere, che Tu abitassi allora nel mio cuore, che d'altro, che d'immondissimi, e bruttissimi pensieri non era ripieno? A cui il Signore: Que' penseri, o tentazioni cagionavano nel tuo cuore letizia, o tristezza; diletto, o dispiacere? Ella allora: Somma tristezza, e dispiacere. Ed il Signore. Chi era dunque cagione, che tu ti vattristassi, se non Io, che Stavami nascoso in mezzo del cuore! Poiche's' io non fossi stato presente, sarebbono que pensieri penetrati dentro il tuo cuore, ed avresti avuta compiacenza di loro, ma la mia presenza ne cagionava nel tuo enore il dispiacimento, e mentre tu volevi, com' a te dispiace volt, scacciarli via non potendo ciò fare, ti rattristavi insieme, e ti dolevi. Ma tutte queste cose Io. medesimo adoperava, che difendeva allora il tuo cuore da' Nimiei ,standoni dentro nascoso, e permettendo; che tu fossi travagliata di fuori, quanto bisogna va alla sua salute; ma compinto il tempo da Me stabilito alla battaglia. mandai fuora i mici raggi, ed immantinente l'infernali tenebre partendo, fuggironsi, perchè non possono stare insieme colla Luce. Imperocche chi s' insegnò adesso nell'ultimo, se non il mio raggio, che quelle pene erano a te giovevoli per acquistar la Fortezza; e che in dovevi portarle volentieri quanto a Me piaceva? E perche tu offeristi cordialmente te medesima a portar quelle: stesse pene, futono subito da te rimosse, per lo mostramento della mia presenza; perocchè non già nelle pene, ma nella volontà di chi le pene fortemente sostiene, sta il mio diletto. Ed acciocche ta inzenda più perfettamente, e con maggior godimento quelle cose, che 10

che ia si dico ci parterd un'esempio del mio medesimo Corpo. Impercierche chi aurebbe mai pensato, che il mio Corpo, mentre si fieramente pativa, e moriva in Croce, e mentre poi giacevasi disammata, avesse scorpre in se nascosa la vita, e indi--wifibelmente von Lui unita ? Cercamente non solo gli stranieri, ed'i pervers ma ne pure gle stess Apostoli miei, i quali tanto tempo erano statimeco, ciò poterono credere, e tutti perdettero la Fede, e la Speranza. E pure, benche verissimamente questo -mio Corpo non vivesse con quella wita, che riceveva dall' Anima propria, avea nondimeno unita seco quella vita interminasa, per cui vivono tutti i viventi, per virtà della quale in quel tempo, che fu ab eterno ordinato, si riuni a Lui il proprio Spirito con molto maggior pienezza di Vita, e di Virtu, che prima non savea ; perchè fu riunito col dono dell' Immortalità, dell' Impassibilità c e dell' altre dati , le quali prima, non gli erano state donate. Stette dunque nascosa la Vita, quando volle, essend unita al mio Corpo la Natura Divina, e mostro, quando volle la sua Viriù. Ora dunque poiche lo vi creai all'immagime, e somiglianga mia, e con assumere la vostra Natura, son fatto simile a voi, Io non lascro di farvi sempre simili a Mei, quanto ne siete capaci; e ciò, che allora fu fatto nel mio Corpo, io proceuro di rinnovare nell' Anime vostre anche adesso, che siete in via Pertanto in, o Eiglinola mia, che colla mia, e non colla tua Virta, si fedelmente bai combattuto, bai però meritato da Me maggior Grazia; onde in avvienire più spesso, e più famigliarmente Me stessoti mostrerd.

6 Cost fint la Visione, ma Caterina si rimase con tanta pienezza di soavità, e di dolcezza, che ridicola cosa sarebbe il credere, che si possa, o colle parole, o colla penna, persettamente descrivere. Ma singolarmente rimase nel Cuor di Lei una maravigliosa dolcezza per quella parola, colla quale il Signore la chiamò sua Figliuola, dicendo: Figliuola mia Caterina. Onde quand' Ella raccona

tò queste cose al suo Confessore pregavalo; che quand' Egli volesse chiamarla, così la nominaise, affinche quella dolcezza sempre si rinuovasse. Pertanto da quell'ora in poi -cominciò il SagratissimoSposo a conversare tanto famigliar. mente con elso Lei, che ad alcuno, che non sapesse le co-- se precedenti, parrebbe cosa incredibile, o da farsene beffe. Ma ad un' Anima, la quale gusti quanto il Signore, sopra ogni umana estimazione sia soave, e benigno, non -folamente par possibile, ma ancor molto verisimile, e con--veniente. Appariva dunque a Caterina spessissimamente il Signore, e più del solito con Lei si tratteneva, e conduceva · feco alcuna volta la sua gloriosissima Madre, alcuna volta S. Domenico, ed alcuna volta l'uno, e l'altra; ed anche tal' ora Maria Maddalena, Giovanni Vangelista, Paolo Apostolo, ed alcuni altri, o insieme, o separatamente, com' a Lui piaceva: Ma il più delle volte Egli veniva senz'alcun'altro, e con Lei ragionava, come un'Amico con un' intimissimo Amico, in guisa che (siccome Ella Atessa segretamente, e con rossore alquante volte mi confessò) frequentemente il Signore, ed Ella insieme dicevano i Salmi, passeggiando per la sua camera, siccome sogliono due Religiosi, o Cherici insieme dire l'Offizio. Oh stupore, Oh maraviglia, Oh inaudita a' nostri Secoli dimo-Arazione della Divina famigliarità ! E pure, lo Lettore, ciò non debbe essere incredibile, se voi vorrete ben considerare le cose, che di sopra abbiam dette, e quelle, chesi diranno più innanzi, e se attentamente risetterete all' Abisso della Divina Bontà, poiche a ciascuno de suoi Santi concede alcuna cola singolare, la quale oltre agli altri, Esso goda di possedere, affinche non solamentenn tutti i Santi, ma in ciascuno di Essi appaia l'Altezza della sua grandissima Magnificenza, dicendo il Profeta: Secundum \* Pl. 11. 9. altitudinem tuam multiplicafti filio hominum. \* Certamente

il Si-

il Signore Tecondo la Tua propria Altezza, moltiplica i sigliuoli degli Uomini, perchè ficcome è manifesto, che cia-Acun' Uomo, per alcuna cola singolare è dissomigliante a ctutti gli altri, così ciascuno de' Santi, per qualche grazia singolare, da tutti gli altri è difinto: Onde non è da maravigliarli, se d'alcuno dicasi qualche cosa, che non si è

trovata negli altri.

Ma poiche s'è quì fatta menzione della Salmodia, voglio, che voi sappiate, o Lettore, che questa Santa · Vergine imparò a leggere, senza che da alcun' Uomo mortale insegnato le fosse, tuttoche poi non apprendesse il latino parlare. Conciosiache Ella mi raccontava di sè medefima, che avendo determinato d'imparare a leggere, affine -di recitare le Divine Laudi, e le Ore Canoniche; l'era in-· fegnato. l' Abicì scrittole da una certa sua Compagna, ma avendo per molte settimane saticato, e non potendo in verun modo impararlo, pensò di ricorrere alle grazie del Cielo, per evitare il perdimento del tempo: onde una mattina, ponendosi in Orazione avanti al Signore, disse cost : Signor mio, se vi piace, che io sappia leggere, acciocabe io possa nell' Ore Canoniche recitare la Salmodia, e le tue Landi, Tu degnati insegnarmi, ciò, che io per me medesima non posso apprendere, altrimenti, si farcia la tua Volontà, poiche nella mia semplicità rimango volentieri, ed il tempo da Te concedutomi più volentieri spendo nell' altre tue meditazioni. Oh cosa maravigliosa, e manisesta pruova della Virtu Divina! \* Vedi asse Prima, ch' Ella si levasse dall' Orazione fu da Dio ammae- giunte di questo Capi-Arata in tal guisa, che dappoi, ch' Ella si levò da essa seppe tolo, che la leggere ogni scrittura, si prestamente, e speditamente, come qualunque dottissimo Uomo suol fare. Della qual scrivere micosa, io medesimo, allorchène sui accertato stupivane, racolosamee singolarmente per quello, ch' io vidi; il perchè, leggendo Ella velocissimamente, se le veniva comandato, che

Glla-

7113

fillabicasse, \* non sapeva dirnulla, anzi appena conosceva \* Sillabicare le lettere, la qual cosa io credo, che per contrassegno del prio usato miracolo fosse allora ordinata dal Signore. Ciò fatto, Ella dalla Santa. cominciò a cercar que' Libri, che contengono l' Ufizio Divino, ed in essi a leggere i Salmi, gl'Inni, e l'altre cose, che per l'Ore Canoniche son deitinate. Ma tra l'altre parole, che allora diceva, notò singolarmente, e ten-

ne a memoria fino alla morte quelle del Salmo, con \* Pl. 69. 2. cui ciascun' Ora cominciasi, cioè: \* Deus in adjusorium meum intende, Domine ad adjuvandum me festina, che ridotto in volgare, spesse volte ripeteva. Crescendo poi l' Ani--ma di Lei nella perfezione della Contemplazione, cessarono a poco a poco le Orazioni vocali, e finalmente per lo frequentissimo ratto di mente, aggiunse a tanto, che appena poteva recitare una volta vocalmente il Paternostro, che l' Anima sua, suor de' sensi esteriori rapita non fosse, la qual cosa, concedendolo il Signore, si spiegherà più persettamente di sotto. Ma ora sacciam fine a questo Capitolo, acciocche nel seguente, ajutandoci più fortemente la Grazia del Signore, pongasi ancora fine a questa prima Parte. Le cose poi, che in questo Capitolo si contengono, io appresi, tanto da' detti di Lei, che a' suoi Confessori segretamente manisestò, quanto dalle sue Lettere scritte, nelle quali per esempio degli altri parlando a otta a otta di sè, come d'un' altra persona, racconta alcune cose, le quali nel corso di questa Vitale avvennero.

# CAPITOLO XII.

Dell' ammirabil suo Disposamento, con cui su Sposara...
nella Fede dal Signore, ricevendo l' Anello.

Rescendo ogni giorno l'Anima della Santa Vergine nella Grazia del suo Creatore, evolando più tosto, che camminando nella Virtù, s'accese nella mente sua un certo santo desiderio, cioè di pervenire ad un persetto grado. di Fede, mediante il quale, soggettandosi immutabilmente, e con fedeltà inviolabile al suo Sposo più grata se gli rendesse. Onde cominciò, co' Discepoli, a chiedere al Signore, che degnasse accrescerle la Fede, e le donasse la perfezione della Virtù della Fede, la quale per nessuna forza degli Avversari non potesse essere scossa, ne abbattuta : Alla quale il Signore così rispose: Io ti sposerò a me nella Fede. E ripetendo la Vergine tratto tratto, e per buon tempo: la stessa Orazione, e replicando sempre il Signore la medesima risposta, accadde una volta nel tempo, che s'avvicina il Digiuno Quaresimale, ed i Fedeli, perocchè debbon lasciare di cibarsi di Carni, e di altre cose, che dalle Carni provengono, celebrano in certo modo una vana. festa al ventre loro; accadde dico, che la Santa Vergine, raccogliendosi nel suo nascondiglio, e cercando colle-Orazioni, e co' digiuni il Volto dell' Eterno Sposo, replicasse instantissimamente con gran fervore la predetta Orazione: Alla quale il Signore: Poiche en gettando via da te tutte le vanità, per amor mio le bai fuggite, e disprezzando i piaceri della Carne, in Me solo hai posto il diletto del tuo cnore, in questo tempo, che gli altre della tua Casa si rallegrano ne' loro Convits', e fanno feste corporali, ho lo determi-nato di celebrar con teco solennemente la festa del Disposamento dell' Anima

Anima tua, e così com' Io promisi, voglio a Mè sposarti nel-

Mentre ancor parlava il Signore, apparvero la Gloriosissima Vergine sua Madre, S. Gio: Vangelista, il Glorioso Apostolo S. Paolo, e S. Domenico Padre della sua Religione, e con tutti questi il Profeta David, che avea nelle sue mani il Saltero musicale, e sonando lui foavemente, e con dolce melodia, la Vergine Madre di Dio, prese colla sua sagratissima mano la diritta di Caterina, e stendendo le dita di Lei verso del Figliuolo, domandava, ch' Egli degnasse di sposarla a sè nella Fede 5 Alla qual cosa consentendo graziosamente l'Unigenito di Dio, trasse fuori un' Anello d'Oro, che avea nel suo cerchio quattro Margherite, ed un bellissimo Diamante racchiuso nella sua sommità, il quale Anello, ponendo colla sua sagratissima Deitra nel dito anulare della destra di Caterina, Ecco, disse, che a Me tuo Creatore, e Salvatore Io ti sposo nella Fede, la quale finche su celebri meco in Cielo le tue Nozze eternali, sempre conserveras illibata. Imprendi dunque, o Figlinola, per l'avvenire virilmente, e senza dubbiezza alcuna quelle cose, le quali, per disposizione della mia Provwidenza ti verranno alle mani, perocebè, essendo già tu armasa colla fortegga della Fede tutti li tuoi Avversarj felicemente supererae. Ciò detto la Visione disparve, ma sempre rimase quell Anello nel dito, non già alla vista degli altri, ma solamente alla vista della stessa Vergine Caterina: Imperciocche Ella più volte, benchè con rossore, mi ha confessato, che sempre vedevasi quell' Anello nel dito, nè mai vi su tempo, in cui nol mirasse.

altra Caterina Martire, e Reina, dopo il Battelimo (come si legge) sposata dal Signore, che adesso avere la seconda selicissima Caterina, dopo tante Vittorie della Carne,

e del

e del Nimico, dall'istesso Signore, tanto solennemente disposata? Ma se voi considerate le proprietà dell' Anello, vedrete, che il segno concorda colla cosa segnata, o significata. Chiedeva Caterina una Fede stabile, e forte: qual cosa più forte del Diamante? Egli resiste ad ogni durezza; ogni cosa, per soda che la si sia, doma, e penetra, e solamente col sangue dell' Agnello si rompe, perchè un cuor sedele vince, e supera ogni cosa avversa per la sua fortezza; ma colla memoria del Sangue di Cristo s'ammollisce affatto, e si rompe. Similmente le quattro margherite dinotano quattro sorti di Purità in quetta Vergine, cioè la Purità dell'Intenzione, de' Pensieri, delle Parole, e dell'Opere, le quali cose tutte, tanto per quelle, che già son dette, quanto per quelle, che, concedendolo il Signore, si diranno di sotto, più pienamente si renderanno maniseste. Or' io penso, che questo Disposamento sosse una confermazione nella Divina Grazia, e che il segnale di questa confermazione fosse quell' Anello, il quale però a Lei, e non agli altri era palese, acciocchè tra le procelle del secolo, proccurando Ella la salute di molte, e diverse Anime, si considasse nell'ajuto della Grazia Divina, e non temesse in verun modo di restar sommersa, mentre liberava gli altri dalla tempesta. Imperocchè questa, secondo il parere, e la dottrina de' Santi Dottori è una delle principali cagioni, per cui l'Onnipotente Iddio ad alcuni Uomini viatori, per singolarissimo privilegio rivela, ch' essi gli saranno grati, e che son permanevoli nella sua Grazia, perchè intende di mandarli a combattere con questo perverso Secolo, per l'onore del suo Nome, e per la salute dell' Anime, siccome nel giorno della Pentecoste avvenne degli Apostoli, i quali ebbero tanti segni della Grazia ricevuta, e di San Paolo, a cui fu detto: Sufficit tibi Gratia mea, \* ed alcuni altri segni sono stati dati della Grazia abi- \*, Cor. 12.9 tuale

tuale. Or così questa Vergine, perocche oltre al costume dell'altre Donne, dovea mettersi in pubblico ad onore di Dio, ed affine di proccurare la salute di molte Anime (siccome più innanzi, coll' ajuto del Signore, si farà più pienamente manisesto) ricevette il segno della Grazia confermata, acciocche più arditamente, e più virilmente ponesse in esecuzione le cose a Lei commesse da Dio. Ma questo fu singolarissimo in Caterina, perocchè, i segni degli Altri essendo stati transitori, ed appariti a tempo, il segno di Lei fu permanente, e stabile, e sempre appariva, ed era a Lei presente. La qual cosa io però credo, che fosse fatta dal Signore, perchè il Sesso più fragile, la novità più notabile, e lo stato più lubrico del moderno Secolo pareva, che impedissero l'esecuzione di quell' operazione a Lei commessa da Dio. Perlochè su necessario, che più singolarmente, e più assiduamente Ella sosse in questa fant' Opera confortata. Ultimamente sappiate, o Lettore, che qui si vuol por fine alla prima Parte di questa Leggenda, dove è ancor la fine del silenzio di Lei, e della sua Clausura; affinche la seconda Parte, che coll'ajuto del Signore, si dee raccontare, contenga quelle cose, che la Santa Vergine operò tra gli Uomini ad onor di Dio, e salvezza dell'Anime, regnando sempre in tutte le sue azioni il nostro Signor GESU' Cristo, ril quale col PADRE, e collo SPIRITO SANTO vive, e regna per tutti i secoli fecoli. Amen.

# FINE DELLA PRIMA PARTE

DEL-

# DELLA VITA DISANTA CATERINA DA SIENA

SCRITTA DAL BEATO

# Raimondo da Capua suo Confessore

PARTE SECONDA.

Nella quale si tratta della conversazione di Santa CATERINA cogli Uomini, e come furono palesati al Mondo i doni, ch' Ella avea ricevuti nella sua privata Clausura.

### CAPITOLO PRIMO.

Come il Signore comandò, ch' Ella incominciasse a conversare cogli Uomini.



Arlando lo Sposo sopraceleste ne'
Cantici alla sua cara, e diletta Sposa, dice così: \* Aperi mibi Soror mea, \* Cant. 5.2.
Amica mea, Immaculata mea; quia Caput meum plenum est rore, & Cincinni
mei guttis noctium. A cui la Sposa
risponde: \* Expoliavi me Tunica mea, \* Cant. 5.

quomodo induar illà? Livi pedes meos, quomodo inquinabo illos? Queste cose ho io addotte nel principio di questa seconda Parte

Parte, perocchè, avendo noi trattato fin' ora degli abbracciamenti del vero Giacobbe, e di Rachele, ed avendo noi parlato dell'ottima parte di Maria, è ormai tempo, che noi ordinatamente ci avanziamo a parlare della fecondità di Lia, e dell'assiduo ministerio di Marta, e così mostriamo a' Fedeli questa Sposa di Cristo, non solamente bella nelle sembianze dell' Anima, ma ancora di spiritual Prole feconda. Ma perchè ad ogni Anima, la qual gusta quant'è soave il Signore, è troppo malagevole il separarsi, o in alcun modo allontanarsi dalla pienezza delle consolazioni, che da Lui riceve, non può esser di meno, che la Sposa, allorche dal Signore è chiamata a procreare i Figliuoli spirituali, o a ministrar loro le cose necessarie. non brontoli un poco, lamentandosi, e proponga, quanto a Lei è permesso, la cagione del suo lamento. Per la qual cosa, s'è addotta di sopra la voce dello Sposo, colla quale Ei risveglia la Sposa, che riposa nel letto della Contemplazione, spogliata delle cose temporali, e lavata da ogni maechia, e confortala ad aprirli, non già l'uscio suo, ma bensì quello dell'altre Anime, perocchè il suo certamente era già aperto; altrimenti, nè potrebbe Ella riposare nel Signore, nè, propria nente parlando, potrebbe chiamarsi Sposa. Ella per tanto dalla notizia della voce del suo Pastore, e Sposo, conoscendo sè essere da Lui fvegliata dalla dolcezza della quiete alle fatiche, dalla folitudine del silenzio a' clamori, e dalla segretezza della Cella al Pubblico, con voce lamentevole risponde: Io già mi sono spogliata della vesta d'ogni cura temporale, come dunque avendola io già da me gettata, di nuovo la ripiglierò? Ho lavato da ogni bruttura de peccati, e da vizj i piedi delle mie affezioni, da' quali io son portata dovunque son portata, come dunque colla polvere della terra di nuovo l' imbrattero?

2 Ora

2 Ora riducendo tutte quest cose al nostro proposito; dappoiche il nostro Signor GESU' Cristo, Dio, e Salvatore di tutti, avea questa sua Sposa colla soavità delle sue dolcezze graziosamente ripiena, e poichè colle Vittorie di diversi combattimenti aveala esercitata nella Milizia spirituale, ed avendola ammaestrata con notabili Dottrine, l'avea dotata d'eccellenti doni, non volendo, che un tanto lume, stesse nascosto sotto il moggio, ed avendo risoluto di mostrare agli altri la Città posta sopra il Monte, affinchè la medesima Sposa rendesse con usura i Talenti a Lei conceduti dal Signore, la chiama, e dice: Aperi mibi &c. come sopra. Aprimi, volea dire, col tuo Ministerio le porte dell' Anime, per le quali io possa entrare in loro. Apri la strada, per eni le mie Pecorelle possano entrare, ed uscire, e trovar la pastura. Apri ancora a Me, cioè al mio onore, lo scrigno del Tesoro sopracceleste sì delle Dottrine, che delle grazie, acciocche si sparga a' Fedeli. Aprimi mia Sorella, per la conformità della natura, Anica mia, per l'intrinseca Carità, Colomba mia, per la semplicità della mente, Immacolata mia, per la purità dell' Anima, e del Corpo. A queste cose risponde la Santa Vergine letteralmente, come siegue nel Testo addotto, e come di sopra s'è dichiarato: Imperciocchè Ella segretamente mi raccontò, che alcune volte, quando per comando del Signore era co tretta ad uscir dalla Cella, e conversare cogli altri, le giugneva al cuore sì gran dolore, che le pareva, che si dovesse fendere, o spezzare, nè, fuor che l'ittesso Signore, alcuna cosa vi sarebbe stata, che l'avesse indotta a far questo.

Per tanto seguitando la nostra incominciata Istoria, dopo il Disposamento raccontato di sopra, cominciò a poco a poco il Signore, ma moderatamente, e colla dovuta misura a tirar la sua Sposa alla conversazione degli Uomini, non togliendole però quella di Dio, anzi,

I 3

quanto

quanto al grado della perfezione, più tosto accrescendola, siccome col suo ajuto si dimostrerà più di sotto. E alcuna volta, quand' Egli apparivale, poiche l'aveva instruita del Regno di Dio, e le avea mostrati alcuni Arcani suoi, poichè con Essa avea letto, o recitato la Salmodia, e l' Ore, come di sopra è detto, soggiugneva immantinente: Va, perocchè è ora di desinare, ed i tuoi di Casa già vogliono andare a Mensa, va, e sia con loro, e poi ritorna da Me. La qual cosa udendo Ella, prorompendo in pianti, e singhiozzi, diceva: E perchè, dolcissimo Sposo mio, discacci Tu me miserabile da Te? Se io bo offesa la tua Maestà, ecco questo misero corpo; si punisca dinanzi a' tuoi piedi, alla qual cosa io stessa volentieri mi adoprerò. Ma non permettere che io pruoni una si dura pena, che in alcun modo, o per alcun tempo Io sia separata da Te amantissimo Sposo mio. Che bo io a fare di que' desinari? Io bo da mangiare un Cibo, che non sanno coloro a' quali Tu comandi, ch' Io vada. Forse nel solo pane viverà l'Uomo? E non sarà vivificata l' Anima di ciascun Viatore nella parola vitale, che dalla tua santissima bocca procede? Io, come tu sai meglio di me, bo fuggita ogni conversazione, acciocche io potessi trovar Te Dio mio, e Signor mio, ed ora, giacche per sua misericordia io t' bo trovato, e per la tua degnazione graziosamente, ancorchè indegnissima, ti possiedo, debbo io, lasciato un Tesoro si incomparabile, impacciarmi di nuovo nell' umane faccende, sicchè crescano un' altra volta le mie ignoranze, ed a poco a poco sdrucciolando io divenga reproba dinanzi a Te? Lungi, lungi, o Signore, dall' immensa perfezione della tua Bonta infinita, che a me, o ad alcun' altro comandi ciò, per cui possa l' Anima esser da Lei separata.

4 Queste, ed altre somiglianti cose esprimendo Caterina più co' singhiozzi, che colla voce, e gettandosi a' piedi del Signore, Egli stesso le rispose: Sta pur quieta, dol-

dolcissima Figlinola, poiche così conviene, che tu adempia ogni dovere, affinche non solamente a te, ma ancora agli altri per la mia Grazia tu sia giovevole, e fruttuosa; Imperocchè Io non intendo di separarti in alcun modo da Me, ma mediante la Carità del Prossimo proceuro d'unirti a Me più fortemente. Sai, che due sono imiei Precetti della dilezione, cioè l' Amor di Dio, e del Prossimo, ne' quali due Precetti, secondo che Io testificai, consiste tutta la Legge, ed i Profeti. Voglio dunque, che tu adempia questi due Comandamenti, acciocche, non con un solo, ma con due piedi cammini, e con due ali ne volt al Cielo. Tu dei ben ricordarti, come sino dalla tua infanzia il zelo della Salute dell' Anime, seminandovelo Io, ed irrigandolo, crebbe nel tuo cuore in tal maniera, che tu proponevi di fingerti Uomo, ed in parti sconosciute entrare nell' Ordine de Predicatori, affinche potessi render te stessa utile, e profittevole all' Anime, e quindi poi quell' Abito, che tu ora porti, contanto fervore desiderasti, per l'affetto singolare, ch' al mio servo fedele Domenico concepisti, il quale per lo zelo dell' Anime principalmente institui l' Ordine suo. Perchè dunque ti maravigli, e ti lamenti, se Io ti conduco a ciò, che dall' Infanzia desiderasti? Ma Caterina, confortata alquanto dalla risposta del Signore, quasi colla Beata Vergine Maria, rispose: Come si farà questo? A cui il Signore: Come la mia Bontà dispone, e ordinerà. Ed Ella, come buona Discepola imitatrice del Maestro: Non la mia volontà, disse, o Signore, ma la tua in tutto si faccia, perchè io son tutta tenebre, e Tu sei Luce; io non sono, e tu sei Quegli, che sei; Io sono ignorantissima, e Tu sei la Sapienza di Dio Padre. Ma ti prego, o Signore, se troppo io non presumo, come si farà questo, che ora dicesti, cioè, ch'io meschinella, e da ogni parte fragile possa essere utile all' Anime? Poiche il Sesso per molte cagioni, come Tu sai, vi ripugna, sì perchè alle Donne non s' appartiene d' animaestrare gli altri, si perchè il loro Sesso è dispregevole avants

avanti agli Uomini, e si ancora perchè (costringendo a ciò l' Onestà) non conviene ad un tal sesso il conversare con un' altro. A questo il Signore, quasi coll'Arcangiolo Gabbriello, rispose, che appresso Dio, non può essere impossibile veruna cosa; poiche dis Egli: Non son Io Colui, che bo creato il Genere Umano, ed bo formato l'ano, el altro Sesso, e spando dove Io voglio la grazia del mio Spirito? Non è appresso di Me Uomo, e Donna, nè popolare, o nobile, ma tuttte le cose avanti a Me sono eguali, perchè ogni cosa ugualmente posso, e tanto emmi agevole il creare un' Angiolo, quanto una formica, e tanto il far tutti i Cieli, quanto un piccol Verme. Di Me sta scritto, che tutte le cose, le quali Io volli, bo fatto, \* perocobe niuna cosa intel-Ps. 113.3 ligibile puote essere appresso di Me impossibile. Perché dunque stai tu dubbiosa del modo? Pensi tu forse, ch' lo non sappia, o non possa trovare il modo per far ciò, ch' bo disposto, e determinato di fare? Ma perciocche Io so, che tu non per infedeltà, ma per amiltà così parli, voglio, che tu sappia, che in questo tempo, tanto è cresciuta la Superbia, e particolarmente di coloro, i quali si reputano Letterati, o Sapienti, che la mia Giustizia non può più sollerare, sicch' Ella col suo giusto Gindizio non gli confonda. Ma perocchè la mia Misericordia è sopra entte l'Opere mie, Io darè prima loro una saluterole, ed ntile confusione, se essi vorranno, sè medesimi riconoscendo, umiliarse, secome Io feci a' Giudei, ed a' Gentili, quando mandai loro alcuni Idioti da Me ripieni della Divina sapienza. Darò dunque al Mondo Donne per sua natura ignoranti, e fragili, ma della Virtà, e Sapienza Divina da Me dotate, per confusione della coloro temerità. Che se per questo riconosceranno, ed umilieranno sè stessi, Io usero la mia Misericordia più pienamente con loro, cioè con quelli, i quali la mia Dottrina in vasi fragili, ma eletti portata ad essi con quella riverenza, ed umiltà, che si conviene, riceveranno, e seguiteranno secondo la Grazia, ch' a loro è data. Che se questa medicinal confusione

119

fusione disprezzeranno, lo col mio giusto Giudizio, condurrò coloro, i quali in tal maniera ricuseranno d'esser confusi a tant' altré confusioni, che tutto il Mondo disprezzeralli. Imperocchè egli è giustissimo, e consueto Giudizio meritato da' Superbi, che coloro, i quali per lo vento della Superbia, vogliono innalgarsi sopra di sè, sieno poi abbassati ancora di sotto a sè. Tu dunque, senza dimora obbedisci per l'avvenire allerchè lo averò determinato di mandarti in publico, perocchè ne Io, t'abbandonerd, dovunque tu sarai, nè per questo lascerd da qui avanti di visitarti secondo il solito, e indirizzarti in tutte quelle cose, le quali a te converrà operare. Avendo ciò udito la Santa Vergine Caterina, come vera Figliuola d'obbedienza inchinandosi con riverenza avanti al Signore, esceprestamente dalla Cella, e vassene a trovare i suoi domestici, ed ivi cogli altri si pone alla Mensa per adempiere il comando del Salvatore.

5 Or qui per un poco fermate il piede, Lettor carissimo, poiche ciò che nel principio, avanti a Dio promisi, intendo osservare. Io dissi di sopra, se voi non l'avete dimenticato, che nulla cosa finta, o falsa, o inventata, avrei scritto in quest' Opera, ma solo ciò, che realmente dall'istessa Caterina, o da altri inteso avessi. Ora dunque sappiate, che d'alcune materie Ella medesima parlò meco più, e più volte, nè io posso ricordarmi formalmente di tutte le sue parole, si per la mia negligenza, e [con rossore il dico I per la mia pigrizia, sì perchè le occupazioni, che mi sopravvennero dappoi, che Ionon la vidi, e queste, ed altre cose mi tolsero dalla mente. Molto ancora a questo contribuisce, conforme io penso, l'età mia già cadente dacche la prima cosa, che invecchia, secondo Seneca, è la memoria. Ma quando m'occorre parlar di sì fatte cose, io pongo le parole, le quali più verisimilmente parmi, che dicesse la Santa Vergine, secondo ciò, che io mi ricordo, e secondo la condizione della materia, della quale io parlo, benchè ad onore dell' Onnipotente Dio, e di questa Santa Vergine sua Sposa, ed a mia confusione, io confessi, che mentre io scrivo, mercè di Lei, di più, e più cose mi sovviene, delle quali prima niente affatto mi ricordava, talmente che spesse volte mi è paruto, ch' Ella fosse in un certo modo presente, e quasi mi dettasse quello, che io scrivo. Questa dunque, o Lettore, sia la vostra regola quanto alle parole, non quanto a' fatti, perchè tra questi io non pongo alcuna cosa, che non abbia perfettamente saputa, e con certezza, o per via di Testimoni, o di scrittura, o ancora da me medesimo. In oltre di molte parole ancora formalmente mi ricordo, e particolarmente di quelle, le quali appartengono alla Dottrina, ma il timore di offendere la verità fa, che io abbia quì interposte quelle cose, che ora leggete.

6 Ritornando adesso alla nostra Istoria, sta Caterina col corpo insieme cogli altri, ma colla mente tutta sta col suo Sposo. Erano a Lei gravi, e noiose tutte l'altre cose, che vedeva, ed ascoltava fuori di Colui, che amava con tutto il cuore, e per la grandezza dell' Amore, quell' ore, ch' Ella si tratteneva cogli altri, parevano a Lei troppo lunghe, e mutate per certo modo in giorni, o in Anni, e quanto più presto poteva ritornava alla sua Cella, per ritrovar Colui, che amava l'Anima sua, e trovandolo più dolcemente l'abbracciava, e più avidamente il teneva, e più reverentemente adoravalo. Allora cominciò in Lei a nascere quel desiderio, che sempre crebbe nell'Anima, mentre Ella visse nel corpo, cioè di ricevere la sagra Comunione, affinche non solo il suo Spirito, s'unisse allo Sposo Eterno, ma di più anche il Corpo s' unisse al Corpo. Imperciocche sapeva Ella, che sebbene il Venerabilissimo Sagramento del Corpo del Signore, produca nell' Anima la Grazia spirituale, e l'unisca al suo Salvatore, ch'è il fine principale, per che l'istesso Sagramento è stato instituito, nondimeno il vero Corpo del Signore veracemente si prende dal corpo di colui, che il prende, e senza indugio alcuno il Corpo al Corpo s'unisce, benche ciò non si faccia secondo il modo totalmente. corporeo. Per la qual cosa, volendo Ella più, e più sempre unirsi all' Oggetto tanto nobile del suo Amore, determinò di frequentare spessissimamente, per quanto potesse, la Santa Comunione. Ma perche di questa materia, ajutandoci il Signore, dee farsi di sotto un Capitolo, io qui più non mi stenderò sopra questo. Or dunque il Signore, induceva, e conduceva Caterina di giorno in giorno a conversare modestamente cogli Uomini, per cavar finalmente da Lei quel frutto dell' Anime, ch' Ei voleva, dal che ne avvenne, che la Vergine del Signore, per non apparire oziosa nella presenza de' domestici, cominciò di nuovo ad occuparsi alcuna voltà ne' servigi della Casa, onde ne accaddero molte cose maravigliose, e considerabili, che nel seguente Capitolo si raccontano, posto l'ultimo termine a questo primo, del quale non s' adduce altro testimone, perchè tutto ciò, che in esso si contiene dall'istessa Vergine Caterina mi fu manifestato.

# CAPITOLO II.

Degli atti maravioliosi, i quali Ella esercitò, e de miracoli, che avvennero nel principio della sua Conversazione cogli Uomini.

V Edendo questa Santa Vergine consagrata a Dio, che la volontà del suo Sposo era, ch' Ella conversasse al-

cuna volta cogli Uomini, pensò a vivere in tal maniera tra gli Uomini, che la sua conversazione non fosse infruttuosa, ma che più tosto sosse esempio di vivere virtuosamente a coloro, che conversavano con esso Lei, Quindi per edificazione de' Prossimi Ella esercitavasi primieramente negli atti d'umiltà, dipoi a poco a poco negli atti di Carità, non dimentica però mai della continua, e divota Orazione, e sempre accompagnata da una incomparabile penitenza. Cominciò dunque ad impiegarsi grandemente negli atti servili, ed a fare umilmente, e con animo lieto l'ufficio delle Serve, tanto nello spazzare, e nettar la Casa paterna dall'immondezze, quanto nel lavar le stoviglie, che appartengono alla cucina, o alla mensa, ed occupan. dosi negli atti ancora più vili della cucina. E questo faceva fingolarmente allora, che la Serva di Casa pativa qualche infermità corporale, e raddoppiava in quel tempo il consueto servigio, perocchè serviva in tutto alla Fante inferma, ed in luogo di lei serviva a tutti quelli della Casa, facendo loro tutti quei servigi, che la Serva medesima, avrebbe satto; ma ciò, ch'è mirabile a dirsi, per tutte quette cose non lasciava le consolazioni dell Eterno Spolo, poichètanto pareva, quasi naturalmente inclinata ad unissi colla mente all' Eterno Sposo in ogni ora, ed in ogni tempo, che per qualunque atto esteriore, o corporale occupazione, non era in alcun mo lo frattornata da' suoi casti abbracciamenti, conciosiache, siccome il suoco va naturalmente all' insù, così lo spirito di Lei accefo dal fuoco del Divino Amore con una certa consuetudine cangiata per certo modo in natura, sempre si portava alle cose, che sono di sopra dov' è Cristo, che siede alla destra di Dio. Per la qual cosa, Ella spesse volte, anzi spessissime pativa nel corpo quell'eccesso, che si chiama Istafi, siccome mille volte, per così dire, l'abbiam veduto,

133

e provato, ed io, e i Frati, i quali eravamo colla parola di vita da Lei spiritualmente generati nel Signore, imperciocchè, subito che in quell' Anima Santa si rinfrescava un poco la ricordanza del Sagro Sposo, si ritirava quanto poteva da' sensi del corpo, e le sue stremità, cioè le mani, ed i piedi si raccorciavano, e divenivano smorte, e prima nelle dita, ma poi ancora in sèstesse, ed a' luoghi, dove si accostavano, tanto fortemente attaccavansi, che più tosto si sarebbe potuto romperle, o fare in pezzi, che indi in alcun modo rimuovere. Gli occhi ancora si chiudevano affatto, ed il collo stava intirizzito in tal modo, che non era picciol pericolo del suo corpo, toccarle il collo in quello stante. Onde spesso Lapa sua Madre niente non consapevole di quest' Estasi, in veggendo la Figliuola così rannicchiata, ed intirizzita, ed il collo un poco piegato, volle ridurre il suo collo al suo proprio sito, ma gridando la Compagna, che ciò sapeva, si ristette. Ma dipoi che lo spirito tornò a' sensi del corpo, Ella provò sì gran dolore nel collo, come se fosse stato con molte, e gran percosse battuto. Ed a me disse la Santa Vergine, mentre queste cose in sua presenza si raccontavano, che se la Madre di Lei avesse allora adoperata un poco più di violenza per raddirizzare il collo, questo sarebbesi totalmente rotto. Con tali eccessi dunque di mente, mentre la Santa Vergine era frequentemente rapita in alto, com' un' altra Maria Maddalena, fovente il suo corpo insieme collo spirito s' alzava da Terra, affinche si conoscesse quanta fosse quella virtù, che tirava lo spirito; la qual cosa, guidandoci il Signore, si dimostrerà più copiosamente di sotto. Ma passiamo adesso ad un miracolo, che nel principio di quest' Estasi intravenne.

2 Accadde una volta, ch'essendo Caterina impiegata, come ho detto, ne' vili servigi della propria Casa, stava

1.34 stava a sedere vicino al suoco, e secondo il solito delle vili Fanticelle girava la Carne da arrostirsi nello spiede. Ma mentre queste cose esternamente facevansi, l'Anima fua non era punto meno internamente infiammata dal fuoco dello Spirito Santo, laonde pensando a Colui, il quale amava l' Anima sua, e seco mentalmente parlando, si levò in Estasi, per la qual cosa da quell' esterna operazione totalmente cessò. Del che accorgendosi la Moglie del suo Fratello, che si chiama Lisa, e queste cose ancora conferma, sapendo il costume di Caterina, cominciò essa a girar lo spiede, e lasciò, ch' Ella godesse degli abbracciamenti dello Sposo Celeste. E poichè già cotta la Carne, e fatta la Cena di tutti i domestici, Caterina ancor nell' Estasi permaneva, la predetta Lisa, fatti tutti i servigi, che la Santa Vergine far soleva, lasciò, ch' Ella godesse quanto volea delle Divine consolazioni, ed entrando in Camera servì il Marito, ed i Figliuoli, conforme il consueto, ed avendogli condotti al riposo del letto, proponendo essa di vegliare finche la Santa Vergine ritornasse a se stessa, per vedere la fine della sua Estasi, dopo non piccola dimora, uscendo dalla Camera venne in quel luogo, ov'ella avea lasciata la Santa Vergine del Signore rapita in Estasi, e trovò, che il suo corpo era affatto caduto sopra i carboni difuoco (poich' era in quella Casa gran copia di brace, perchè consumavano gran quantità di legna per cuocere le Tinte) la qual cosa vedendo, esclamò colle grida. Obimè Caterina è tatt' arsa. Ed accostandosi prestamente più da vicino, e tirandola fuori dal fuoco, trovò, che il suo corpo, e le vestimenta nulla affatto erano state offese dalla brace, anzi nè vestigio alcuno, nè odor di suoco in esse appariva; e ciò, ch'è più, nè pur le ceneri apparivano attaccate alle veste, benchè, fatto poi diligente riscontro, si creda, che per più ore Ella stesse nel fuoco. Considerate voi

té voi, o Lettore, quanta fosse la Virtù di quel fuoco interiore, che stava ascoso nell' Anima di questa Santa Vergine, dalla potenza del quale la natural forza del fuoco esteriore su totalmente repressa? Non pare a voi rinuovato in un certo modo il miracolo de' tre Fanciulli? Nè solamente una volta questo miracolo del suoco in Lei accad-

de, ma su spesse volte replicato.

Avvenne una volta, che mentre in atto d'adorare chinava il capo appie d'una certa Colonna nella Chiesa de' Frati Predicatori di Siena, nella qual Colonna erano alcune figure di Santi, una Candela di cera, che ivi era stata accesa in onor d'alcun Santo, cadde sopra il capo della stessa Vergine, che orava, così accesa, prima, che la cera fosse del tutto consumata. Mirabil cosa, e stupenda, massimamente ne' nostri tempi! La Candela cadendo sopra il velo del Capo di Caterina mantenne il fuo lume fin' a tanto, che l'alimento della cera fu totalmente consumato, ce nulla offese il velo, nè il Capo, nè alcun segno, o vestigio lasciò nel sagro velo di Lei. Quando poi la cera affatto su consumata, il lume da se medesimo si spense, come se sopra un ferro, o una dura pietra fosse caduto. Di questo avvenimento furono testimoni molte sue Compagne, le quali il videro, ed a me poscia lo riferirono, una delle quali fu la predetta Lisa, l'altra si chiamava Alessia, e la terza Francesca, la prima delle quali ancor vive, ma l'altre due dopo la morte della loro Maestra presto la seguitarono. Oltre a ciò spesse volte e in diverse parti del Mondo adivenne [e particolatmente quando Essa, anzi la Grazia di Dio, per mezzo di Lei raccoglieva alcun frutto singolare dell' Anime ] che l'antico Serpente, contro di Lei grandemente irritato, permettendolo il Signore, alla presenza di molti suoi Figliuoli, e Figliuole in Cristo, la gettasse tutta nel fuoco, e mentre i Cir136

Circostanti gridando, e piangendo proccuravano di tirarla fuori dal fuoco, Ella forridendo con volto allegro n' usciva senza che avesse in sè, o nelle proprie veste lesione alcuna, e diceva a' suoi: Non abbiate timore, perchè è Malatasca: così nomar soleva il Demonio, perocchè egli è un mal sacco dell'Anime, ed in quel paese un piccol sacco chiamasi volgarmente tasca. Questo accidente m' ha testificato aver veduto due volte co' proprj occhi uno de'suoi Figliuoli spirituali, che chiamanlo Neri di Landoccio da Siena, e con molti altri dell'uno, e l'altro Sesso esservi stato presente, e perchè Egli mena una vita casta, e quasi da Anacoreta, e su per lungo tempo a me noto, io presto però indubitata sede a' suoi detti. Questo medesimo attesta un certo Gabbriello de' Piccolomini da Siena, affermando esservi stato presente, ed aggiugne, che mentre una volta, avanti il lettuccio della Santa Vergine, che vi giaceva, era un gran vaso di terra pieno di brace accesa, l'antico Avversario in tal modo, e con tanta forza la gettò nel fuoco, che per l'impeto percotendo Ella il capo sopra i carboni, ruppe il vaso in più pezzi, nè però il Capo, o il velo del suo Capo su punto offeso dal suoco, nè dalla percossa impetuosa, anzi sorridendone la Vergine, e schernendo insieme il maligno persecutore, s'alzò di per sè, senz' alcun nocumento, replicando più volte Malatasca. Somiglianti cose nelle Vite de' Padri si leggono d' Eufrasia: Nè è maraviglia, se Dio ciò permetta delle sue Spose, mentre Egli medesimo permise, che l' Unico suo Figliuolo dall'istesso maligno Spirito fosse portato sopra la cima del Tempio, e sopra il Monte eccelso. Io son passato, Lettor carissimo, il vi confesso, quasi dalle prime cose all'ultime, ma la conformità della materia, a ciò mi costrinse, ed acciocche io non fossi poi necessitato a replicare i miracoli, che per Lei fece il Signore nell' elemento del fuoco, ho fatto però questo passaggio. 1 Ma

137

4 Ma ritornando all' ordine della nostra istoria, la Santa Vergine, insegnandole già il sommo Maestro, ed anche costringendola, imparava ogni giorno più, ed a godere in fiorito letto degli abbracciamenti dello Sposo Celeste, ed a scendere nella Valle de' Gigli per rendersi più feconda, nè una cosa per l'altra, o lasciare, o diminuire, ciò ch'e di somma persezione, e d' una più che persetta dilezione in chi sta nella Via. Ma perchè di tutte l'Opere, che facea Caterina era la dilezione e fondamento, e cagione, quindi è, che le opere della Carità verso il Prossimo superavano tutte l'altre opere di Lei. Or quest' Opere erano di due generi, secondo che anch'il Prossimo è composto di due sostanze, cioè spirituale; e corporea. Ma perchè, secondo l'ordine della Dottrina naturale, dalle tose impersette si debbe ascendere a!le perfette, però parleremo prima delle sue Opere di Carità, ch' Ella sece verso i Corpi de' Prossimi, in secondo luogo di quelle, che fece per la salute dell' Anime, se purequesto secondo sarà da potersi dire, il che io non penso. E quanto al primo, attesa l'eccellenza de' fatti convien dividere nell' Opere, ch' Ella esercitò intorno a' corpi degl' Infermi, ed in quelle, che fece per sovvenire alle necessità de' Prossimi, perocchè queste son cose notabilissime, e ciascuna sua opera di tal sorte, porta seco un venerando miracolo divino. Per tanto il primo Capitolo, che siegue, sarà delle maraviglie, ch' operò, sovvenendo alle necessità de' Poveri, ed il secondo della mirabile Carità, ch' Ella mostro verso i corpi degl' Infermi. E così pongo fine a questo Capitolo, del cui contenuto, avendo di sopra addotti ancor nominatamente i Testimonj, non ho giudicato far mestiere di doverli qui più ripetere.

# CAPITOLO III.

Delle cose maravigliose, ch' Ella sece souvenendo alle bisogne de' Poveri.

Onoscendo la Vergine Sposa del Signore, ch' Ella sarebbe tanto più grata allo Sposo Eterno, quanto a' Prossimi più benigna si dimostrasse, si prepara con tutto il cuore, esi dispone a sovvenire copiosamente a' Prossimi. Ma conciofossecosachè Ella in questo Secolo niente possedesse di suo, siccome verace Religiosa, la quale avea stabilito d' osservare i tre Voti principali, secondo che nella prima Parte siè detto, di qui è, che per non togliere l'altrui cole contro il voler del Padrone, Ella va a trovare il Padre, e priegalo, che colla fua licenza, e col fuo consentimento Ella possa, secondo la sua coscienza, dar la limosina a' Poveri, di quelle cose, che ad esso, ed alla sua Casa concedeva il Signore. La qual cosa tanto più volentieri egli concedette, quanto più chiaramente allor conosceva, che la sua Figliuola per la via di Dio perfettamente camminava. Tanto dunque Egli concedette, e non solamente di nascosto, ma a tutti della sua Casa comandò apertamente, dicendo: Nessuno non impedisca la mia dolcissima Figlinola, quando vuol far limosina, perchè io dolle piena autorità, ancorche Ella voglia dare ciò, che bo in questa Casa. La qual licenza così pienamente ottenuta, cominciò la Santa Vergine, non tanto a dare, quanto a dispergere i Beni del Padre. Ma perocch' Ella fusingolarmente ornata col dono della discrezione, non a tutti coloro, che volevano, ma solamente a' bisognosi, che conosceva, ancorchè non chiedessero, largamente soccorreva. Intanto venne a sua notizia esservi alcune bisognose Famiglie non molto

139

molto lungi dal suo Vicinato, le quali non però s'accostavano alla sua Casa, poichè sebbene sofferivano una gran
penuria, vergognavansi nondimeno di domandar la limosina. La qual cosa non intendendo Ella a sordo, prese ad
imitare San Niccolò, e portando la mattina assai per tempo Grano, Vino, ed Olio, e l'altre cose, ch' aver poteva
da se sola andava alla porta della Casa di que' bisognosi,
ed operando ciò mirabilmente il Signore, l'istesse porte
trovava aperte, e a' piè d'esse poneva ciò, ch' avea por-

tato, e ritirato a sè l'uscio, si suggiva.

Avvenne una volta, ch' Ella cadesse inferma di corpo, in guisa tale, che dalle piante de' piedi fino alla sommità del capo era tutta gonfiata, nè potea levarsi dal letto, o stare in piedi. In questo tempo udì, ch' una povera Vedova, vicin della sua Casa, pativa insieme co' figliuoli, e colle figliuole una gran fame, ed una gran carestia; Onde mossa incontanente da cordial compassione pregò nella notte seguente il suo Sposo, acciocche degnasse concederle a tempo tanta sanità, e fortezza, ch' Ella potesse sovvenire a quella poverella. E subito alzandosi avanti l' Alba, e girando per la Casa, prese un sacchetto, che potè trovare, ed empillo di Grano, ed un gran fiasco, cioè un gran vaso di vetro empì di Vino, ed un'altro vasetto d' Olio, e tutto ciò, che trovò da mangiare, ed ogni cosa portò nella sua Cella. Or' ancorchè ciascuna di quette cose da sè avesse Ella potuto portare alla sua Camera, non pazeva però possibile, ch' Ella potesse portarle unite insieme alla Casa della Vedova sopraddetta. Nulladimeno, accomodando tutte le predette cose, e adattandole nel suo corpo, cioè alcuna cosa nel braccio destro, alcuna nel manco, altra nelle spalle, ed alcun' altra legandola alla propria cintola, colla speranza del Divino ajuto, provava ad alzare il pelo, ed in un tratto, operando ciò mirabilmen-

te il

te il Signore, così facilmente l'alza, come se ogni gravità da tutte quelle cose fosse stata affatto levata. Imperciocchè Ella confessava tanto a me, quanto agli altri suoi Confessori, che per ragione del peso Ella portava così agevolmente quelle cose, come se avesse portato un fuscello di paglia, benchè fatto un discreto conto, quelle cose, ch' allora portò, dovessero naturalmente pesare cento libbre, o in quel torno. Sonata dunque al primo albore la Campana del giorno, avanti la quale non è lecito a veruno andare in giro, la Santa Vergine, benchè giovanetta, ed ancorch' Ella fosse enfiata in tutto il Corpo, esce subito sola dalla propria Casa colla pia sua incarica, ed in verso della Casa di quella poveretta così velocemente si difila, come se nulla patisse, e niun peso non portaise sopra di sè. Ma avvicinandosi all'abitazione della Povera, cominciarono quelle cose sì gravemente a pesare, che non pareva in alcun modo possibile, ch' Ella potesse portarle per un sol passo. Ma Caterina considerando esser questo uno scherzo del suo dolcissimo Sposo, ricorse con siducia al Signore, e portò il suo carico con difficoltà, acciò Ella più meritasse, ed arrivò all' uscio dell'abitazione di quella bisognosa, e trovandolo, per Divina disposizione, aperto dalla parte superiore, messo dentro un braccio, l'aperse affatto, ed espose il carico dentro la Casa, e nel deporlo, crebbele tanto di peso, che col suo strepito risvegliò la Povera; onde Caterina fu costretta a fuggire, ma (scherzando ancora con esso Lei il Celeste Sposo) non poteva; poiche quel vigore, che le fu dato, quando s'alzò orando dal letto, le fu quivi quasi del tutto levato, e rimase come prima gravosa, e sievole, nè potea muoversi . Il perchè, rattristandosi insieme, e sorridendo, parlò allo Sposo, che seco scherzava, dicendo: Perchè delcissimo Sposo mi hai Tu così delusa? Pare a Te bene, se tenendomi

nendomi quì, Tu mi schernisca, e confondami? Vuoi Tu forse a tutti coloro, che qui abitano, e che tra poco di qui passeranno, palesare le mie sciocchezze? Hai Tu forse dimenticare le sue misericordie, che all' indegnissima Ancella tua bai degnato mostrare? Rendimi, ti prego, le forze, affinche io possa tornare alla propria Casa. Mentre così diceva, sempre sforzavasi di partire, dicendo ancora al suo Corpo: Convien, che tu vada, ancorchè dovessi morire. Muovendosi dunque carpone più tosto, che camminando, s' allontand un poco, ma non tanto, sicchè quella Povera non sorgesse, e conoscesse l'Abite della sua Benefattrice, dal quale ancora conghietturd la rersona. Ma vedendo l'Eterno Sposo l' interna afflizione dula sua Sposa, e non potendo, in certo modo sopportarla, le endè quel vigore, che innanzi l' avea dato, ma non così terfettamente. Perlochè tornò con difficoltà alla Casa, prim che risplendesse il di chiaro, e si pose nel letto così deble, com'era prima, imperocchè le sue Infermità corpora; erano così fatte, che non con ordine naturale, ma fecono, che comandava l' Altissimo, erano regolate, si come di figo, concedendolo il Signore, si darà contezza. Eccovi denque, o Lettore, rinnovato, non una, ma spesse volte, i fatto di San Niccolò, e compiuto insieme con una grave infermità corporale. Ma seguitiamo più oltre, e cerchiamo, se la largità del Glorioso San Martino possiamo in alcun modo ritrovare.

Essendo una volta Caterina nella Chiesa de' Frati Predicatori di Siena, venne da Lei un certo Povero, e diamandò per amor di Dio d'esser sovvenuto nelle sue bissogne. Ma Ella, non avendo quivi alcuna cosa, ch' a cotestui dar potesse, poiche non usava di portare, ne oro, nè argento, avvertiva il Povero, ch' aspettasse, finch' Ella tornasse a Casa, perchè volentieri, e copiosamente gli

K

farebbe

farebbe limolina di quelle cose, che quivi fossero. Ma quel Povero, il quale, com' io penso, su altri da quel che l'apparenza ne dimostrava: Se tu bai, disse, alcuna cosa, che darmi, io qui la chiedo, perchè non posso tanto aspettare. Allor Caterina, non volendolo lasciare sconsolato, pensò ansiosa, che cosa potesse donare al Povero per soccorrere alla sua necessità, e così pensando si ricordò d' una certa Croce d' Argento di piccola misura, la quale secondo il costume, suole infilzarsi con un filo tra quei piccoli nodi, che volgarmente si chiamano Pater nostri, perchè secondo il numero di quelli si replica l'Orazione Domenicale. Avendo dunque la Santa Vergine nelle mani un tal Pater nostro, ed ivi una piccola Coce d'argento, ruppe prestamente il filo, e con lerzia donolla al Povero. il quale, avuta la Croce, turo allegro se ne partì, nè a verun' altro dimandò la limina, come se, per aver quella Croce solamente venuto ose. La notte seguente, orando, giusta la sua con actudine, la Vergine del Signoreapa parvele il Salvator del Mondo, ch' avea nelle mani quella Croce di molte petre preziose ornata, e dise: Conosci tu. o Figlinola, quera Croce? Ed Ella: Benissimo la conosco, ma quando fu an resso di me, non era si bella. Ed il Signore: Ta geri con avore di Carità, e di largità me la desti, il qual' Amoi re per sueste pietre preziose si dinota; ed Io ti prometto, che nel giorno del Giudizio, nell'universale adunanza degli Angio. li, e degli Uomini, per compimento del tuo gandio, così come la vedi te la presenterò, nè in quel giorno in cui esalterò la Misericordia, ed il Giudizio del Padre, nasconderò, ne permetterò, che s'asconda quell'Opera di Misericordia da tensatami. Così detto disparve, lasciando l' Anima della Vergine tutta occupata in umili rendimenti di grazie, e grandemente accesa ad operare simili cose, come si rende manisesto dal seguente successo,

4. Allettato l' Amabilissimo Sposo dell' Anime dalle caritative, e misericordievoli Opere della sua Sposa, per nostro esempio la tenta, e la provoca a maggiori cose: Conciosiache essendo un giorno già cantata l' Ora di Terza nella Chiesa predetta; dipoi, ch' ognuno era partito rimanendosi Caterina, che più lungamente soleva orare sola in Chiesa con una Compagna, ed essendo poi discesa dalla Cappella delle Suore, la quale è in luogo eminente, per tornare a Casa; ecco lo itesso Signore apparve alla sua Sposa in sembianza d'un Giovane dinudato, povero, e pellegrino, il qual pareva nell'età di trentadue, o trentatre Anni in circa, e dimandolle, che per l'Amor di Dio Ella il soccorresse di qualche vestimento. Ma Ella già più del consueto accesa all' Opere di Misericordia: Aspetta, disse, qui un poco, o Carissimo, finche da quella Cappella io ritorni, e subito ti dare la Vesta. E ritornata alla Cappella dond' era scesa, si trasse (ajutandola la Compagna) cautamente, e modestamente pe' piedi una vesta senza maniche, che per cagion del freddo portava fotto alla Tonaca esteriore, e con grand'allegrezza la diede al Povero: Questi avendola presa, chiede ancor più, e dice : Io vi prego Madonna, giacchè voi m' avete provveduto della vesta di lana, che vogliate ancora provvedermi delle westi di lina; alla qual cosa, Ella volentieri acconsentendo: Vieni, dise, dietro a me, perchè ciò, che dimandi io ti dard intieramente. Va dunque innanzi la Sposa, e lo Sposo non conosciuto la seguita, ed entrando Ella nella Casa paterna va al luogo, dov' erano riposti i panni lini del Padre, e de' Fratelli, e pigliata una camicia, e le mutande lietamente le diede al Povero. Ma Quegli, avute queste cose, ancora non ristette di chiedere, ma, disse: Madouna, che fard io di questa Vesta, che non ha maniche, per coprir le braccia? Datemi mi prego qualche sorta di maniche .

niche, acciecche tutto vestito da voi mi parta. La qual cosa udendo Caterina, niente infattidita, girò per la Casa, e diligentemente cercò se potesse trovare alcune maniche, ed a caso trovò pendente da una pertica una vesta nuova della Serva di Casa, che non sel'era anco messa, e tosto prendendola, e sdrucendone prestamente le maniche, dielle graziosamente al Mendico. Ciò fatto non desiste ancora Colui, il quale tento Abramo, e le dice: Ecco, o Madonna, voi m' avete vestito, della qual cosa vi renda grazie Colni, per cui Amere ciò avete fatto, ma io bo ancora un Compagno, il quale sta nello Spedale, ed è allo stremo di panni : Se woi volete mandarli alcuna westa, io gliela porterò wolentieri da parte vostra. Ed Ella, niente intiepidita nel fervore della Carità, nè turbata dalle replicate dimande di quel Povero, pensò tra sè, come potesse trovar la vesta per vestir quell' aitro, che stava nello Spedale. Ma ricordandos, che tutti di Casa, toltone Messere, malvolenueri fopportavano le sue Limosine, e le cose, che aveano racchiudevano fotto le chiavi, acciocch' Ella non le desse a' Poveri; ed in oltre discretamente considerando, ch' Ella avea assai tolto alla Serva, nè se le dovea torre ogni cosa, perch'essa ancora era poveia, quindi è, che la sua considerazione non potea fisarsi, o fermarsi se non in sè medesima, per la qual cosa Ella disputava seriamente fra sè, se quell'unica vesta, ch'a Lei era rimasa, dovesse darla a quel misero Poverello. Argomentava la Caxità per la parte affermativa, ma l'onestà Verginale per la negativa opponevasi, e così contastando, la Carità sinalmente vinse la Carità, cioè la Carità, che raguarda l' Anime, vinse la Carità, che a' Corpi de' prossimi compatisce: Imperocchè considerò Caterina, che se la andasse senza vesta, ne seguirebbe ur grande scandalo de'Prossimi, l'Anime de' quali più, che i corpi, si volevano amare, nè

re, nè per la Limosina corporale, si dovevano scandalezzare l'Anime in alcun modo, ond'al Povero così rispose: Certamente, o carissimo, se a me sosse lecito restar senza questa Tonica, volentierissimo dareila a te, ma perchè non è lecito, ne io, per ora posso avere altronde alcuna vesta, ti prego a non isdegnarti di questo, poichè molto volentieri io ti darei tuttociò, che tu chiedi. Ma Colui sorridendo: Ioben conosco, disse, che tu volentierissimo mi daresti tuttociò, che potessi. Addio. Osservò Caterina nel partir di Colui alcuni segni, che sosse Quegli, che tanto spesso, e chiaramente apparir le soleva, e seco tanto samigliarmente conversare, onde rimase il cuor della Vergine dubbioso insieme, ed ardente. Ma perchè d'ogni sì satto dono Ella indegnissima si reputava, ritornò a' consueti esercizi, ne' quali

ogni giorno impiegava il suo tempo.

Ma la notte seguente, mentre Caterina orava, il Salvator del Mondo, nostro Signor GESU Cristo in forma di quel Povero se le parò d'avanti, con in mano quella Vesta datagli dalla Vergine, ornata di perle, e di risplendenti gemme, e disse: Cognosci tu, dilettissma Figlinola, questa Veste? Ed avendo Ella detto, che conoscevala, ma che non l'aveva data così adorna, soggiunse il Signore: Tu jeri mi desti con tanta liberalità, questa Tonica, e Me nudo, contanto gran Carità vestisti, sicchè la pena del freddo mi togliesti, e della vergogna; ed Io adesso dal mio sagro Corpo ti darò una veste invisibile bensì agli Uomini, ma a te ancora sensibile, con cuil' Anima, ed il Corpo tuo da ogni nocivo freddo saranno muniti, finchè alla presenza de Santi, e degli Angioli siano vestiti, a suo tempo, di Gloria, e d Onore. Ed immantinente, dalla Piaga, e dalla Cicatrice del propio Lato trassesi una certa Vesta di color sanguigno, che da ogni parte risplendeva, fatta a misura del corpo della Vergine, e con essa vestì l'istessa Vergine colle

medeli-

146

medesime sagre mani, dicendo: Io ti do questa Vesta co' suoi essetti mentre tu sei in Terra, per segno, ed arra di quel Vestimento di Gloria, con cui a suo tempo sarai vestita nel Cielo. E così la Visione disparve. Fu tanto essicace la Grazia di questo Dono non solamente nell' Anima, ma ancor nel corpo della Santa Vergine, che da quell' ora innanzi Ella non portò mai più vesti nell' Inverno, che nella State; ma sempre su contenta d'una sola Tonaca esteriore, che portava sopra alla Tonicella interiore, e d'allora in poi, per cagione dell' intemperie del Verno [ la quale, come mi contessò, niente assatto sentiva] non s'aggiunse mai in qualsivoglia tempo alcuna Vesta, nè altro cuoprimento del corpo, anzi sentendo sempre quella Vesta sopra di sè, conoscea manifestamente, che di niuna altra saceale di mestiere.

Conoscete voi, o Lettore, di quanta persezione fosse quetta Vergine, la quale nell'occulte limosine, seguendo le vettigie di San Niccolò, e nel dono delle proprie veiti fatta simile al Glorioso San Martino, non solo meritò di ricevere l'approvazione dell' Opere sue, per la Visione del Salvatore, e per l'accettazione da Lui fattane colle parole, ma di ricevere ancora dall'infallibile Verità la promessa del premio eterno, e di sentire continuamente in sè stessa con un segno sensibile, e perpetuo, quanto al Donatore di tutte le cose fossero stati grati i suoi doni. E che cosa vi pare quando disse il Signore, che nel dì del Giudizio Egli avrebbe mostrata quella Croce d' Argento, ed in oltre, ch' Egli avrebbe vestita questa Santa Vergine col vestimento della Gloria nel Cielo, se non che Egli palesemente rivelasse, non solamente la final falute, ma ancora l'eccellente Gloria di Lei, e che la sua eterna Predestinazione senz' alcun velame manisestasse? La qual cosa non potete trovare ne' Santi di so-

pra mentovati, cioè, che mentre Eglino secero quelle considerabili limosine, fosse loro rivelata l'eterna premiazione, che doveano ricevere. Martino, disse il Signore, ancor Catecumeno con questa Vesta mi ricoprì, Ma non aggiunse: Io gli dard una Vesta gloriosa nel Cielo; benchè alla fine sia così avvenuto, nè pur'allora gli su dato alcun segno sensibile della Vesta di Gloria, ch' Egli avrebbe ricevuta, siccome a questa Santa Vergine voi vedete essere stato conceduto. Ne dovete disprezzare tali rivelazioni, e tali fegni, perocchè, se solamente la sicurezza della final salute cagiona tanto gaudio nell' Anima, e tanta confolazione, che nè colla lingua, nè colla penna si può dichiarare, che farà dunque allora la sicurezza d'una gloria grande da ottenersi nel Cielo? Quindi poscia procede l'aumento di tutte le Virtù, cioè della Pazienza, della Fortezza, della Temperanza, della Sollecitudine, e Diligenza nell' Opere di Santità, di Fede, di Speranza, e di Carità, ed un' accrescimento incessante di tutti gli Abiti virtuosi, e tutte le cose, che prima eran difficili, divengon facili, e tutto può tollerare quell' Anima, e tutto ancora operare per Amor di Colui, che le notifica l'eterna elezione di Lei fatta, e indicibilmente confortala. Voi dunque da ciò vedete in questa Santa Vergine un certo di singolare per le cose, che di sopra intendette, ma io stimo, che maggiori cose, e più singolari di sotto intenderete. In tanto adelso leguitiamo ciò, che incominciammo.

7 Un'altra volta ancora quella Vergine a Dio accetta, ardendo incessantemente nel suo interno dal suoco della compassione, intese, che un certo Povero, il quale volontariamente per Amor di Dio s'era privato delle cose temporali, pativa carestia delle cose da mangiare; ond' Ella per ristorare Cristo nel suo Povero, empì d'uova di Galline una certa borsa di panno, lino che per somi-

glianti

glianti casi portava cucita alla sua Tonica dalla parte di dentro. Andando dunque al luogo dove abitava il Povero già detto, entrò in una certa Chiesa, dove subito il suo spirito ricordandosi, ch' era la Casa d' Orazione, cominciò orando ad ascendere in suso a Colui, a cui sempr e mai stava unita, e così a lasciare i sensi corporei nel modo. che sopra nel precedente Capitolo si è detto; e così stando in estali, il Corpo si piegò a caso verso quella parte dove pendeva la borsa piena d'uova, e tutto il peso del corpo sopra la medesima borsa si ridusse, in guisa che un certo Anello largo d'ottone, che sogliono tener nel dito i Sarti mentre cuciono, ed era allora nell'istessa borsa insieme coll'uova, si ruppe, e si tritò in tre parti, ma l'uova, che ivi avea riposte, la Carità, vincendo la fortezza dell' ottone, non furono punto offese in menoma parte, come se non vi fossero state. Cosa mirabile a dirsi, ma più assai mirabile a farsi! Sostennero quell'uova per più ore tutto il peso del Corpo Verginale di Caterina, nè i loro sottilissimi gusci furono punto rotti, e ciò, che non potè sostenere l'Anello d'ottone, sostenne il guscio fragilissimo dell'uova. Nè fu già possibile in alcun modo, che tutto il peso del Corpo Verginale sopra l'Anello posasse, se alcun voglia diligentemente comparare alla misura dell' Anello, sì la quantità dell' uova, e sì ancora la mifura del Corpo, che vi posava. Faceva dunque quasi continuamente la Carità infusa nel cuore di questa Santa Vergine, che non solamente Ella porgesse ajuto al Prossimo per l' Opere di Pietà, ma che rendesse anche onore all' Altissimo per l'Opere miracolose della Divinità. La qual cosa, affinche più apertamente si dimostri, voglio raccontare una mirabile avventura, di cui tanti furono i testimoni, quanti erano dell'uno, e dell'altroSesso, che abitavano nella fua Casa paterna, i quali, siccome ho inteso da molte persone degne di fede, erano venti, o in quel torno.

8 Mi raccontano dunque Lapa Madre di Caterina, Lisa sua Cognata, Fr. Tomaso suo primo Consessore, e molti altri, i quali allora conversavano nella Casa di Jacomo Padre di questa Santa Vergine, che nel tempo, che colla larga licenza dello stesso Jacomo Ella facea copiosissime Limosine a' Poveri, accadde, che dalla Famiglia di Casasi bevesse il Vino d'una tal botte, che per accidente era diventato cattivo. Ma Caterina, che sì del Pane, e del Vino, come ancora dell'altre cose, che la vita corporale sottentano, soleva per l'Onor di Dio dare a' Poveri non già le peggiori, ma quanto potea le migliori, accorgendosi di questo, cominciò ad attignere il vin buono d'un'altra botte, del quale nessuno ancora n'avea attinto, ed a' Poveri giornalmente davalo a bere. Or questa botte, o vaso di vin buono conteneva in sè tante mifure, che secondo ogni conto, e giusta il consueto, dovea bastare alla Famiglia di Casa per quindici giorni, o al più, a distribuirlo scarsamente, per venti. Ma prima, che di questo Vaso si desse a bere alla Famiglia la Vergine del Signore per molti giorni n'avea dato in abbondanza ogni giorno a' Poveri, poiche di quelle cose, ch' erano in Casa, non poteva esserle proibito il dispensarne. Finalmente, dopo non pochi giorni, cominciò Quegli, ch' avea la cura della Cantina a ministrare ordinariamente il vino del medefimo Vaso alla Famiglia, nè però si ristette Caterina dalla consueta limosina, anzi tanto più largamente ne somministrava, quanto credeva, che bevendone la Famiglia, avrebbe Ella ciò fatto più occultamente, senza che i suoi Domestici se n'accorgessero. Passarono non solamente quindici, e venti giorni, bevendo la Famiglia lo stesso vino, ma un'intiero mese, e compito, ed ancora il vaso, dal quale attignevano, non mostrava essere più del solito scemo. Restano maravigliati i Fratelli di Caterina, ed il-

rimanente della Famiglia, e ne parlano col Padre, rallegrandosi, che quel vaso avesse per tanto tempo somministrato bastantemente da bere a' Domestici, e che anche mostrasse di dover durare non poco tempo. S'aggiugneva a tutti coloro, che dell'istesso vino beveano una gioconda maraviglia, poichè niuno di loro si ricordava d' aver bevuto un vino sì buono, e di sì buono, e grato sapore. Questo vino dunque rallegrava il cuore di quelle persone non solo per la sua maravigliosa quantità, ma ancora per la sua dilettevole qualità. Ma ignorando coloro onde ciò avvenisse, la Santa Vergine, che conosceva il Fonte d'ogni Bene, da cui un tanto miracolo proveniva, cominciò con mano larghissima, è palesemente a somministrare del detto vino a tutti i Poveri, ch' Ella potea ritrovare. Ma nè pure in tal modo quel vaso potea scemarsi, nè il sapor del vino in alcun modo alterarsi. Così passò il secondo mese, e venne il terzo, ed ancora bastò come prima; talmenteche già s' avvicinava la Vendemmia, e già cominciavansi a preparare i vasi, i quali empir si doveano del nuovo vino. Per la qual cosa coloro, che soprantendevano agli affari casalinghi, desideravano, che quel vaso si vuotasse affatto, e si riempisse di mosto, che già traboccava da' Torcolari. Ma nè pure allora la Divina Benificenza si ritirava. Pertanto si ordinano le altre Botti, e si riempiono della novella raccolta, ma ancora vi rimane del vino nelle Tina. Onde quel Giovane, che per allora a ciò presedeva, manda ad avvisare, che quel vaso si vuoti, e si metta in assetto, ma gli fù risposto, che la sera, la quale immediatamente precedè, attignendosi da quella Botte, ne su cavato un gran fiasco di vino puro, e bianco, e chiaro, nè pareva, che più del solito sosse scemato. Laonde colui quasi annojato, replicò: Cavate tutto il vino, che vi è, e ponetelo in un qualche

qualche luogo, ed aprite il vaso, ed accomodatelo per ricevere il Mosto, perocchè noi più non possiamo aspettare: Oh cosa troppo maravigliosa, ed a' nostri tempi, per certo modo inaudita! Quel vaso, da cui nel giorno precedente era copiosamente uscito il vin chiaro, su del tutto aperto, nè trovovvisi alcun segnale di vino, come se per più mesi innanzi, nè pure una goccia ve ne fosse restata, e fu da tutti veduto talmente asciutto, che niuno potè dubitare, che per lungo tempo avanti non potesse da quel vaso tirarsi il vino, della qual cosa certamente rimase non poco attonito ciascun di coloro, che l'osservarono. Quì cominciarono a conoscere più chiaramenre il miracoloso accrescimento della quantità, e della qualità del vino, che per sì lungo tempo avea durato fin' allora, mentre ora la siccità dell'istesso vaso, così chiaro veggono cogli occhi propri. Questo miracolo fu fatto, e divolgato in Siena in quel tempo, dicui tanti furono i Testimoni, quanti erano gli Abitatori di quella Casa, avvegnache io ne abbia di sopra mentovati alcuni, ed alcune co' propri nomi, i quali, o le quali ciò mi raccontarono. È così a questo Capitolo porrò fine.

## CAPITOLO IV.

Dell' Opere maravigliose, che sece servendo alle necessità degl' Infermi.

Ra nell' Anima di Caterina una maravigliosa compassione verso i Poveri, ma più assai maravigliosa, ed eccellente pietà verso gl' Infermi avea occupato il suo cuore, per la quale Ella sece Opere, per certo modo inaudite, che sorse agl' Ignoranti parranno incredibili, ma non però si debbono trasandar con silenzio, anzi per maggior glo-

gloria dell' Onnipotente Dio più tosto si debbono interamente raccontare. La narrazione, e la Scrittura di Fra Tomaso predetto, e di Fr. Bartolomeo di Domenico da Siena ora Maestro di Sagra Teologia, e Priore Provinciale della Provincia Romana (a' quali s' aggiungono molte Matrone ancor suori di Lapa, e di Lisa, mentovate di sopra, che d'ogni sede son degne) mi obbligano a rac-

contare le seguenti cose.

Fu nella Città di Siena una certa Povera Inferma per nome Tecca, la quale per difetto delle cose temporali, fu costretta andare in uno Spedale, in cui potesse trovare i rimedi della sua Infermità, che da sè medesima aver non poteva. Onde avvenne, ch' ella sosse ricettata in un certo Spedale assai povero, in cui ritrovò appena ciò, ch' era a lei necessario. Ma la sua Infermità tanto crebbe, che diventò in tutto'l corpo lebbrosa, dal che cascò in maggior miseria, poschè per issuggire l'infezione non v' avea chi volesse accostarsele per servirla, anzi più tosto erano disposti a mandarla via della Città, come a sì fatte Inferme suol farsi. Avendo ciò inteso la Santa Vergine, piena d'ardore di Carità, andò prestamente al detto Spedale, e visitando insieme, e palpando la predetta Lebbrosa, non solamente le offerse l'ajuto delle cose temporali, ma ancora il proprio ministerio sin'alla fine, senza mai mancare; e ciò, che disse colle parole, adempie perfettissimamente co' fatti. Conciosiache ogni mattina, ed ognisera la detta Inferma personalmente visitava, e da sè medesima apparecchiava, ed a lei porgeva tutte le cose necessarie al vitto, e mirando coll'occhio della mente in quella Lebbrosa il suo Sposo, con ogni diligenza, e riverenza servivale. La qual cosa, avvegnache da una gran virtù della Santa Vergine procedesse, tuttavia nell'Inferma generò il vizio della Superbia, e dell' Ingratitudine, imper-

quella stessa impaziente maravigliavasi. Durò questa cosa per lungo tempo, nè mai l'animo di Caterina potè attediarsi, nè in alcun modo raffreddarsi nel fervore del consueto servigio. Molti di ciò stupivano, ma Lapa sua Madre però si turbava, e gridava, dicendo: Figliuola mia tu certamente sarai lebbrosa. Io per ninn conto consentird, ch' a quella Lebbrosa en serva. Ma Caterina avendo posta nel Signore tutta la fua fiducia con parole soavi mitigava lo sdegno della Madre, e confortavala a non temere la sua infezione, ed attestava di non poter lasciar quell' impiego concedutole dal Signore, e così togliendo tutte quelle cose, che impedivano l'esercizio della Carità, perseverava nella fant'opera incominciata. Della qual cosa avvifandosi l'antico Avversario, voltossi ad un'altra industria, e, permettendolo il Signore per un più glorioso trionto della sua Sposa, appiccò alle mani della Santa Vergine l'infezion della scabbia; poiche cominciarono le sue mani, con cui maneggiavasi il corpo della Lebbrosa ad infettarsi manisestamente a tale, che chiunque guardava le mani di Caterina non dubitava punto, ch' Ella di lebbra già fosse infetta; ma non rimuovendosi Ella perciò dal suo santo proponimento, eleggeva più tosto di diventare affatto lebbrosa, che d'abbandonare l'incominciato ufizio di Carità, poichè disprezzava come loto il proprio corpo, e ciò, che a lui accadesse non curava, purchè all' Eterno suo Sposo servisse, ed a Lui susse grato il suo ministero. Durò dunque non pochi giorni cotesta infezione, ma alla Santa Vergine, per la grandezza del celeste Amore, parevano pochissimi. Ma Colui, che percuosendo sana, bassando innalza, ed a coloro, che l'amano fa, che tutte le cose cooperino in bene, dappoiche mirò con piacere la fortezza della sua Sposa, non gli bastò il cuore gran tempo, che quell'infezione durasse. Conciofiachè

fiache non guari appresso venne il tempo dell'ultimo risolvi mento per quell' Inferma, ed assistendovi la Santa Vergine, ed anche confortandola efficacissimamente, passò da questa vita. E quantoche il corpo di lei sosse orrendo a vedersi, nientedimeno Caterina con somma diligenza il lavò, e vestì, e nella bara convenevolmente riposelo, e dopo celebrate l'Essequie colle proprie mani lo seppelli. Accomodata la Sepoltura incontanente dalle mani di Caterina sparissi in tal modo ogn' infezione di lebbra, come se mai non ne sosse o state toccate, anzi pareva, che le sue mani vincessero colla lor bellezza tutte l'altre parti del suo corpo, e quasi dalla lebbra avessero ricevuto più leggiadria, sovra ogn' altra parte del corpo formose apparivano.

Vedete voi, o Lettore, in questa sola opera della Santa Vergine, il cumulo di tutte le Virtù? La Carità Reina delle Virtù, e loro forma, mossela ad imprendere, ed a compire questo servigio; l'Umiltà poi accompagnò la Carità, e fece sì, che ad una sì dispregevole Inferma Ella fosse in tutto soggetta, nè vi mancò la Virtù della Pazienza, con cui lietamente sopportava tutti gl' improperj di lei, ed il morbo tanto abbominevole del proprio corpo così pazientissimamente tollerava. A queste senza dubbio è congiunta la certezza d'una chiara Fede, con cui non quella Lebbrosa, ma lo Sposo suo, cui proccurava piacere, sempre cogli occhi della Fede riguardava, e nientedimeno non vi mancava la Fortezza della Speranza, con cui Ella divenne perseverante sino alla fine. La sagra adunanza di queste Virtù su da un' evidente miracolo seguita; ciò su, che quella lebbra, ch' alle sue mani appiccò la Lebbrosa, mentre che visse, essa morta, e sepolta, fosse mondata da Cristo in un'istante. Qual di queste cose non è mirabile a chi ntende la verità? Gran cose:

L 2

fon

176

son queste, ma son maggiori quelle, che seguono, se voi,

o buon Lettore, attentamente le osserverete.

4 Nell'istessa Città spesse volte mentovata di Siena, in tempo, che la Vergine di Cristo avea dedicato se steffa al servigio de' Poveri, e de' Malati, vi era una certa Suora della Penitenza di San Domenico, la quale secondo il costume della Patria, avea offerto se stessa, e le sue facoltà alla Casa della Misericordia, e chiamavasi Palmerina. Costei, quantoche con doppio titolo di Religione si fosse legata, era non per tanto tenuta con uno stravagante, ed orribil vincolo del Demonio. Imperciocchè dall'occulto fomite dell' Invidia insieme, e della Superbia, avea conceputo un'odio cordiale inverso, e contro la Santa Vergine Spofa di Cristo, intantochè non solamente era a lei nososa in vedendola, ma nè pure il suo nome senza turbamento di cuore poteva udire. Ne mormorava nascosamente, e pubblicamente, quanto poteva, nè delle sue mormorazioni, e delle sue maledizioni potea saziarsi, e tutti i segni appalesava d'un' odio sommo. La qual cosa vedendo Caterina, con diversi modi d'umiltà, e di mansuetudine si sforzava di placare lo sdegno di colci, ma ella tutte le sue umiliazioni disprezzò; laonde fu obligata la Vergine del Signore colla santa regola del suo servore, ricorrere al suo Sposo, e porgere a Dio singolari preghiere per la sua nemica, la qual cosa facendo, Ella certamente, secondo il detto dell' \* Rom. 12. Apostolo, \* poneva i carboni di suoco sopra il capo di lei, poiche quelle Orazioni, come fuoco, che vola, ascendevano al Signore, e dimandavano Misericordia, e Giustizia; imperocche, sebbene l'Ancella di Cristo per la sua mormoratrice, la sola misericordia chiedeva, nulla dimeno, perchè di Colui, ch' Ella pregava, la Misericordia, e la Giustizia si loda, \*non dovea senza la Giustizia usarsi la Misericordia. Adoperò dunque il Signore una

20.

# Pf. roo. r.

gran -

gran Giustizia, ma nel giudicare dimostrò a preci della sua Sposa, una Misericordia molto maggiore; il perchè prima percosse la predetta Palmerina nel corpo, affinchè fosse risanata nell' Anima; ma quanta fosse la durezza della sua ostinazione, e quanta la dolcezza della Carità, con cui avea vestita la sua Sposa, dichiarò il Signore con quel suo Giudizio, e di più accrebbe il zelo dell' Anime in Caterina, per dar' addivedere la bellezza inestimabile dell' Anima di colei, che per li suoi demeriti era già dannata; ma per li meriti, e per le preghiere di Caterina, su miracolosamente liberata. Conciosiache, essendo percossa Palmerina coll'infermità corporale, non su però sanata la piaga dell' Anima, anzi fu in certo modo più inacerbita, e quell'odio, che fenza alcun motivo avea conceputo contro la Santa Vergine, più dimostrò inferma, che sana non fece. Della qual cosa avvisandosi Caterina con atti d' umiltà, e di mansuetudine studiavasi d' ammollire la sua fierezza, poichè spesse volte, ed umilmente si presentava alla sua presenza, e con amorose parole, e coll'opere sforzavasi a tutto suo potere di consolare la sua persecutrice, ed in tutti i modi, che poteva, industriavasi di foggettarsi a' servigi di lei. Ma colei satta d'animo più duro d'un sasso, non cedendo nè alle parole, nè all' opere d'una caritativa dilezione, nè paceficandosi cogli attiossequiosi, con animo alterato, tutti gli atti di Caterina aveva in orrore, e rabbiosamente comandava, che l'istessa Santa Vergine fosse scacciata dalla sua Casa. La qual cosa vedendo il giustissimo Giudice, calcò talmente la mano della sua Giustizia sopra quella nimica della Carità, che in un subito infiebolite quasi affatto le forze del corpo, e non munita de' salutari Sagramenti, alla morte dell' Anima, e del corpo insieme miseramente s' avvicinava.

Ma poiche queste cose vennero a notizia della L 3 Santa

Santa Vergine, Ella immantinente si racchiuse nella sua camera, e sollecitamente cominciò a pregare con frequentissime Orazioni il suo Sposo, acciocchè per occasione di Lei quell' Anima non perisse. Imperciocche, diceva Ella colle parole della mente, siccome Ella stessa segretamente mi ha confessato: Dunque, o Signore, io tapinella però son nata, affinche l' Anime alla tua Immagine create debbano per mio rispetto esser destinate al fuoco eterno? O forse vuoi permettere, ch' ad una mia Sorella, alla quale io dovea esfere stromento dell'eterna salute, io stessa sia occasione dell'eterno supplizio? Sia lungi dalla moltitudine delle tue misericordie quest' orrendo Giudizio, sia lungi dall' Eterna tua Bontà, sì lagrimevole permissione. Meglio sarebbe stato forse per me, non esser nata, che per mia cagione l'Anime col tuo Sangue ricomperate in alcun modo si dannassero. Ob me infeli !! Son queste le promesse, le quali per tua liberalità mi facesti, allorche mi predicesti, ch' io sarei stata utile, e fruttuosa alla salute dell' Anime de' Prossimi, secondo il mio desiderio? Questi sono i frutti della salute, i quali da Te, per mezzo mio, come per istrumento dovean prodursi, che la mia Sorella per me eternanamente perisca? Ed io certamente non dubito punto, che i miei peccati tutte queste cose non operino, e non producano, nè 10 meriti altro frutto ottenere dalle mie opere, ma non per questo io defisterò di ricercare l'eterne tue miserazioni, ne lascerò di dimandare l'insinita tua Boutà, finchè que mali, ch' io bo meritato si convertano in bene, e la mia Sorella dall' eterna morte sia liberata. Queste, ed altre somiglianti cose, mentre la Santa Vergine orando, più colla mente, che colla voce profferiva, acciocche più s'accendesse a comparire a quell' Anima pericolante, le fu da Dio mostrata la miseria insieme, ed il pericolo, in cui quell' Anima sventurata si ritrovava. E qualora lo Sposo Eterno le rispondeva, che la sua Giustizia, non poteva più tollerare, che un' odio

un' odio tanto indurato, e tanto maliziosamente conceputo non fosse punito, allor Caterina colla mente, e col corpo prostravasi in Orazione, dicendo: Io non partird mai, o mio Signore, se non morta, da questo luogo, finchè tu mi conceda quella misericordia, che per la mia Sorella ti dimandai. Punisci sopra di me qualunque suo peccaso, perchè io, che son cagion del suo male debbo esser punita, e non essa. E soggiugneva: Pertutta la tua Bontà, e Misericordia ti prego, Misericordiosissimo Signore, che non permetta, che l' Anima della mia Sorella esca dal Corpo, finchè riceva la tua Grazia, e conseguisca Misericordia. Che più? Fu di tanta efficacia quest' Orazione, che quell' Anima non poteva uscire dal corpo, ancorchè per tre giorni, ed altrettante notti stesse in agonia. Si maravigliano, ed insieme si condolgono tutti coloro, che la conobbero, e la vedono agonizzare sì lungamente; ma la Santa Vergine in tutto quello tempo continuò la sua Orazione, e vinse, per così dire, l'Invincibile, e legò colle umili sue lagrime l' Onnipotente. Onde quasi non potendo più resistere il Signore, mandando la fua Luce dal Cielo, illumina misericordiosamente quell' Anima agonizzante, le fa conoscere il suo peccato, e le concede il dolersene per ottener la salute. La qual cosa tosto, che riseppe Caterina, appalesandogliene il Signore, andò subito alla Casa di colei, la quale in vedendola, con que' segni, che poteva, dimostrava l'allegrezza, e la riverenza a Lei, ch' innanzi abborriva, e colle voci, e co' cenni il suo peccato accusava, e così ricevuti i Sagramenti con gran contrizione di cuore parti dal corpo; dopo il di cui passaggio, mostrò il Signore alla sua Sposa quell' Anima salvata, ed in tant' onore, che, com' Ella stessa confessommi, non potrebbe con parola esprimersi, avvegnachè Ella non fosse ancora vestita colla gloria della Beata Visione, ma folamente quella

nella grazia del Battesimo avea conseguita: E diceva il Signore. Ecco, o dilettissima Figlinola, per te ho ricoverata
quest' Anima già perduta. Ed insieme aggiugneva: Non ti par
forse bella, e leggiadra? Chi non incontrerebbe ogni fatica, per
guadagnare una Creatura si bella? Se Io, che sono somma Bellegga, da cui ogni altra bellezza deriva, fui preso in tal maniera dall' Amore della bellezza dell' Anime, che volli scendere in Terra, e spargere il proprio Sangue per ricomperarle, quanto più voi dovete un per l'altro faticare, acciocchè una Creatura si bella non si perda? Per tal cagione dunque Io ti mostrai quest' Anima, assinchè più t' accenda a procurar la salute
di tutte l' Anime, e secondo la grazia, che t'è data, conforti

ancor gli altri a far lo stesso.

Ma Caterina, rendendo grazie allo Sposo Sopracceleste, con tutto l'affetto del cuore umilmente supplicavagli, acciò degnasse concederle tal grazia, che all'avvenire Ella sempre vedesse la bellezza di tutte l'Anime, che conversavano seco, e venivano da Lei, affinche in tal maniera più s'accendesse a proccurare la loro salute. Alla qual cosa condescendendo il Signore, disse: Perchè disprezzata la Carne, a Me, che sono sommo Spirito, totalmente, ed intieramente aderisti, e per la salute di quest' Anima tanto faticosamente, e fruttuosamente pregasti, ecco, che Io do all' Anima tua il lume, con cui potrai rimirare la bellezza, e la bruttezza dell' Anime, che innanzi a te si presentano, talmente, che i sensi dell' Anima tua consscano per l'avvenire le qualità delli Spiriti, in quel modo, che i sensi corporei conoscono le qualità de' Corpi ; ne solamente dell' Anime, ch' a te saranno presenti, ma anche di tutte quelle, la dicui salute avrai a cuore, e per eni ferwentemente tu pregherai, benchè non mai a' tuoi sensi corporei siansi presentate, o si presentino. Fu tanto efficace, e perseverante la grazia di questo dono, che da quell'

quell' ora in poi di tutte l' Anime, che da Lei venivano, più, che de' corpi, Ella conosceva le operazioni, e le qualità. Onde mentre io una volta segretamente le riferiva, ch' alcuni mormoravano, perocchè vedevano molti dell'uno, e dell'altro Sesso, che inginocchiandosi avanti a Lei non erano da Essa impediti, rispose: Sallo il Signore, che poco, o nulla io vedo de movimenti del corpo di quelli, o di quelle, che sono intorno a me, poiche tanto sono occupata nella considerazione dell' Anime loro, che quasi viente non bado a' loro corpi. Io all ora. Vedi tu forse le loro Anime? Ed Ella: Padre in Confessione io virivelo, che dappoiche il mio Salvatore mi concedè tal grazia, che ad istanza delle mie preghiere liberò dal baratro dell'eterna dannuzione una cert' Anima già da' propri demeriti destinata al fuoco eterno, e la bellezza di lei di poi mostrommi, non comparve mai, o molto di rado, innanzi a me alcuno, della cui Anima io non vedessi le qualità. E soggiugneva: O Padre mio, se voi vedeste la bellezza d'un' Anima ragione vule, non dubito punto, che se fosse possibile, voi non incontraste cento volte la morte del corpo, per la salute d'una sol' Anima, poiche nulla e in questo Mondo sensibile, ch' a tal bellezga agguagliar si possa. Ciò udito le chiesi, che l'Istoria per ordine mi raccontasse, ed allora tuttociò, che di sopra ho scritto, ordinatamente mi appalesò, benchè il peccato, che contro a Lei avea commesso quella Sorella, brevemente, e leggiermente narrasse; ma io dipoi, la gravità di quell' odiolo suo peccato, intesi da molte Sorelle degne di creden. za, che l'una, e l'altra conobbero.

7 Del rimanente, per maggior confermazione di quelle cose, ch'abbiamo dette, io mi rammento essere stato alquante volte interpetre tra Gregorio XI. Sommo Pontesice di selice ricordanza, e questa Santa Vergine di cui si parla, perocche Ella non intendeva il parlar Latino, ed il Sommo Pontesice non aveva imparato il linguaggio

Italiano

Italiano. Or mentre, interpetrando io, parlavano insieme, si dolse la Santa Vergine, che nella Curia Romana, ove dovrebb' essere il Paradiso delle celesti Virtà, vi trovasse il fetore de' vizj infernali. Le quali cose avendo udito il Pontesice mi dimandò, quanto tempo fosse, ch' Ella era venuta alla Curia, ed avendo inteso, ch' erano assai pochi giorni, rispose: Come in pochi giorni hai tu potuto in vestigare i costumi della Curia Romana? Ella allora mutando in un subito l'inchinamento, el'abbiezione del corpo in una certa quasi Maestà (come ancor cogli occhi corporei io stesso allora vidi) e levandosi in alto, proruppe in queste parole: Ad onore di Dio Onnipotente ardisco dire, che maggior puzzo ho sentito de precasi, che si commettono nella Curia Romana, stando nella mia Città, ove son nata, di quelche sentano quelli stessi, che li commisero, e li commettono ogni giorno. A queste cose si tacque il Papa, ma io le conferiva attonito nel mio cuore, e singolarmente osservava con quanta autorità si profferissero coteste parole in faccia ad un tanto Pontefice.

Accadde ancora frequentemente tanto a me, quanto agli altri, che l'accompagnavano viaggiando per diverse parti del Mondo, dove nè Essa, nè noi eravamo prima stati giammai, che venissero alcune persone, tant'a noi, che a Lei affatto sconosciute, convenevolmente vestite, le quali parea, che sossero di buoni costumi, ma in verità erano pertinacemente immerse ne peccati, le cui scelleratezze conoscendo subito Caterina, nè potea seco parlare, nè voltare in alcun modo la faccia mentre con Lei parlavano. Che se istantemente domandavanla di parlar seco, con voce un poco alta, diceva loro: Noi doveremmo prima emendare le nostre colpe, ed uscir dal laccio del Demonio, e poi parlar di Dio. Queste, e somiglianti cose, dicendo a coloro, quanto più prestamente poteva si sbri-

163

gava da loro, e noi poi trovavamo quelle persone essere allacciate dal peccato della disonestà, nel quale con animo impenitente perseveravano. Trovammo una volta una tal Donna, la quale era continua Concubina d'un certo gran Prelato della Chiesa. Questa mentre, essendo io presente, parlava con Caterina, mostrando tanto negli atti, che nelle vesti sembianza d'onestà, non potè però mai vedere dirimpetto la faccia della Santa Vergine, perchè sempre la rivoltava da lei. Della qual cosa restando io maravigliato, e diligentemente cercando della condizione di colei, ritrovai ciò, che si è detto di sopra; il che avendo io poi riferito a Caterina, mi rispose segretamente: Se voi aveste sentito il puero, che io sentiva, mentr'ella meco parlava, voi avreste vomitato. Queste cose, o Lettore, io vi ho però posto avanti, affinchè conosciate quant' eccellenti fossero i doni a questa Santa Vergine da Dio conceduti. Nè vi maravigliate, se tali cose raccontando noi usciamo dall' ordine dell' Istoria, perchè la materia ciò richiede, siccome voi vedete.

Genere, che la Santa Vergine dal servigio, ch' Ella saceva agl' Infermi acquistava un gran cumulo di meriti, e
non piccol frutto spirituale produceva ne' Prossimi, pensò con nuova industria da ciò ritirarla. Ma l'iniquità mentì a se stessa, perocchè, ond' egli tentò di spegnere il frutto
di quel Legno, ch' era piantato presso al corso dell'acque
celesti, indi coll'ajuto del Signore maggiormente l'accrebbe. Conciosiachè, avvenne in quel tempo, ch' una cert'altra
Suora della Penitenza di San Domenico, la quale, secondo
il costume di quel Paese, chiamavasi Andrea, ponendosi il
nome mascolino ad una semmina, incorse in una orribile infermità; poichè avea nel petto una piaga, secondo il
vocabolo de' Medici, incancherita, la qual rodeva la car-

ne attorno a sè, e camminando a guisa d'un canchero, corrompeva quasi tutto il suo petto, dalla qual corruzione tanta puzza ancora esalava, che non potea veruno, se non colle nari chiuse vicinarsele, onde o poche, o niuna persona ella potea trovare, che volessero assisterle, o visitarla. La qual cosa avendo udita la Vergine del Signore, conobbe, che quell' Inserma, quasi da tutti abbandonata, era per Divino Volere a Lei riserbata, onde incontanente andò a trovarla, e con lieto volto confortandola, la propria servitù l' offerse sin' all' ultimo del male, il che tanto più volentieri colei accettò, quantò più

vedevasi priva del servizio dell'altre.

10 Servi dunque la Vergine alla Vedova, la Giovanetta alla Vecchia, e quella, che languiva per Amore del Salvatore ad una Donna, che per infermità languiva; nè punto tralascia di quelle cose, che per lo servizio di lei far si doveano, ancorchè il fetore abbominevole s' aumentasse. Ella sta continuamente vicino a lei colle nari aperte, scuopre la piaga, la pulitce, e lavala, e poi con pannicelli la fascia, nè con alcun segno, o indizio dimostra orrore, nè per la lunghezza del tempo, o per la gravezza del servigio s'attedia, ma tutto opera con animo lieto, e con volto piacevole, in guisa che la stessa paziente tutta stupefatta ammirava sì gran costanza d'animo in una Fanciulla, e tanta pienezza di dilezione, e di Carità. Vedendo queste cose l'Inimico dell'Uman Genere, e di tutte le Virtù, si rivolse all' arti consuete d'ingannare, per distruggere, secondo il suo potere, quell'azione a lui odiosa di Carità. E primieramente dall'istessa Santa Vergine incominciando, un giorno, mentre, scoperta da Lei la piaga dell' Inferma, un grandissimo fetore n'usciva, non potendo egli muovere la volontà di Lei fondata nella Pietra di Cristo, mosse il suo stomaco, il qual cominciò a turbarfi

turbarsi grandemente da quel cattivo odore, e quasi ad incitarsi al vomito. La qual cosa, subito, che sentì l'Ancella di Cristo s'accese immantinente d' un santo sdegno, e parlando alla propria carne, disse: Danque tu abborifei la tua Sorella, ricomprata col Sangue del Salvatore, tu, che nella stessa, ed anche in peggiore Infermità pnoi cadere? Vive il Signore, tu non andrai impunita. E tosto, inchinando la faccia sopra il petto dell' Inferma, accostò a quell' orrenda piaga la bocca, ed il naso, e così stette per tanto tempo finchè le parve, che lo spirito avesse superata quella nausea ribelle, e d'aver soggettata la carne, che relisseva allo spirito. Vedendo ciò quell' Inferma, grida: Ferma Figliuola, fepma carifsima Figlinola, non voler infettar te medesima colla puzza di così orrenda putredine. Ma la Vergine del Signore non s'alzò finchè non ebbe superato il nimico, il qual vinto da Lei per un poco si dipartì. Ma conoscendo che contro a Lei, non potea combattere, rivolse le tracce delle sue frodi verso l'Inferma, sa quale tanto più agevolmente vinse, quanto egli trovò la sua mente più incauta, e non difesa. Cominciò dunque lo stesso seminatore della zizania a seminare nella mente dell' Inferma, spesso mentovata, un certo tedio del servigio di Caterina, e crescendo a poco a poco la malizia dell' animo, il tedio mutossi in odio. Ma perch' ella chiaramente vedeva, che nelsun altri fuor che Caterina potea servirla, ed assisterle, quell' odio, che nell'animo era nascoso, mostrava di fuori in sembianza d'una certa disordinata gelosia. E perchè è costume di chi odia crédere facilmente qualunque male di coloro, che odia, fu quella Vecchia, più di mente, che di corpo inferma, dall'antico Serpente a tal segno ridotta, che incominciò a sospettare di qualche macchia nell' Onestà di questa immacolata Donzella, ed a pensare, qualimque volta non era seco, ch' Ella fosse ità a commettere qualche

qualche peccato. Tali sono le cadute dell' Anime incaute, che prima s' infastidiscono delle buone opere de' Prossimi, delle quali solevano rallegrarsi, dipoi l'odiano, indi giudicano esser rei, e malvagi, ed essi, e tutte l'opere loro. e, secondo la predizione d'Isaia, ciechi nella mente, chia-\* Isa. 5.20. mano bene il male, e male il bene. \* Ma tra queste cose, come colonna immobile persiste la Santa Vergine, ed avendo solamente avanti gli occhi il suo Sposo, prosegue sempre colla consueta allegrezza l'incominciato servigio, e di forte Pazienza armata, schernisce l'antico Serpente, da cui vede procedere sì fatte cose, e quanto più lietamente Ella adempie quell'opera di Carità, ch' egli odia, tanto più aspramente provoca il suo surore. Quindi tanto sdegno eccitò il maligno nell' accecata mente di quella Vecchia, di cui già s' era impadronito, che palesemente infamò l' Onestà di questa purissima Verginella. Si sparse questa voce tra le Suore, in guisa che alcune delle più antiche vennero alla spesso mentovata Inferma, per ricercare la verità di quella voce, ch' aveano udito. Ed avendo colei, secondo la suggestione dell'antico Avversario, bruttamente, e falsamente infamato la Santa Vergine, Quelle sommamente irritate, chiamarono a sè l'istessa Vergine, cui cominciarono con molte superchievoli, ed obbrobriose parole ad insultare insieme, ed a sgridare, ed a cercare in qual maniera Ella fossesi lasciata talmente ingannare, ch' avesse perduto la sua Verginità. Alle quali cose Ella pazientemente, e modestamente rispose: Madonne, e Sorelle mie, per grazia di GESU Cristo, io in verità son Vergine. Nè dicendo'altro contra alcuna di coloro, che di Lei sparlava, e falsamente accusavala, spesso per sua scusa questo medesimo replicava: In verità io son Vergine, in verità io son Vergine.

Dopo questo successo non tralascia Caterina il

COII-

consueto servigio, ed avvegnache non senza un gran dolor del suo cuore avesse potuto udire sì brutta infamia, non dimeno serviva con grandissima diligenza, come prima alla sua Infamatrice, e dopo questo tornando alla sua Camera, riedrse senza dimora al consueto risugio dell' Orazione, profferendo più colla mente, che colla voce queste, o somiglianti parole: Onnipotentissimo Signore, ed amantissimo Sposo mio, Tu sai quanto sia dilicata di ciascuna Vergine la fama, e che l'Onestà delle tue Spose con troppo gran pericolo qualunque macchia riceve; e però volesti, che la tua Gloriosissima Genitrice avesse uno Sposo putativo. Tu sai ancora, che tutte queste cose ha inventato il Padre della Bugia, per ritirarmi da quel servigio, obo per Amor tue intrapresi. Ajutami dunque, o Signore Diomio, che sai la mia Innocenza, e non permettere, che l'antico Serpente dalla tua Passione abbattuto contro di me prevaglia. Mentre Caterina dirottamente piangendo, queste, ed altre cose simili a queste diceva, orando, al Signore, com' Ella stessa segretamente mi confessò, se le parò d' avanti il Salvatore del Mondo, ch'avea nella destra una Corona d'oro ornata di margherite, e di pietre preziose, e nella sinistra un Diadema di spine, e così le parlò: Sappi, o carissima Figlinola, far di mestiere, che tu in diverse volte, o in diverso tempo sij coronata con ambedue queste Corone. Eleggi dunque ciò, che più vuoi, o d'esser coronata nel corso di questa tua vita colla ghirlanda di spine, ed io nella vita durabile l'altra bella Corona ti serberd, o d'avere adesso questa preziosa, e dopo la morte questa di spine ti sarà serbata. Allor Caterina: Io Signore già da lungo tempo bo negata la mia volontà, ed bo stabilito di seguire il tuo solo Volere; onde a me non s'appartiene eleggere alcuna sosa. Ma perchè Tu vuoi, ch' io risponda, dico dunque, che io eleggo in questa vita di conformarmi sempre alla tua santissima Passione, e per Amor tuo abbracciar sempre le

mano tolle con gran servore il Diadema di spine dalle mani del Salvatore, e nel suo capo con tanta violenza lo si pose, che le spine violentemente le soravano il capo da ogni parte, talmente, che dopo questa Visione Ella sentiva il dolor del capo della puntura di quelle spine, com' Ella stessa colla propria voce attestò. Allora disse il Signore: Tutte le cose sono in mio potere, e siccome io bo permesso, che un tale scandolo avvenisse, così posso ancora agenolmente estinguerlo. Tu dunque persevera nel servigio, c' hai incominciato, nè cedere al Diavolo, che ti vuole impedire, ed io ti davò del Maligno una piena vittoria, in guisa che tutto ciò, ciò egli ha macchinavo conero di te nel suo capo ritorni, ed in tua maggior Gloria. Così l'Ancella di Cristo, consolata, e confermatasi rimase.

Intanto Lapa Madre di Caterina udì il grido, che della Figliuola spargevasi tra le Suore dalla bocca dell' Inferma Andrea; dalla qual cosa, ancorchè della purità della Figliuola fusse certissima, nientedimeno sdegnata grandemente contra la detta Andrea, andò a trovar Caterina, e con animo assai gonsio, cominciò gridando a dire; non t' ho detto tante volte; che tu più non servissi a quella puzzolente Vecchia? Ecco qual premio ora ti rende pel tuo servigio, poiche t' ba bruttamente infamata appresso tutte le tue Sorelle. Se più la servirai, o ad essa t'accosterai, non ti chiamerò mai mia Figlinola. E tutto questo fu fatto per arte dell' Immico per impedir quel fanto servigio. Ma Caterina udita la Madre, per un poco si tacque, e sinalmente accostandoscle, e innanzi a lei inginocchiandosi, nmilmente disse: O dolcissima Madre, lascia forse Iddio per ingratitudine degli Uomini, d'esercitare ogni giorno la sua Misericordia verso de' peccatori? Ed il Salvatore quand' era in Crose laseid forse per gl' impropers a Lui detti d'operare la salute

169

lute del Mondo? Sappia la Carità vostra, che se io abbandonassi quell' Inserma, non vi sarebbe ulcuno, che l'assistesse, e così
di stento si morrebbe. Dobbiamo noi esser cagione della sua morte? Ella su fedotta dal Demonio, ora sarà sorse illuminata
dal Signore, e riconoscerà il suo sallo. Con queste, ed altre
parole impetrò Caterina la materna Benedizione, e ritornò
all' Inserma, e così lietamente la servì, come se nulla non
averse mai detto di male contro di Lei. Ella stupisce, e non
vedendo nella Santa Vergine alcun vestigio di turbamento, non può negare d'esser per ogni parte superata. Di
quì comincia a compungersi dentro sè stessa, e tanto più,
quanto ogni giorno più vede la perseveranza di Lei.

13 Ma intanto il Signore, avendo misericordia di quella Vecchia, e volendo onorare la sua Sposa, le mostrò questa Visione. Conciosiachè parve un certo giorno all' Inferma, che mentre l' Ancella di Cristo entrava nella sua camera, ed avvicinavasi al letto, si dissondesse dal Cielo, intorno allo stesso letto, una certa Luce di tanta amenità, e dolcezza, che tutte le sue miserie facevale affatto dimenticare: E mentre ignorando ella del tutto la cagione di sì gran novità, or da una, or dall'altra parte guardava, vide il Volto della Vergine sua servitrice trasfigurato, ed in tal maniera trasformato, che non pareva mica Caterina figliuola di Lapa, ma una certa Angelica Maestà, e quella chiarissima Luce, quasi fosse un' ammanto, d'ogn' intorno la ricopriva, la qual cosa vedendo, più, e più nel cuore si compunge, chiamandosi internamente colpevole per avere sciolta la maledica lingua contro d'una Vergine cotanto esimia. E poiche questa Visione, la qual su corporale, e mostrata agli occhi di questa Inferma, ebbe durato per qualche spazio di tempo, finalmente, com' ella era venuta, così sparì. Ma quella Vecchia, dopo dileguata la Luce, rimase consolata insieme, ed afflitta, ma di quella

quella afflizione, la quale, secondo l' Apostolo, ne rende Giusti. Dipoi con singhiozzi, e con grida, chiede perdono a Caterina, confessando d'aver troppo gravemente peccato, e d'averla falsissimamente disfamata. Parve per tanto, che quella Luce esteriore seco portasse una Luce invisibile, per cui quell' inferma Vecchia riconobbe ogn' inganno usatole dal Demonio. Ma udendo ciò la Vergine del Signore, corre ad abbracciare la sua Infamatrice, e con tutti i modi più atti la consola, ed insieme afferma, sè non esser punto lontana dall'incominciato proponi mento, nè in piccola, o menoma cosa essere stata offesa, dicendo: Io sò, Madre dolcissima, che il Nimico dell' Uman Genere tutti coresti soundali ha messo in effetto, e con una strana illusione ba ingannato la vostra mente, onde non a voi ma a lui bo da imputare qualche cosa : A voi debbo render grazie, che come ottima amatrice aveste zelo per la conservazione della mia Onestà. Con queste, e somiglianti parole avendo Caterina confortata la sua Infamatrice, e diligentemente compito il consueto servizio, acciocchè il tempo non le fuggisse in vano, ritorna incontanente alla propria Cella.

mandò ratto un Messaggio per chiamar coloro, dinanzi a cui ella aveva infamata la sagra Vergine, ed essendo quegli venuti, colle lagrime, e singhiozzi confessa dinanzi a tutti, quanto ella abbia errato, seducendola, ed ingannandola il Demonio, chiamandosi perciò rea, e peccatrice. Ed insieme confessa, ad alta voce, che la Vergine, contro a cui ella avea parlato, era non solamente Pura, ma Santa, e piena di Spirito Santo, ed asserisce esser ciò a lei chiaro, e manisesto. E domandandola alcun di loro più segretamente, e seriamente, come le sosse noto ciò, che della Santità di Caterina attestava, fervidamente, e costantemente rispose, ch' ella non avea mai provato, nè saputo, che

che cosa fosse soavità di mente, e consolazione spirituale, se non quando ella vide la stessa Vergine trasformata alla sua presenza, e d'una Luce ineffabile circondata. In oltre dimandando coloro, se ciò avesse veduto cogli occhi del corpo, rispose, che sì, ma diceva, che con nessuna parola poteva esprimere la bellezza di quella Luce, e la soavità, ch'allora provò nell' Anima. Di quì cominciò la fama della Santa Vergine a rendersi chiara tra gli · Uomini, ed a crescere, e donde l'antico Avversario credette, e si sforzò d'oscurarla, indi appunto per opera dello Spirito Santo, fu, in certo modo, costretto ad esaltarla. Ciò fatto la Santa Vergine, siccome non potè essere ab-·battuta dall'avversità, così nò pure pelle prosperità potè insuperbirs, onde proseguisce infaticabilmente l'incominciato esercizio di Carità, e con tutto l'animo attende a considerare sè esser nulla, siccome Colui, che solo e', aveva a Lei infegnato. Ma il Nimico infaziabile, il quale può bene esser vinto, ma non già essere ucciso, di nuovo ritorna alle tentazioni di prima, per abbattere coll' al-

rerazione dello stomaco, la trionfante Combattitrice.

15: Per tanto, avendo un giorno l'Ancella di Cristo scoperta l'orrenda piaga di quell' Inferma, assin di lavarla, e nettarla, n'uscì subito un così grande, e così orrendo setore, non solamente per natural disetto, ma ancora per opera del Nimico, di tal maniera, che tutte l'interiora della Vergine naturalmente si commossero, edi un'eccessiva nausea le turbò il suo stomaco; la qual cosa tanto più dispiacque alla Vergine del Signore quantoche in que' giorni, per le nuove vittorie, ottenute colla grazia dello Spirito Santo, Ella era arrivata a nuove perfezioni di Virtù; onde santamente adirandosi contro il propio corpo: Vive l'Altissimo, diss' Ella, lo Sposo dolcissimo dell' Anima mia, perchè ciò, che tanto abborrisci, si riporrà dentro

dentre le tue viscere. Ed incontanente raccogliendo in una scodella la lavatura insieme colla marcia di quella fetida piaga, e ritirandosi da parte, tutta la bevve. Ciò fatto, cessò ogni tentazione di quell' abborrimento, ch' Ella sentiva. Mi ricorda, ch' essendomi raccontata di passaggio quest' Istoria, presente Lei, Ella con voce sommessa segretamente mi soggiunse: Io non ho mai, da poich' io son nata, preso un cibo, od una bevanda tanto soave, e di così buon sapore. Una simil cosa ho ritrovata negli scritti di Fr. Tomaso suo primo Confessore, narrando quand' Ella accostò la bocca a quella piaga, com' ora s'è detto, cioè, che sentì allora un soavissimo odore, e molto grato, com' Ella stessa allora segretamente gli confessò. Io non sò, Lettore, se voi consideriate tuttociò, che s'è detto; ma finita questa narrazione, io stesso soggiugnerò brevemente ciò che il Signore m'insegnerà. Essendo dunque alla Sposa di Cristo concedute tanto graziosamente dal suo Sposo queste vittorie, dopo quest'ultima, la notte seguente apparve alla Santa Vergine, che faceva Orazione il Salvator di tutti Nostro Signor GES U' Cristo, mostrando nel suo Corpo quelle cinque Sagratissime Piaghe, ch' una volta tollerò Crocifiso per la nostra salute; e disse: Molte battaglie bei tu incontrate, dilettissima Figliuola, per Amormio, e col mio ajuto, tutte sin oral hai vinte, onde sei divenuta a me molto grata, ed accetta, ma jeri in particolare grandemente mi compiacesti, mentre non solamente disprezgati i diletti del corpo, non solamente rigettate l'oppinioni degli Uomini, e superate le tentazioni del Nimico, ma conculcata ancora la natura del proprio corpo, per l'ardore della mia Carità, si liesamente prendesti quell'abbominevol bevanda. Per la qual cosa Io ti dico, che siccome in quest'atto tu hai superato la tua stessa Natura, così Io ti dard una bevanda, ch' eccede ogni Natura, e consuetudine umana. E ponendo la mano destra nel collo della Vergine, e Lei Ste sa

stessa accostando alla Piaga del proprio Lato: Bei, disse, o Figlinola al mio Costato una bewanda, da cui l' Anima tua, di tanta soavità sarà ripiena, ch' ancor nel corpo, che per me disprezzasti, mirabilmente ridonderà. Ma Caterina vedendosi. posta alla Vena del Fonte di Vita, accostando la bocca del: corpo, ma molto più quella dell'animo alla sagratissima. Piaga, ne bevve tanto avidamente, quanto copiosamente. per lo spazio di non breve dimora un' ineffabile, e mesplicabile bevanda. Finalmente, facendole cenno il Signore, si staccò dall' istesso Fonte sazia, e sitibonda insieme, nè la sazietà generava noja nell'Anima, nè pena la sete. O Signore d'ineffabile Misericordia, quanto sei dolce a coloro, che t'amano, quanto soave, a coloro, che ti gustano! Ma quanto a coloro, i quali abbondantemente di te beono! Imperciocche la bevanda più presto, e più facilmente s' inghiotte, e più agevolmente si converte nella sostanza di chi la prende. Io credo, o Signore, che nè io, nè gli altri, che nol provarono, possano di tali cose pienamente giudicare: sono incognite a noi, come al cieco i colori, e come le celesti melodie al sordo. Ma, per non esser; affatto ingrati, noi consideriamo, ed ammiriamo, secondo il nostro talento, le grazie grandi, ch'a' tuoi Santi, liberalmente concedi, e secondo le nostre forze, ringraziamo la tua Maestà, benchè non quanto conviensi.

fideratamente un' atto di tanto grande, e tanto singolar virtù di questa gran Vergine. Riguardate di grazia, la radice della Carità, da cui Ella su mossa ad intraprendere un servigio tanto abbominevole, secondo il sentimento del corpo. Mirate, vi prego, il servore della stessa Carità, col quale, Ella tanto perseverò nel servigio, non ostante ancora il movimento dell' orror naturale. Osservate, vi supplico, la sermezza d'un' incomparabil costanza, la quale

M 3

non

non si potè abbattere con si brutta infamia, ne per qualunque odioso costume di quella Infamatrice potè cedere. Vedete finalmente l'Anima ferma in Cristo, non sollevarsi per alcuna loda, ed in oltre sopra le forze della Carne, e contra la Natura d'ogni Carne, sforzar lo stomaco a ricevere ciò, che l'occhio ha in orrore. Cose sì grandi, non solamente 10 credo non esser di tutti, ma nè pur di pochi, e particolarmente in questi tempi, ne quali son forse più rari delle Fenici quelli, ch' operano tali cose. Ma osserva una notabilissima Conclusione, cioè, che dopo quella bevanda, presa dal Costato del Salvatore, tant' abbondanza di Grazia fu sparta nell' Anima di questa Santa Verginella, che il corpo ancora ricevendone l'affluenza, da quell' ora in poi non prese mai cibo nel modo di prima, nè potetrel prendere, come di sotto più largamente, e più distintamente si mostrerà. Intanto a questo assai lungo, ma non manco notabil Capitolo, io pongo fine, costretto a ciò dalla lunghezza. I Testimoni di questo, avendogli già posti di sopra, non è al caso più replicargli. Ma tanto per lo presente, che per lo futuro, io protesto, che tutte quelle cose, ch' io scrivo, o Caterina stessa me le confesso, o io le ho trovate negli scritti di Fr. Tomaso suo primo Confessore, o le raccolsi da' Frati del mio Ordine, overo da Donne degne di fede compagne di Lei, le quali di sopra ho nominato, e di sotto ancora nominero, dove ciò sia spediente.

## CAPITOLO V.

Del singolare suo modo di vivero, e come si riprovano coloro, che mormorano del Digiuno di questa Santa Vergine.

Oiche l'incomparabile, Eterno Sposo ebbe provato in assai modi la diletta sua Sposa nella fornace della Tribolazione, e l'ebbe insegnato a vincere in diverse battaglie l'antico Avversario, restava, che, secondo la sua liberalità, ormai le donasse il premio del Trionfo. Ma perchè l'Anime viatrici, le quali deveano esser da Lei ajutate, non aveano ancora, giusta l'eterno Decreto, e la promessa dello stesso Sposo, pienamente ricevuto il frutto delle sue virtu, su necessario, per compimento della Divina Provvidenza; ch'a questo fine rimanesse in terra la Sposa, e niente di meno donata le fosse la derrata del Premio etelno . Per la qual cosa volendo il medesimo Sposo, e Signore, che la fua Sposa insieme, ed Ancella, anche in questa Valle di miserie incominciasse a tenere il modo d'una Vita Celeste, ed insieme ch' Ella conversasse con coloro, ch' abitano nella Terra, ammaestrolla con questa Rivelazione. Conciosiache mentre una volta orava nella sua Cameretta apparille il Signore, e Salvatore dell' Uman Genere, il quale con tali parole, le predisse la novità, che in Essa era per fare: Sappi, dise, dolcissima Figliuola, che il tempo avvoenire della tua pellegrinazione, di nuove mie grazie tanto maravigliose sarà ripieno, che genererà stupore, e incredulità ne cnori degli Uomini ignoranti, e carnali; e molti ancora, che t'amano, dubiteranno, e penferanno, che sia intanno ciò, che per la mia eccessiva dilegione è accaderà. Il perchè Io infonderò nell' Anima tua una sì gran piena di Grazia, mil M

che traboccando ancora nel corpo mirabilmente ridonderà, dal che lo stesso eno corpo prenderà, ed averà un' insolito modo di vivere. Di più, accenderassi così fortemente il tuo cuore verso la saluse de Prossimi, che del proprio Sesso dimenticata, muteras quasi affatto la sua passata maniera di conversare, nè sfuggirai, com' è tuo costume, la compagnia degli Uomini, e delle Donne, anzi per la salvezza dell' Anime loro, esporrai te stessa ad ogni fatica, giusta il tuo potere. Per queste cose molti si scandalezzeranno, da' quali ti sarà contradetto, acciocebè siano rivelate le cogitazioni di molti enori. Ma tu intante non ti turbare, nè temere in veruna di queste cose, il perchè Io sard sempre con teco, e libererò l' Anima tua dalle lingue ingannevoli, e dalla bocca di coloro, che dicono la bugia. Metti dunque virilmente in esecuzione ciò, che lo Spirito Santo t'insegnerà, poiche molte Anime Io toglierò, per mezzo tuo, dalle fauci dell'Inferno, e mediante la mia Grazsa, le condurrò al Reame de' Cieli. Dette queste cose, e (come Caterina istessa segretamente mi confesso) spesso replicate dal Signore, e particolarmente, quanto a quella parte in cui Egli diceva: Non temere, e non ti turbare: La Santa Vergine rispose: Tu sei il mio Signore, ed io sono la tna vile Ancella: sia fatta sempre la tua Volontà, ma ricordasi di me, ed ajutami, secondo la tua grande Misericordia. Così disparve la Visione, ma l'Ancella di Cristo pensava, e nel suo cuore considerava qual dovesse essere questa futura mutazione.

Allora cominciò a crescere di giorno in giorno nel cuore di Caterina la Grazia di GESU' Cristo, e ad abbondare in Essa lo Spirit del Signore, in guisa, ch' Ella stessa stupivane, e stupendo quasi veniva meno, e diceva col Proseta. Desecit caro mea, & cor meum Deus cordis mei, & pars mea Deus in aternum; Ed appresso: Memor sui Dei, & delectata sum, & exercitata sum, & desecit spiritus meus. Imperciocche languiva la Vergine di Cristo per suo

fuo Amore, ed il suo languore altro rimedio non avea, fuori, che il pianto della mente, e del corpo, e così ogni giorno gemiti, ogni giorno lagrime; ma nè pure in tal modo a' suoi languori soccorrevasi pienamente. Mise per tanto il Signore nell' Animo di Lei, e parve bene nel suo cospetto, ch' Ella andasse frequentemente all' Altar di Dio, e dalle mani del Sacerdote, quanto più spesso potea, prendesse nel Sagramento il Nostro Signor GESU' Cristo, in cui, ed il cuore, e la carne di Lei esultavano, affinchè ·almeno Sagramentalmente gustasse nella via Colui, del quale. Ella non poteva ancora faziarsi, come pur bramava, nella Patria. Ma questo ancora fu cagione di più grande Amore, e per conseguenza di maggior languidezza, ma per virtù della Fede, meglio soddisfaceva alla fornace della Carità, che nel cuore di Lei, sossiandovi lo Spirito Santo, ogni giorno più, e continuamente accendevasi. Di qui ebbe principio, e crebbe in Lei la consuetudine di Comunicarsi ogni giorno, ancorchè per l'infermità del corpo, e per proccurare la salute dell' Anime sovente ne fosse impedita. Era tanto il desiderio, che la avea di ricevere più frequentemente la sagra Comunione, che se egli non s' adempieva, ne provava il corpo un duro patimento, e quasi venivane meno; poichè siccome il suo corpo partecipava dell' abbondanza dello spirito, così non poteva in alcun modo essere esente dall' afflizioni. Ma di queste cose si discorrerà, coll' ajuto del Signore, più largamente altrove, e adesso intanto, ritorniamo al mirabil modo di vivere, che tenne la Santa Vergine.

geli su dunque sì grande [com'Ella stessa segretamente mi ratissicò, ed io ho ritrovato negli scritti del Consessore, che mi precedette] la copia delle grazie, e delle celesti consolazioni, che dopo la mentovata Visione discese nella sua mente, ed in particolare quando Ella rice-

veva la sagra Comunione, che ridondando nel corpo per un certo traboccamento, temperava in tal maniera il com-Sumamento dell' umido radicale, e mutava in tal guisa la natura dello stomaco, che non solamente non era d'uopo. ch' Ella prendesse il cibo corporale, ma nè pur potea prenderlo senza tormento del corpo; e se forzatamente prendevalo pativa il corpo una gravissima pena, nè poi lo digeriva, ma era d'uopo, che tutto quello, che v'era entrato per la medesima via forzatamente tornasse fuori. Non si può esprimere colla penna quante pene, e quanto frequentemente, questa Santa Vergine portasse per prendere il Cibo. Fu nel principio quelto modo di vivere tanto incredibile a tutti, ed anche a' suoi domestici, ed a coloro, i quali continuamente con Lei conversavano, che un dono singolarissimo di Dio, chiamavano tentazione, o inganno dell' Inimico. Cadde cogli altri in quest' errore, anche il suo Confessore, di sopra spesse volte nominato, il quale per zelo veramente buono, ma non secondo la scienze, dubitò, che Caterina dal Nimico trasfigurato in Angiolo di luce sedotta sosse, e comandavale, che ogni giorno prendesse il Cibo, nè credesse alle Visioni, che le Suggerivano l'opposto: A cui dicendo Caterina, ch' Ella per isperienza provava, che senza prender cibo era più sana, e più rubesta, e quando il prendeva diventava debole, e languida; Egli però non restando appagato, ripeteva continuamente il suo comando, ch' Ella mangiasse: A. cur Ella, Figliuola di vera obedienza, mentre con tutto il suo potere, sforzavasi d'obedire, cadde in tanta languidezza di corpo, che funne pre so alla morte. Allora chiamando il predetto suo Confessore, disse: Padre, se io per l' eccessivo digiuno del corpo, m'avvicinassi alla morte, non mi

wistareste voi il digiunare per isfuggirla, affinche io non fossi micidiale di me medesima? Egli rispose: Cersamente senza dub-

bio:

bio: Elsa allora: Non è egli più grave male incorrere la morate per lo mangiare, che per lo digiuno? Ed affermandolo egli, soggiunse: Dunque poichè voi vedete, che per mangiare sor vengo meno, la qual cosa, con moltiplicate esperienze, avete già conosciuta, perchè non mi vietate il mangiare, siccome in questive caso voi mi vietereste il digiuno? A quelta ragione, non potendo colui rispondere, e chiaramente vedendo i segni della morte imminente: Fa, disse, come la Spirito Santo e insegnerà, perocchè gran cose son quelle, ch' so veggio in te operarsi da Dio.

4 Considerate adesso, vi prego, o Lettore, dacchè si presenta l'occasione, che (siccome la stessa Santa Vergine nel principio, ch'io meritai di trattar seco, segretamente mi rivelo, e di poi frequentemente, quando la materia il richiedeva, mi replicò) nè colle parole, nè colla penna potrebbesi abbastanza esprimere, quante cose Ella sofferse da' domestici, e da' propri familiari allorche non intendevano i singolarissimi doni a Lei da Dio conceduti. Eglino misuravano i fatti, e i detti di Lei, non con quella misura con cui il Signore spargeva largamente le grazie nell' Anima della sua Sposa, ma o colla misura comune di tutti, o ancor colla propria; e posti nella valle, misuravano l'alte cime de' monti, e ignorando i principi dell' Arte, deducevano l' ultime conclusioni, e per lo splendore della troppa luce, in certo modo accecati, inconsideratamente giudicavano de colori. Quindi, senz' alcuna ragione movendosi, mormoravano de' raggi di questa Stella; insegnavano a Lolei, la quale mentre insegnava, non potevano intendere; e posti nelle tenebre, riprendevano la chiarezza del lume. Eglino mordevanla dentro se stessi, ma non meno però detraevano occultamente la loro congiunta sotto color di buon zelo. Di più stimolavano il consessore, ed anche contra sua voglia l'

to grandi angustie d'animo da ciò provemisero alla Santa Vergine, nè io facilmente il direi, nè con un benchè. lungo discorso, agevolmente racconterei. Imperciocchè essendo Ella tutta obbediente, e fondata nel disprezzo di sè medesima, nè sapeva scusarsi, nè in alcun modo ardiva resistere al volere, o alle parole del Confessore. Perlochè, essendo a Lei chiarissimamente manisesto, che il voler dell' Altissimo, era opposto al Giudizio di Coloro, ch'abbiam detto; e per timore dell'istesso Signore non; volendo abbandonar l'Obbedienza, nè scandalezzare il Prossimo, non sapeva, che cosa eleggersi. Per ogni parte si Provava in angosce: il solo resugio dell' Orazione era a Lei refrigerio, e spargeva avanti al Signore lagrime di tristezza, e di speranza, pregando umilmente, ed instantemente, che l'istesso Signore degnasse rivelare la sua Volontà a' suoi contradittori, e singolarmente al suo Confessore, ch' Ella più temeva d' offendere. Non era lecito a lei addurre le parole degli Apostoli, i quali diceano a' Prin-\*Act. 5.19. cipi de' Sacerdoti: Obedire oportet magis Deo, quam hominibus\*. Perchè subito le veniva risposto in contrario, che il Diavolo spesse volte trasformasi in Angelo di luce, e pero non dover' Ella credere ad ogni spirito, nè anche appoggiarsi alla sua prudenza, ma seguitare i consigli, che l'erano dati. Esaudivala il Signore, come in molt'altre cose, e spesso illustrava la mente del suo Confessore, e mutava il configlio. Ma ciò non ostante, nè egli, nè gli altri dell'uno, e dell'altro sesso, i quali contro l'istes, sa Vergine mormoravano, aveano conceputo in alcun modo lo spirito della discrezione, conciosiachè se avessero diligentemente considerato, ed osservato quanto spesso, e quanto persettamente questa Santa Vergine, era stata ammaestrata dal Signore, per conoscere tutti gl'inganni dell' Inimico

incitavano a riprendere la Santa Vergine. Quante, e quan-

Inimico; quanto spessamente collo stesso Nimico era stata avvezza a combattere; quanto compitamente, e quante volte, e per così dire innumerabili, avea trionfato del Nemico dell' Uman Genere; e di più il dono dell'Intelletto, datole con modo Divino dat Signore, onde coll' Apostologridava: Non enim ignoramus astutias ejus . \* Sareb. \* 2. Corint bonsi certamente posto il dito alla bocca loro, e non avrebbono preteso, Discepoli impersetti, innalzar sè medesimi sopra una Maettra persetta, nè avrebbono ardito piccolissimi rigagnoli di voler' empire colla loro piccolezza un sì gran fiume. Queste, ed altre somiglianti cose, spefse volte contro i mentovati Mormoratori, io gridai in quel tempo, e qui in riguardo d'alcuni, che cid seppero, nonfenza milterio l'ho potte.

Or, per tornare là doude si parti il nostro ragionamento, sappiate, o buon Lettore, ch'allor quando ciò accadde la prima volta, stette questa Vergine piena dello Spirito di Dio, dal tempo della Quaresima (dentro il quale ciò, ch' abbiam detto adivenne) fino alla festa dell'Ascension del Signore, senza verun cibo, e bevanda corporale, ma sempre vivace ed allegra. Nè è maraviglia, perocchè, secondo il Sant' Apostolo, il frutto dello Spirito è la Carità, il Gaudio, e la Pace, e secondo la sentenza della prima Verità: \* Non in solo pane vivit homo, sed in omni ver- \* Deut. 8. 3 bo, quad procedit de ore Dei, ed in oltre è scritto: \*Justus ex fide vivis. Nel giorno poi dell' Ascensione, siccome il Signore le avea predetto, ed Ella stessa avea notificato al suo Confessore, Ella potè mangiare, e di satto mangiò il pane materiale, ed una torta d'erbaggi, overbe crude, o altro cibo quarefinale, poiche non l'era permesso prender cibo dilicato, per alcuna via miracolosa, o naturale. Dopo questo ritornò Caterina al semplice digiuno incominciato, e così a poco a poco, per alcuni intervalli, al

Matt. 44. \* Rom. 1.17 digiuno continuato, non più udito a nostri tempi. Ma perchè digiunando il corpo, lo spirito più spesso, e più sautamente pascevasi, mentre le cose, ch'abbiam riserito erano in tale stato, la Santa Vergine frequentissimame nte, quanto poteva, prendea con servore la sagra Comunione, e tanta abbondanza di Grazia in ciascuna volta ricèvea, che mortificati quasi tutti i sensi del corpo, ed i naturali movimenti, solamente per virtù soprannaturale dello Spirito Santo, si nutricava l'Anima, ed il corpo insieme, dal che può conchiudere l'Uomo spirituale, che tutta la Vita di Lei era, al disopra della Natura, tutta un miracolo.

6 Io stesso, non una sola, ma più volte ho veduto quel corpicciuolo, che senza verun' altro corporeo cibo, senz'altra bevanda, che d'acqua fredda si sostentava, ridursi sin' all'estrema debolezza, dimodochè tanto io, che gli altri credevamo tremoroli esfere ormai vicino a partirne lo spirito; e nientedimeno, o cercata, o presentatasele l'occasione di proccurar qualche onore del Divin Nome, o la salute di qualche Anima, tra brevissimo spazio di tempo, senza veruno corporal rimedio ricuperare non solamente la vita, ma ancor le forze, e forze non solamente comuni, ma secondo la sua condizione, robuste, e gagliarde, levarsi, camminare, faticare senza difficoltà ancor più degli altri sani, i quali l'accompagnavano, avendo da sè cacciata ogni stanchezza. E donde ciò, ditemi, vi priego, se non se da quello Spirito, che di sì fatte opere si diletta? E ciò, che non poteva la Natura, Egli miracolosamente suppliva, e vegetavane non solamente l'Anima, ma ancora il corpo? Di più, in quel tempo, che Caterina incominciò a vivere in tal maniera senza cibo corporale, le dimandò il suo Confessore, spesse volte di sopra nominato, se Ella avesse giammai qualche appetito di.

mangiare, a cui Ella rispose. E' tanta la sazietà, che min da il Signore nel prendere il suo Venerabilissimo Sagramento, ch' so non posso in werun modo appetire alcun cibo corporale el E replicando quegli, se nel giorno in cui non prendeva; il Sagramento, avesse qualche poco di same, rispose: Quando io non posso ricevere il Sagramento, la sola presenza di Lui, e la vista mi sazia; anzi, disse, non solamente la presenza del Sagramento, ma ancora del Sacerdote, ch' so sòs aver toccato l'istesso Sagramento, mi consola in talguisa, che da me si parte ogni memoria del cibo.

Stavasi dunque la Vergine del Signore sazia parimente, e digiuna, vuota di fuori, di dentro piena, esternamente arida, ed internamente da' fiumi d' Acqua viva irrigata, ed in ogni evento vigorosa, ed allegra. Ma l'antico, e tortuoso Serpente, non potendo un sì gran dono di Dio sopportare, senza un velenoso suror d'invidia, quasi tutti, tanto Spirituali, che Carnali, tanto Religiosi, che Secolari per questo digiuno commosse contro di Lei. Nè vi maravigliate, o Lettore, degli Spirituali, o de' Religiosi ; e credetemi, che in costoro, se non sia affatto estinto l' Amor proprio, spesso regna l'invidia, più che negli altri pericolosa, e singolarmente quando essi veggono altrui far qualche cosa, la quale provarono essere impossibile a loro stessi. Ricercate gli atti, e le geste della famosa Tebaide, e troverete, ch' andando colà uno de' Macarj in abito di secolare, ad una moltitudine numerosa di Monaci, cui Pacomio presedeva, e dall'istesso Pacomio, dopo molte instanze, essendo ammesso all' Abito di quella Religione, ed essendo veduta da' Monaci la sua ammirabile, e non imitabile austerità di Penitenza, tutti un giorno, come per sedizione commossi contro Pacomio, ed uniti insieme dissero: O togli costui da noi, o sappi, che tutti noi oggi partiremo da questo Monastero. Questo allora dissero colo384

coloro, i quali erano reputati Uomini persetti; or che cosa eredete voi oggi de' noîtri Spirituali? E se non mel vietasse la lunghezza del discorso, più cose narrerei, che non appresi se non per isperienza; ma ciò dico a proposito, che tutti del mentovato digiuno mormoravano contro di quella Santa Vergine; ed alcuni dicevano, niuno esser maggiore del suo Signore, e se Cristo Signor nostro mangio, e bevve, e ciò pur fece la sua Gloriosa Madre, ed anche gli stessi Santi Apostoli, a' quali su detto dal Signore Edentes, & bibentes, qua apud illos sunt, &c. \* all'istesso modo mangiarono, chi sarà colui, che superar gli possa, anzi nè pure agguagliare? Altri dicevano, tutti i Santi avere insegnato colle parole insieme, e coll'esempio, che niuno nel modo di vivere debbe essere singolare, ma in ognicosa doversi seguitare l'uso comune de' Santi. Altri bisbigliavaro, che l'estremità sempremai furono, e son vizioke, e per conseguente doversi fuggire dalle persone timorate di Dio. Altri, come di sopra s'è accennato, volendo mantenere la fua buona intenzione, dicevano esser questo un' inganno dell' antico Avversario. Altri carnali, e manifesti Detrattori dicevano, questa esser' una finzione per acquistar gloria, e ch' Ella non digiunava, ma che di nascosto, ottimamente mangiava.

8 A questi tanto salsi, quanto inetti giudizi, che non s'accordavano in verun modo, se io, secondo m' insegnerà il Signore, e secondo il mio piccolo talento non m' opponessi, mi riputerei colpevole avanti la prima Verità. Per la qual cosa, avvertite, vi prego, o buon Lettore, perocchè se i primi, i quali adducono il Salvadore, e la sua gloriosa Madre, co' Santi Apostoli dicessero la verità ne seguirebbe ottimamente, che Giovanni Battista maggior sosse stato dello stesso Cristo Signor nostro. Imperciocchè l' istesso Signore disse colla propria bocca,

che

che venne Giovanni, il quale non mangiava, nè bevea \* e venne il Figliuol della Vergine, il quale mangiò, e bevve. Matt. 11.18. Di più ancora ne seguirebbe, che Antonio, i due Macarj, Ilarione, Serapione, ed altri quasi innumerabili, i quali, oltre all' uso comune degli stessi Apostoli, praticavano lunghi, e quasi continui digiuni fossero stati maggiori de' medesimi Santi Apostoli. Che se i predetti Mormoratori vogliano replicare, che tanto Giovanni nell' Eremo, quanto i già mentovati Padri nell' Egitto, non digiunassero perfettamente, ma che in alcun tempo mangiassero qualche cosa, che diranno di Maria Maddalena, la quale per trentatre Anni stette nella spelonca senz' alcun cibo corporale, siccome la sua Storia chiaro afferma, ed il luogo stesso, ove dimord, ch' era allora inaccessibile, manifestamente dimostra? Fu dunque ancor questa maggiore della Gloriosa Vergine, la quale nè stette nella spelonca, nè fece un tal digiuno? Che cosa ancor diranno di più Santi Padri, moltissimi de' quali passarono diversi tempi fenza cibo corporeo? Ma d'alcun' ancora fingolarmente si legge, che preso il Sagramento del Signore, senza verun' altra vittuaglia sostentavasi. Imparino, se non l'impararono, che il maggiore, o minor pregio della Santità, non si dee misurare, nè giudicare secondo il digiuno, ma secondo la misura della Carità. Imparino, che niuno si dee far Giudice di quelle cose, che ignora: Odano l'istessa Incarnata Sapienza di Dio Padre, la quale di essi, e de' simili a loro dice: Cui ergo similes dicam homines generationis hujus, & cui similes sunt? Similes sunt pueris sedentibus in foro, & loquentibus ad invicem, & dicentibus : Cantavimus vobis tibiis, & non saltastis, lamentavimus, & non plorastis; \* e soggiugne \* Luc. 7. 32. ciò, che di sopra si è accennato: Venit Joannes Baptista, neque manducans, panem, neque bibens vinum, & dicitis: Damonium babet; wenit Filius bominis manducans, & bibens, & dicitis: Ecce

domo devorator, & bibens vinum &c. Questa sola sentenza del Salvatore basta a chiuder la bocca de' mormoratori,

de' quali, innanzi a tutti gli altri, s'è parlato.

A' secondi, che detestavano le singolarità, facilmente si risponde, che sebben l' Uomo non debbe da sè far singolarità, debbe non pertanto ricevere con rendimento di grazie quelle, che son fatte da Dio; altrimenti i doni singolari di Dio disprezzerebbonsi affatto, e così la sagra Scrittura insegna, che l' Uomo giusto non ha da cercare le cose più alte sopra sè, ma poi immediatamente \* Eccli.3. 22 foggiugne : Plura supra sensum revelata sunt tibi, \* cioè, non dei da te stesso cercare alcuna cosa sopra di te, che se Iddio alcuna cosa ti rivelerà, che sia sopra te, dei riceverla con rendimento di grazie. Poiche dunque nel caso nostro, come di sopra si è dichiarato, questo su fatto dal Signore per sua singolar Provvidenza, chi potrà qui addurre la regola della singolarità? Questa medesima sentenza, ma coperta col velo d'una vera umiltà portava rispondendo la stessa Vergine, ed Ancella di Cristo, allorchè l'era dimandato, perchè come gli altri non prendesse il cibo corporale, poiche diceva: Iddio per li miei peccati m' ba percosso con una certà indisposizione, o infermità singolare, per cui mi vien totalmente impedito il prender cibo, ed so vorrei mangiare volentierissimamente, ma non posso. Pregate di grazia per me, acciocch' Egli mi condoni i miei peccati, per li quali patisco ogni male: Quasi apertamente dicesse: Iddio faquesto, e non io; ma affinche alcuna specie di jattanza non apparise, Ella affermava, che ciò accadeva per li suoi peccati, nè però dicea queste cose contra la propria mente, perchè fermamente credeva, che Iddio avesse permesso, ch' Ellafosse sottoposta a questa mormorazione, per punire i peccati di Lei. Conciosiachè ciò, ch' avveniva di male, tutto imputava a' suoi

peccati, ciò, che di bene, a Dio; e di questa regola di ve-

rità sempre servivasi in tutte le cose. Or con questa risposta si consutano ancora i Terzi, i quali dicono doversi suggire gli estremi, imperciocchè non possono esser viziosi quegli estremi, i quali son cagionati da Dio, e non possono essere ssuggiti dall' Uomo; ciò, ch' esser' avvenuto nel caso no-

stro, abbastanza s'è di sopra mostrato.

Ma i Quarti, i quali diceano esser questo un' inganno del Nimico, mi rispondano di grazia, se sin' ora in tutti gl' inganni dell' Inimico, ed in tutte le tentazioni, che di sopra abbiam scritte, Caterina persettamente trionsò, com' è verisimile, che in questa Ella fosse così ingannata? Ma quando anche Ella si fosse potuta ingunnare, chi nanteneva quel Corpo nella sua robustezza? Che se tutto que. sto vogliono attribuire al Nimico, dicano, chi manteneva la sua mente in tanta letizia, ed in tanta pace, mentr' Ella era priva d'ogni diletto sensibile? Questo frutto dello Spirito Santo, non può essere del Demonio, perocchè è scritto, che frutto dello Spirito sia la Carità, il Gaudio, e la Pace \*. Non credo, che tutte queste cose, salva la verità, possano attribuire al Nimico, ma se essi vogliono nigare affatto questa verità, chi ci renderà sicuri, ch'eglino i quali parlano in tal guisa dall' istesso antico Serpente non siano sedotti? Conciosiachè, se, secondo loro, può il Nimico ingannare, e sedurre una Vergine, per cui, e da cui tante volte fu vinto, il di cui Corpo sopra ogni natural virtù, e vive, e vegeta, la di cui mente ancora in un gaudio non già carnale, ma spirituale perseverantemente si quieta, quanto più potrà ingannar loro stessi, a' quali non sappiamo, ch' alcuna delle sopraddette cose avvenise? E' più verisimile, ch' essi, mentre dicono sì fatte cose, siano sedotti dal Nimico, che Quella, di cui non s'è ancora inteso, che sedotta fosse. Finalmente a que' manisesti Infamatori, i quali insegnarono alla lor lingua a dir menzogne

\* Gal 5. 22.

zogne , meglio col silenzio rispondesi, che colle parole, poichè dagli Uomini prudenti, e virtuosi disprezzar
si debbono, e giudicare indegni d'ogni risposta. Imperperciocchè qual' Uomo, quantunque persetto, non potrebbono essi allo stesso modo detrarre? Ese i somiglianti a loro, il nostro Signore, e Padre chiamarono falsamente Belzebù, qual maraviglia è, se la sua Ancella, così falsamente infamino? Per la qual cosa tacitamente si debbon
costringere a tacere; ed in tal maniera, secondo che ne ha
conceduto il Signore, sia risposto a coloro, che detraevano il singolar modo di vivere di questa Santa Vergine.

Ma Caterina piena dello spirito della discrezione, e bramosa d'imitare in tutto, e per tutto il suo Sposo, ricordossi, che lo stesso Signore, e Maestro, essendo richiesto da Pietro del danaio del Censo, da pagarsi per Lui, tuttochè egli non potesse esser' obligato a pagarlo, ed avesse mostrato a Pietro, ch' eziamdio, secondo gli Uomini, ciò non dovea ragionevolmente essere a lui chiesto: nientedimeno soggiunse subito: Ut autem non scandalizzemus eos, vade ad mare, & mitte hamum, & eum piscem, qui primus ascenderit tolle, & aperto ore ejus invenies staterem, illum sumens da eis pro me, & te. Queste cose considerando la Santa Vergine, affin di toglier via, per quanto Ella potea, le mormorazioni diliberossi di venire ogni giorno una volta a mensa insieme cogli altri, e pruovare almeno con ogni sforzo se la potesse prender cibo, siccome gli altri facevano, affinchè nessuno restalse scandalezzato dal suo digiuno. Certamente, benchè il cibo, che Caterina, così pruovando, pigliava non fosse carne, nè vino, nè pesce, nè uova, nè cacio, e nè pur fosse pane, nulladimeno il prendimento del cibo, anzi più tosto quella pruova di prender cibo si convertiva in tanta pena del corpo suo, che ciascuno vedendola, quantunque crudele si fosse l' avreb-

Matth. cap. 17.16.

189

avrebbe avuto una cordial compassione. Imperciocche, come di sopra si è accennato, nè lo stomaco di Lei potea digerire alcuna cosa, nè l'calore consumava l'umido radicale, perloche tuttoció, ch' entrava in quello stomaco, bisognava, che ritornasse per la medesima strada, per cui era entrato; altrimenti cagionava in Lei dolori acerbissimi, ed ensiature quasi in tutto il corpo. Pertanto, con tutto che la Santa Vergine nulla inghiottisse dell'erbe, o dell'altre cose, che malticava, poichè tutta la materia grossa sputava fuori, nondimeno perchè non potea esser di manco, che qualche cosa della materia sottile, overo del sugo non scendesse al suo stomaco, ed in oltre Ella bevea volentierissimamente l'acqua fredda per rinfrescare le fauci, e la gola, era costretta ogni giorno a mandar fuori violentemente ciò, ch' avesse pigliato, mettendo ancor dentro fino allo stomaco con grandissima sua pena, un picciuol di finocchio, o d'altro virgulto, nè in altro modo potea mandar fuori ciò, ch' avea preso. Tenne dunque Caterina questo modo di vivere fin' all' ultimo della vita, per cagione de' mormoratori, e di coloro i quali scandalezzavansi del suo digiuno.

pativa in mandar fuori ciò, ch' avea pigliato, nel modo ora detto, compatendole, le persuadeva, ch' Ella lasciasse mormorare chiunque volesse, e non si sottoponesse ad una si grande afflizione per le loro mormorazioni. Ella sortidendo, lieta tispose: Non è egli forse meglio per me, o Padre, che in questo rempo sinito sieno castigati i miei peccati, che mi si riserbasse un castigo senza sive? Le mormorazioni di coloro a me sono molto giovevoti, perchè, per loro cagione, io pazo al mio Creatore una pena sinita, dovendone un' insinita. Debbo io forse suggire la Giustizia Divina? Iddio lo tolga. Una grazia grande m' è fatta, mentre di me si fa giustizia in questa

~£go questa vita. Che dovea io rispondere a queste cose? Determinai di tacermi, poiche non poteva degnamente, e convenevolmente parlare. Ella intanto per questa considerazione, quell'atto penoso chiamava giustizia, dicendo alle sue Compagne: Andiamo a far giustizia di questa miserissima Peccatrice. In tal maniera da tutte le cose, tanto dall'infidie de' Demonj, quanto dalle persecuzioni degli Uomini Ella traeva qualche profitto speciale, e così ci ammoniva ogni giorno, che noi facessimo ancora. Onde una volta, conferendo meco de' doni di Dio, diceva: Se alenn sapesse usar la Grazia di Dio, data da Dio, di tutte le co-Je, che continuamente gli accadono guadagnerebbe. E soggiugneva: Cost vorrei, che voi faceste ogni volta, che v'accade alcuna cosa di nuovo, sia prospera, od avversa, che pensaste tra voi , e diceste : Da questo io voglio guadagnar qualche cosa. In verità se voi così faceste presto sareste ricchi. On me infelice, che nè queste, nè altre sue notabili parole notai. Ma voi, o Lettore, non imitate me in questa pigrizia, ma ricordatevi di quel verso:

Felix quem faciant aliena pericula cautum.

Prego però lo stesso Autore della Pietà, che v'illumini, e traggà me col suo raggio ad imitare essicacemente, e costantemente questa Vergine; e con ciò pongasi sine a questo Capitolo, di cui in tutto è testimonia la stessa Vergine, o ne' suoi detti, o negli atti suoi manisesti, ed anche il suo Consessore, che mi precedette, come di sopra sè è

narrato.

## CAPITOLO VI

De' maraviglios Eccessi della sua Mente, e delle grandi Rivelazioni fattele dal Signore,

Iccome il Signore avea conceduto alla Sposa sua un modo singolare di vivere quant'al corpo in quel tempo, così ancora con grandi, ed ammirabili consolazioni di Rivela? zioni visitava l' Anima di Lei, poichè quindi procedeva quel vigor soprannaturale del corpo, cioè dall'abbondanza delle grazie spirituali. Narrata dunque la singolarità della vita corporale, io stimo esser pregio dell'Opera, che noi passiamo a raccontare la soprabbondanza del suo spirito. Sappiate dunque, o Lettore, che dappoi questa Vergine dedicata a Dio, bevve al Costato del Salvatore la bevanda di vita, tanta pienezza di Grazia in Essa soprabbondò, che quafi continuamente era occupata nell'attuat le Contemplazione, ed il suo spirito era sì sermamente sissato nel suo Facitore, e di tutti, che la parte inferiore, e fensitiva, per lo maggiore spazio del tempo lasciava priva degli atti sensitivi di queste cose, secondo che nella prima parte accennai; noi siamo stati mille volte accertati, come coloro, i quali vedemmo, e colle mani toccammo, le braccia di Lei, ed anche le sue mani essere così intirizzite, che più tosto sarebbonsi potute romper l'ossa, che rimuovere dal luogo, a cui erano accostate, mentr' Ella attendeva a quell'artuale contemplazione. Gli occhi erano affatto chiusi, l'orecchie non sentivano alcun suono quantunque grande, e tutti i sensi del corpo erano allora privi de' propri atti. Nè debbe alcuno maravigliarsi, se s'osservino con diligenza le cose, che seguono. Conciosiachè incomució fin d'allora il Signore, non solamente ne' luoghi ascosi, come prima soleva, ma ancora ne' palesi apersamente, e famigliarmente a manifestarsi alla sua Sposa, così quando Ella andava, che quando stava, e ad accendere nel cuore di Lei tanto fuoco del suo Amore, ch' Ella stessa, che queste divine cose provava, affermava al al suo Confessore, non truovar certamente alcun vocabolo

per esprimere ciò, che sperimentava.

Di più, mentre Ella una volta orava con più fervore, dicendo col Profeta. Cor mundum crea in me Deus, \* 16 50. 12. & Spiritum rectum innova in visceribus meis, \* pregando singolarmente, che il Signore togliessele il proprio cuore, e la propria volontà, Egli stesso con tal visione la consolò. Parevale, che l'Eterno Sposo veniuse secondo il solito da Lei, ed aprendole il lato sinistro, ne cavasse il cuore, e si partisse, e così Ella senza cuore affatto restasse. La qual visione su veracemente tanto esficace, e sì concordevole al sentimento della carne, che quando Ella confessavasi, diceva al suo Confessore, di non aver più cuore nel petto; ed allorchè quegli un tal detto scherniva, e schernendo, in certo modo riprendeva, Ella ripetendo ciò, ch' avea detto, confermavalo, dicendo: In verità, o l'adre, per quanto io posso conoscere secondo il sensimento corporeo, parmi eßer' affatto priva di cuore, perciocchè il Signore apparvemi, ed aprendomi il lato sinistro, ne tolse il cuore, e partissi: E conciosiache quegli replicasse essere impossibile, ch' Ella potesse vivere senza cuore, la Vergine del Signore affermava qualsivoglia cosa non essere impossibile appresso Dio, e sè fermamente credere d'esser priva di cuore; e così per molti giorni la stessa cosa ripetendo, dicea di vivere senza cuore. Quindi truovandosi Ella un giorno nella Cappella della Chiesa de' Frati Predicatori di Siena, dove sogliono ragunarsi le sopraddette Suore della Penitenza di S. Domenico, ed essendo dopo tutte

1934 le altre rimasa orando, svegliata finalmente dal sonno del-4 la sua solita astrazione, alzandosi per tornare a Casa, risplende subito intorno a Lei una luce del Cielo, e nella ! luce apparvele il Signore, che nelle fagre fue Mani avea un certo Cuore umano, rubicondo, e lucido, ed attefoche alla venuta dell' Autor della Luce, Ella tremante cadesse in terra, vicinandosi il Signore aprille di nuovo il finistro lato, e ponendovi dentro quel Cuore stesso, che nelle mani portava; Ecco, disse, carissima Figlinola, che siccome l'altro giorno Io ti tolsi il tuo cuore, così ora ti do il mio Cuere, con cui sempre tu viva; e dette queste parole, chiuse, e saldò l'apertura, la quale avea fatta nella carne, e rimasele in quel luogo, in segno del miracolo, la cicatrice, secondo che le sue Compagne a me, ed a più altri asserirono avere spesse volte veduto; ed Ella stessa. non potendo negarlo, allorchè io seriamente ne la dimandava, confessando esser vero, lo confermò, ed aggiunse. che da quell'ora in poi, non potè mai dire, come prima soleva: Signore raccomandoti il mio cuore. Ma sempre diceva, orando per la custodia del cuore: Signore io ti raccomando il cuor tuo.

che ma ravigliosamente acquistato questo Cuore, dall'abbondanza della sua grazia procedevano esternamente le tanto lodevoli operazioni, e derivavano internamente le sovrammodo maravigliose rivelazioni. Imperciocchè Ella non venne mai al sagro Altare, che molte cose non le sossero mostrate superiori a' sensi, e singolarmente, quand' Ella ricevea la sagra Comunione; poschè frequentemente vedea nascosto nelle mani del Sacerdote un Bambino, alcuna volta un Fanciullo un pocopiù grande, altra volta una Fornace d'ardente suoco, in cui pareale, ch' entrasse il Sacerdote allorchè prendeva il Sagramento; sentiva spes-

Le volte un'odor si grande, e taato soave nel prendere Venerabilissimo Sagramento, che quasi ne veniva meno. Ma sempre o vedendo, o prendendo il Sagramento dell' Altare un nuovo, e indicibil gaudio generavasi nella mente di Lei, in guisa, che spessamente il suo cuore per lo gaudio saltava dentro in petto, facendo un tale strepito sonoro. che chiaramente udivanlo le Compagne, che le stavano intorno, le quali alcune volte, essendosi di ciò avvedute, lo riferirono a Fr. Tomaso suo Confessore, il quale, fatta una diligente ricerca, poich'ebbe trovato esser così, la lasciò scritto ad eterna memoria. Nè quel suono, overo Prepito era somigliante a qualunque suono, che naturalmente dentro le viscere dell' Uomo suol farsi, anzi per la sua singolarità mostrava essere qualchè cosa suor di natura, o più totto sopra natura, aver qualche cosa della Virtù del Facitore della Natura. Nè era maraviglia, se un Cuore soprannaturalmente dato, soprannaturalmente muovevasi, Pl. 83.3. perchè ancora il Profeta cantava: \* Cor meum, & caro mea expliamerunt in Doum vivum. Dove il Profeta stesso chiama singolarmente Iddio vivo, perchè quel salto, o moto del cuore essendo cagionato dalla Vita, non rende l' Uomo, a cui questo adiviene, morto, siccome vuole la regola

del Cuore, pareva in certo inodo a Caterina di non esser quella che su, onde diceva a Fra Tomaso suo Confessore; Non vedete voi Padre, chi io non son più colei, chi sua son mutata in un' altra Persona? Ed aggiugneva: Ob se sapeste Padre le cose, ch' io sento; credo sermamente, che se alcun sapesse quelle cose, che internamente io sento, non sarebbe si duro, che non s' ammollisse, ne si superbo, che non s' umiliasse, perchè tutto ciò, ch' io dico, tutto è nella, rissers a quelle cose, ch' io sento. Ella però narravale come

naturale, ma vivo.

poteva, e diceva: Tant' allegrezza, e tauto giubbilo possiede la mente mia , ch'io grandemente mi maraviglio , come l' Anima possa stare nel corpo. Ed aggiugneva: Tanto è l'ardore, ch' è nell' Anima mia che cotesto fuoco materiale esteriore, parmi, rispetto a questo, che più tosto raffreddi, che abbruci; più costo freddo, che caldo. E soggiugneva: Da quest' ardore si produce nella mia mente un certo rinovellamento di Purità infieme, e d'Umiltà, talmente, che mi pare d'esser tornata all' età di quattro, o cinque Anni. Di qui ancora tanto antor del Prossimo s' accende, che per qualunque Prossimo molto volentieri sosterrei la morte del corpo con gran letizia di cuore, ed allegrezza di mente. Tutte queste cose al solo Consessore Ella raccontava in segreto, ma agli altri quanto poteva occultavale. Or da queste, e da molte altre parole, e segni si fece conoscere l'abbondanza della Grazia, la quale il Signore nell' Anima della Santa Vergine allora oltre al solito infondeva: Le quali cose, se noi volessimo distintamente trattare, più libri le ne dovrebbon comporre, ma io ho determinate di raccogliere dalle molte alcune poche, le quali rendono alla Santità di Lei una più singolare testimonianza.

Lettore, che mentre quest'abbondanza di grazie nell' Anima di questa Santa Vergine si dissondeva dall'alto, molte notabili Visioni'le surono dal Cielo mostrate, alcune delle quali non mi conviene tralasciare. E primieramente il Rede' Re, colla Reina del Cielo sua Madre, e con Maria-Maddalena, una volta le apparvero consolandola, e confortandola nel santo proponimento. Dissele allora il Signore: Che vuoi tu ? Vuoi tu Me, o te stessa? A cui Ella piangendo, umilmente rispondeva con Pietro: Signore Tu santo quello, chi io voglio: Tu'l sai, perocchè io non ho altra volontà, che la tua, nè bo altro cuore, che il tuo. Allora le

venne a memoria, come Maria Maddalena tutta si diede a Cristo quando pianse a' suoi piedi, e cominciò a sentire una tal dolcezza di soavità, e d'Amore, quale appunto senti allor Maddalena, e però Caterina in Lei fissamen. te guardava. Onde il Signore quasi volendo al desiderio di Lei soddisfare: Ecco, disse, dolcissima Figlinola, per maggior tuo conforto, Io ti do Maria Maddalena per Madre, a cui eu possa con ogni siducia ricorrere, ed a Lei una special cura di te commetto. La qual cosa con rendimento di grazie accettando Caterina, con grand' umiltà, e riverenza alla stessa Maria Maddalena divotamente raccomandavasi, umilmente supplicandole, ed instantemente, che degnasse avere una diligente cura della salute di Lei, poichè dal Figliuolo di Dio l'era stata raccomandata; e da quell'ora Caterina ricevette Maddalena per sua, e sempre sua Madre chiamavala. La qual cosa, al mio parere, non su fatta senza misterio. Conciosiache siccome Maria Maddalena senza cibo corporeo, ed in continua Contemplazione, per trentatre anni, stette nella spelonea, il qual tempo in sè stesso dimostra la pienezza dell'età del Salvatore, così questa Santa Vergine, da quel tempo in cui queste cose adivennero, fin'all'anno trentesimo terzo dell'età sua, in cui Ella passò da questa vita, tanto serventemente attendeva alla Contemplazione dell' Altissimo, che non avendo bisogno dell'ajuto del cibo corporale, coll'abbondanza delle grazie ristorava la mente. Esiccome Quella sette volte il giorno era rapita in aria dagli Angioli, ove udiva gli Arcani di Dio, così Questa, per la maggior parte del tempo, dalla forza dello spirito, che le celesti cose contemplava, era fuor de' sensi corporei rapita, ed insieme cogli Angelici Spiriti lodava il Signore, dimodochè spesse volte il corpo alzavasi in aria, secondo che molti, e molte affermano, ed insieme, e separatamente cogli occhi

chi propri aver veduto, delle quali cose più largamente fi ragionerà di sotto. Di più, vedendo Caterina nell' istesso rapimento le maraviglie di Dio, prosferiva alcuna volta con voce sommessa mirabili documenti, e troppo sublimi sentenze, delle quali alcune surono scritte,

come di sotto a suo luogo si farà noto.

6 Io ancora la vidi una volta rapita da' fensi nel modo, che di sopra è detto, e l'udii parlare con voce sommessa, ed essendomi avvicinato inteli distintamente le sue parole, che diceva in Latino, cioè: Vidi Arcana Dei, ed una, e più volte ripeteva: Vidi Arcana Dei: nè veruna altra cosa aggiugneva, ma questo solamente replicava. Ed essendo poi, dopo lungo spazio di tempo, a' sensi corporei tornata, non però rifinava di dire quette parole, ripetendo continuamente l'istesso: Vidi Arcana Dei. Allora volendo io ricercare da Lei medesima la cagione, perchè tanto replicasse l'istesse parole, dissi: E perchè, pregoti, Madre mia, così assiduamente ripeti queste parole, nè ci dichiari, come suogli, ciò che tu dici, e niente altro aggiugni? Ed Ella: Non è possibile, disse, ch' altro io dica, o che dica altrimenti. A cui io soggiunsi: E qual' è la cagione di sì grau novità? Tu pur fosti solita anche allora, ch' io nol cercava, molte cose dichiararmi di quelle, che ti palesò il Signore, perche dunque adesso alla stessa maniera non rispondi a ciò, cb' io domando? Essa allora: Tanto rimorso avres, disse, ad esporvi con questi difettosi vocaboli quello, ch' io vidi, quanto, in certo modo, a bestemmiare l'istesso Signore, o a disonorarlo colle mie parole, perchè tanta è la distanza tra ciò, che l'intelletto da Dio rapito, illustrato, e confortato intende, e ciò, che si può esprimere colle parole, che pajono quasi contrarj, per la qual cosa io noiz posso in verun modo piegarmi a ragionarvi per adesso di quelle cose, ch' io vidi, perchè sono ineffabili. Fù dunque assai conveniente, che la Provvidenza dell' Onnipotente Signo-

198 re assegnasse questa Vergine per Figliuola a Maria Maddalena, e questa desse a Lei per Madre, affinche convenevolissimamente s' unissero Quelle, che nel Digiuno, nell' Amore, e nella Contemplazione erano sì uniformi; ma la stessa Caterina mentre queste cose raccontava, segretamente aggiugneva, o più tosto questo solamente diceva, ch' una peccatrice era stata data per Figliuola a quella, che una volta su peccatrice, acciocchè la Madre ricordevole della natura fragile, e della pienezza di misericordia a Lei conceduta dal Figliuolo di Dio, compatisse alla Figliuola fragile, e la pienezza di misericordia impetrassele.

7 Oltre a tutte queste cose, narra Fr. Tomaso suo primo Consessore, nelle cui Scritture ho trovata la detta Visione di Maddalena, che (siccome la stessa Caterina segretamente confessò) dopo le cose già dette, parvele, che il suo cuore entrasse nel Costato del Salvatore, ed un' istesso cuor divenisse col Cuor di Cristo. Allora sentì l' Anima sua quasi totalmente liquesarsi per la vemenza del Divino Amore, onde internamente sclamava: \*Cant. 4. 9. Domine vulnerasti cor meum. Domine vulnerasti cor meum. \* E ciò, dice il detto Fr. Tomaso, essere avvenuto nell' Anno del Signore 1370, nella festa di Santa Margarita Vergine, e Martire. Anche nel medesimo Anno, nel giorno dopo la festa di San Lorenzo, perchè il predetto suo Confessore, temendo, che lo strepito del suo pianto recasse noia, a' Sacerdoti, che celebravano, le avea detto, che mentre Ella era vicina all' Altare raffrenasse, quanto poteva, i suoi medesimi pianti, Ella però, siccome vera obbediente, si pose lontana dall' Altare, e pregò il Signore, che al suo Confessore infondesse lume, con cui vedesse come tali movimenti dello Spirito di Dio non possono raffrenarsi. La qual cosa (secondo che lo stesso Confessore scrivendo attesta) gli su sì persettamente dimostrata, che più non

cobe

ebbe ardire di sì fatte cose avvertir Caterina. Ed avvegnache egli tutto questo brevemente scriva, acciò non paia lodar sè stesso, io credo nondimeno, ch' egli avesse imparato coll'esperienza, che tali fervori di spirito non possono internamente ritenersi. Ma ritornando a Lei, mentre così lontana dall' Altare, sommamente sitibonda di ricevere il Venerabile Sagramento, altamente gridava collo spirito, ma colla voce pianamente diceva: Io vorrei il Corpo del nostro Signor G E SU' Cristo; lo stesso Salvatore, per soddisfare al suo desiderio, le apparve, come spessamente soleva, ed accostò la bocca della Vergine alla cicatrice del proprio Costato, accennandole, che quanto voleva del Corpo suo, e del suo Sangue si saziasse; la qual cosa eseguendo prontamente Caterina dal Fonte del Sagratissimo Petto bevve lungamente fiumi di vita. Dalla qual bevanda tanta dolcezza nel cuor di Lei s'infuse, ch' Ella credette per puro Amore di terminar la vita del corpo. Ed avvegnache il Confessore le dimandasse, quello ch'avesse, o che sentisse, rispondeva, non poter' Ella raccontare, o dire ciò, che sentiva.

8 Un somigliante avvenimento era accaduto nello stess' Anno, un mese innanzi, o in circa, cioè nel giorno di Sant' Alessio. Conciosiacosachè mentre Caterina la notte precedente orava, e orando accendevasi di desiderio della sagra Comunione, le su rivelato, che quella mattina infallibilmente riceverebbe la sagra Comunione, poichè frequentemente le veniva negata per l'indiscretezza sì de' Frati, che delle Suore, che in quel tempo governavano quella Congregazione. Avuta dunque una tal rivelazione, si rivolse Caterina a pregare il Signore, affinche degnasse di mondare l'Anima sua, e totalmente disporla acciò potesse degnamente ricevere un sì Venerabile Sagramento. Allora, mentr' Ella ancor pregava, e ciò più

instantemente chiedeva, sentì sopra l'Anima sua cadere in guisa di Fiume un'abbondante pioggia, non d'acqua, nè di qualunque altro consueto liquore, ma precisamente di sangue mescolato con suoco, per la qual pioggia Ella sentiva l' Anima sua con tal vemenza purificarsi, che quel sentimento si trasfondeva al corpo, dimodochè anche il suo corpo riceveva, e sentiva una nuova purificazione, non già dalle sozzure del corpo, ma più tosto dalla corruzione del fomite. Dopo queste cose, venendo la mattina, tanto aggravavasi l'infermità sua corporale, che in que' giorni pativa, che a veruno, il quale avesse l' uso della ragione, non sarebbe paruto possibile, ch' Ella potesse in alcun modo camminare un sol passo. Ma Caterina, non dubitando punto, che la Divina promessa dovesse adempirsi, confidandosi nel Signore, cominciò ad alzarsi, e andare verso la Chiesa, maravigliandosi tutti colozo, che v' erano presenti. Essendo pervenuta alla Chiesa, e postasi in una certa Cappella vicino dell' Altare, le sovvenne, che fecondo il comando datole da' Superiori, Ella non potea da qualsisia Celebrante ricevere la Comunione; per la qual cosa desiderava, che il suo Confessore venisse per celebrare all' Altare ora detto, ed incontanente le fu da Dio appalesato, che quegli, giusta il suo desiderio, verrebbe, diche non poco rettò consolata. Ma il suo Confessore, che quette cose nelle sue scritture riporta, afferma, che per quella mattina ei non s' era apparecchiato, nè tampoco si era proposto dicelebrare, nè pur sapeva, che la Santa Vergine fosse venuta alla Chiesa. Ma in un' instante il Signore toccò il cuore di lui, e cominciò ad accendersi di desiderio di celebrare, e soddisfacendo poi alla sua brama, andò, per voler del Signore, ov'era allora la Santa Vergine, aspettando la promessa a Lei fatta dal Cielo, avvegnache egli non fosse solito d'andare a

celebrare nell' Altar già detto: Ma avendo trovato, che v'era presente la sua Santa Figliuola, e chiedeva la Comunione, conobbe essere stata Provvidenza d'Iddio, sicchè egli, fuor del suo proponimento, celebrasse, e sì ancora, che nulla sapendo, andasse ad un' Altare a lui non consueto. Egli dunque celebrò, e nel fine diede la sagra. Comunione alla Santa Vergine, ed Ella accostandosi all' Altare con un volto rosseggiante insieme, e risplenden-. te, e coperta di lagrime, e di sudori, con tanta divozione ricevette il Sagramento, che maraviglia, ed insieme una gran divozione cagionò al Confessore. Ciò fatto su talmente assorta in Dio, ed introdotta nelle più interne parti della Cella de' Vini, cioè ne' più profondi Misteri della Divinità, che per tutto quel dì, ancor dipoi ritornò a' sentimenti, non potea dire a veruno una parola. Dopo quel giorno dimandandola il Confessore, chè cosa le fosse accaduto, poiche Egli aveala veduta rubiconda, quand' Ella prese il Sagramento: Io, disse, Padre, non sò di qual colore mi fossi, ma questo sappiate, che quando io ricevetti dalle vostre mani quell' ineffabile Sagramento, io non vidi co' sensi del corpo alcuna cosa corporea, nè colorata; ma vidi cogli occhi della mente una bellezza, e sentii una soavità di dolcezza, la quale per ninn vocabelo potrebbono esprimersi, o narrarsi. Orde quello, ch' io vidi, trassemi talmente a sè, che tutte l'altre cose, che qui si trnovano, divensarono presso di me, come sterco abiominevole, e non solamente le ricchezze temporali, e' diletti del corpo, ma anche qualunque consolazioni, o diletti, quantoche spirituali. Ond' io desiderava, e pregava di restar priva di tutte queste consilazioni benche spirituali, purche io potessi piacere al mio Dio, e sinalmente possederlo. Perloche so pregava il Signore, che mi togliesse ogni mia volontà, e mi desse solamente la sua: la qual cosa Egli fece, per sua misericordia, poiche rispondendo, disse: Ecco.

Ecco dolcissima Figlinola, ch' io ti do la mia volentà, dalla quale sarai in tal modo confermata, che per qualunque cosa, ebe avvenga in qualunque modo, non ti muoverai punto, nè si muterai. E ciò in fatti avvenne, poichè (siccome tutti, che con Lei conversammo, cognoscemmo per isperienza) da quell' Anno in poi Ella sempre contentavasi di tutto, nè per qualunque cosa, che in qualsivoglia modo accadesse, punto si turbava. In oltre Caterina dopo le cose già dette, parlando al suo Confessore, soggiunseli: Sapete, voi , Padre , come il Signore facesse in quel di all' Animamia? Come fa la Madre ad un suo piccolo figlinolino, ch' ella ama reveramente. Ella mostra a lui le mammelle, e lo lascia star da lungi, acciocche pianga, e poiche ella rise un poco del pianso del pargoletto, l'abbraccia, e baciandolo gli porge allegramente, e abbondantemente le poppe. Così dico fece a me il Signore, avvegnache in quel giorno Ei mi mostrasse il suo Sagratisumo Costato, ma da lontano, ed io per lo desiderio di por la mia bocca alla sagra Piaga, dirottamente piangessi. Egli intanto dapposche per qualche tempo ebbe rifo, come pareva, del pianto mio, finalmente venendomi incontro prese l' Anima mia tra le sue braccia, e pose la mia bocca al lato della sua sagrasissima Piaga , cioè alla Piaga del Costato; ed allora l' Anima mia per lo gran desiderio sutta intrava nel suo Costato; ed ivi tanto conoscimento della Divinità ritrovava, e tanta dolcezza, che se voi lo sapeste, vi maravigliareste, come per la grandezza dell' Amore non no si spezzo el cuore ; e stupireste come io possa vivere nel corpo on tant' eccesso d'ardore, e di Carità, Queste cose avvennero nel giorno di Sant' Alessio di sopra mento vato.

Ma nell'Anno medesimo a' diciotto del Mese d' Agosto, si se conoscere in Caterina la mano, del Signore, dappoi la mattina dell'istesso giorno ebbe presa la sagra Comunione, poichè primieramente tenendo il Sa-

cerdote nelle sue mani il Sagramento, e comandandole, che dicesse: Signor mio, io non son degna, che Tu entri nel corpo mio, e dicendolo Ella, udi una voce, che le rispose: Ed To son degno, che tu entri in Me. Indi preso il Sagramento parvele, che siccome il Pesce entra nell'acqua, e l'acqua in esso, così l'Anima sua entrasse in Dio, e Dio in Lei; e così tutta sentissi tirare a Dio, ed appena poteva ritornare alla sua cella, dove ponendosi sopra il suo Letticciuolo di legno, di cui di sopra si è fatta menzione, si stette per buon tempo immobile. Ma dopo lunga dimora fu il suo corpo levato in aria, e stava sospeso, senza alcun fostegno materiale, siccome le tre infrascritte attestarono testimoniando d'aver veduto. Finalmente scese al Lettuccio ora detto, e cominciò a dire pianamente parole di vita, e sopra il mele dolci parimente, e profonde, che tutte le Compagne, le quali udivanle, muovevano al pianto. Dipoi fece Orazione per molti, e nominatamente per alcuni; singolarmente pel Confessore, che nella medesima ora, e nello stesso momento era nella Chiesa de' Frati, nè per allora pensava attualmente a cosa veruna, che muovesselo a divozione; anzi, com'egli scrive; non era per allora disposto ad alcuna attual divozione. Ma in un' istante, orando Caterina, e non sapendolo esso, si sece nella sua mente una certa mutazione in meglio, e sentì una mirabile divezione, che fin' allora non avea più provata, ed un' infolita: novità nel cuore; della qu'al cosa grandemente maravigliando, confiderava attentamente onde fosse proceduta in quell' ora una tal grazia. Ma mentre egli così pensava, venne a caso da lui una delle Compagne della Santa Vergine, e disse: Certamente, Padre, molto per woi ha pregato Caterina nelle tal' ora. La qual cosa udita, intese subito dall' indizio dell' ora, ond' era proceduta quell' inusitata accensione, che nello stante medesimo era-

gli avvenuta. E più interrogando la predetta Compagna. intese da lei, che la petizione della Vergine, così per lui, come per gli altri, pe' quali allora pregava, era stata questa: Che il Signore le promettesse di dar loro la Vita eterna, e per questo avea stesa la mano, dicendo: Promettimi, che così farai. E mentre così stava colla mano stesa, le parve di ...ntire un gran dolore, per cui fortemente sospirando, disse: Sia laudato il nostro Signor GESU Cristo, siccome Ella soleva dire ne' travagli delle sue infermità. Per la qual cosa il medesimo Confessore andò da Lei, e dimandolla, che gli raccontasse il successo della Visione mentovata; il che facendo Caterina, costretta dall' obbedienza, dopo aver raccontate le cose già dette di sopra, aggiunse: Mentre io istantemente chiedeva l' eterns vita per voi, e per gli altri, per cui pregava, ed il Signore medesimo ciò mi prometteva; non per incredulità, ma per un più notabile memoriale; e qual segno, diss'io, mi dai tu, o Signore, che questo facci? Egli allora disse: Stendi a mela mano: la qual cosa facendo io volentieri, Egli colla sua mano trasse fuori un Chiodo, la cui punta pose nel mezzo della palma della mia mano, e sì forte strinse la mano col Chiodo, che parvemi, che la mia mano fosse affatto forata, e tanto dolor sentii, quanto se fosse stata con un chiodo di ferro, e col marsello passata. E così per grazia, del mio Signor G ESU Cristo, io bo già le sue Stimate nella man destra, la qual cosa, benche sia invisibile agli altri, a me nondimeno è sensibile, e di continua pena.

Rretto, o buon Lettore, a raccontarvi una cosa, che dopo sungo tempo avvenne, essendovi io presente, e veggente, nella Città di Pisa. Conciosiache essendo quivi venuta Caterina, e seco molti altri, de' quali uno io mi fui, Ella su albergata in casa d'un certo Cittadino, ch' abitava vicino

alla

alla Chiesa, o Cappella della Santa Vergine Cristina. In questa Chiesa ad instanza di Lei in un giorno di Domenica io celebrai, e (per dire secondo il modo comune di parlare) la comunicai. Ciò fatto Ella, secondo il suo costume, ivi restò lungo tempo senza l'uso de sentimenti, perchè il fuo spirito anelando al suo Creatore, cioè al sommo Spirito, allontanavasi quanto poteva da' sensi corporei. Ed aspettando noi, ch' Ella tornasse a' sentimenti, per ricevere da Lei, come solevamo alcuna volta, qualche spirituale consolazione, in uno stante (veggendo noi) il suo corpicciuolo, che giaceva prostrato, appoco appoco s'alzò, e stando sopra le ginocchia, stese le braccia, e le mani, avendo la faccia risplendente, e dopo essere stato lunga, mente così totalmente intirizzito, e cogli occhi chiuli, finalmente, come se fosse stato mortalmente ferito (veggendo noi) cadde quasi in un'attimo, e dopo poco tempo ritornò l'Anima di Lei a' sentimenti del corpo, Dopo questo Ella fece subito chiamarmi, e con voce some messa parlandomi, disse: \* Sappiace, Padre, che per misericordia del nostro Signor G E SU' Cristo, io già porto le sue Stim- alle Note il mate nel corpo mio. Ed avendo io risposto, che all'osserva- mese, el'An re i movimenti del suo corpo, mentr' Ella era in estasi, no di talinio io l'aveva avvertito, le dimandai come ciò era stato fatto dal Signore. Ed Ella rispondendo: Vidi, disse, il Signore Crocifiso, che scende va sopra di me con gran lume; per la qual cosa dall' impeto della mente, che volca farsi incontro al suo Creatore, fu costretto il corpo ad a'garfi. Allora dalle Cicatriti delle sue sagratissime Piaghe vidi scendere in me cinque Raggi sanguigni, i quali s'indirizzavano alle mani, ed a piedi, el al cuore del mio corpo; onde conofcendo il Misterio, subito esclamai: Ab Signore Dio mio, non appariscano, vi prego, esternamente le Cicatrice nel mio Corpo; bastami d'averle internamente. Allora mentre aucora io parlava, prima, che i detti ragge

Raggi arrivassero a me, il color sanguigno mutarono in splendido, ed in sembianza di pura luce vennero a' cinque luoghi del mio corpo, ciò su alle mani, a' piedi, ed al cuore. Allora io disi: Dunque non pervenne alcuno de' Raggi al lato destro? Ed Ella: No, disse, ma drittamente al sinistro sopra al mio cuore. Poichè quella linea lucida, che procedeva dal suo lato destro, non per traverso, ma direttamente mi percosse. Ed io soggiunsi: Senti tu adesso in que' luoghi, alcun dolore sensibile? Ed Ella, dopo un gran sospiro: Tanto, disse, è il dolore, che sensibilmente io patisco in tutti e cinque i luoghi, ma specialmente all' intorno del cuore, che se il Signore non faccia un nuovo mivacolo, non mi par possibile, che la vita del corpo posa stare con:

tanta doglia, e che non termini in pochi giorni.

In tanto osservando io queste cose, e meco stesso non senza mestizia conferendole, stava attento se vedessi alcun segno di tanto dolore. Finite dunque tutte le cose, ch' Ella volle narrarmi, uscimmo dalla Cappella, e ci riducemmo all' Ospizio, ov' Ella era albergata, ed essendovi arrivati, subito che la Santa Vergine entrò nella camera, dove abitava, per mancamento di spiriti tramortì .Per la qual cosa tutti fummo chiamati, e vedendo questa no vità piangevamo, e temevamo, che non ci abbandonasse quella, che amavamo nel Signore. Imperciocchè, sebben frequentemente aveamo veduto, ch' Ella da un' occulto fervore era rapita fuor de' sensi, e spesso l'aveamo osservata per abbondanza di spirito molto indebolita nel corpo, con tuttociò non l'avevamo veduta mai fin' allora in sì fatta guisa tramortita. Ma dopo breve spazio di tempo Ella tornò a sè stessa, e poichè tutti si furono cibati, di nuovo parlommi, affermandomi, sè chiaramente conoscere, che se il Signore non vi poneva un nuovo rimedio, Ella tosto passerebbe da questa vita. La qual cosa notando io diligentemente, radunai i suoi figliuoli, esigliuole

gliuole, pregandoli, e con lagrime scongiurandoli, che tutti concordemente facessimo la stessa Orazione al Signore, affinche si degnasse concederne ancora per alcun tempo la nostra Madre, e Maestra, acciocchè noi così deboli, ed infermi, e non per anche nelle sante Virtù confermati dal Cielo, non rimanessimo orfani in queste procelle del secolo; e coloro con un' istesso animo, ed una medesima voce promisono di sar ciò, e così tutti insieme n'andammo da Lei piagnendo, e lagrimando, e dicendo: Noi ben sapa piamo, o Madre, che tu desideri il tuo Sposo Cristo GESU, ma i tuoi premi già son certi per te; abbi più tosto pietà di noi, che lasci ancora troppo infermi in mezzo delle tempeste. Noi conosciamo ancora, che quel dolcissimo Sposo, che contana to affetto ardentemente su ami, non ti negherà alcuna cosa 📡 onde ti supplichiamo, che si lo preghi, che a noi ti conceda a tempo, affinche noi non t' abbiamo indarno seguitata, se così tosto tu ne parti da noi. E in verità, benchè le nostre pregbiere da noi si facciano secondo il nostro talento, temiamo nondimeno che per li nostri demeriti non siano rigettate, perchè siamo indegnissimi. Tu, che più ferventemente la nostra salute desideri, tu impetraci quello, che la nostra possibilità non ottiene. A queste, e somiglianti parole da noi con lagrime profferite, Ella rispose: Io, disse, già da un pezzo, ho rinunziato alla propia volontà, nè in queste, o in altre cose voglio, se non ciò, che vuole il Signore. Ed avvegnache io con tutto il cuore desideri la vostra salute, so nondimeno, che Colui, ch' è vostra, e mia salute, meglio, che qualunque Creatura, sa proceurarla. Facciasi dunque in tutto la sua volontà. Contuttociò io volentieri priegherò, che faccia quello, ch' è meglio. Ciò detto, restammo tremorosi, piangendo, e lagrimando . Ma non isprezzò l' Altissimo le nostre lagrime. Imperciocchè nel Sabato seguente, avendomi Caterina a sè chiamato, disse: Parmi, che il Signore disponga di condescen-

dere a' vostri pregli , e spero, che presto averete l'intento vostro. Così Ella disse, e come disse, così avvenne. Conciosiacosachènella seguente Domenica ricevette dall'indegne mie mani la fagra Comunione, e siccome nella precedente Domenica era stato il suo corpo quasi da infiammazione abbattuto, mentre lo spirito era rapito in Estasi, così in quel giorno nel medesimo ratto pareva anche visibilmente fortificarsi. Allora maravigliandosi le sue Compagne, che in quel ratto niente patisse il corpo de' consueti dolori, anziparea più tosto, che in certo modo si confortasse, come se di natural sonno dormisse, e si sortificasse, io risposi: Spero in Dio, che, siccome Ella jeri mi promise, le nostre lagrime, che chiedevano la sua vita corporale, già siano ascese nel epspetto del Signore, e quella, che s'affrettava d'andare al suo Sposo, per sallevare la nostra miseria, ritorni indietro verso di noi. Come io dissi, così dopo breve spazio vedemmo manifestamente avverarsi, attesoche ritornando lo spirito a'. sensi del corpo apparve di vigor si robuito, che niuno di noi dubitò, che non fo simo interamente esauditi. O Padre di misericordia ineffabile, che cosa farai tu a' tuoi servi fedeli, e a' tuoi diletti Figliuoli, quando sì benignamente condescendesti agli afflitti tuoi offensori? Io per tanto queste cose considerando, per averne maggior certezza, le disi; Dura egli più, o Madre quel dolor delle Piagbe, che nel tuo corpo furono fatte? Ed Ella: Esandì, disse, il Signore le vostre Orazioni, benchè con afflizione dell' Anima mia, e quelle piaghe non solamente non affliggono il corpo, ma ancor lo fortificano, e confortanlo, e donde prima nasceva l' afflizione, di là ora nasce il ristoro; ed io stessa il sento. Queste cose, o Lettore, per continuazione della materia, io però v'ho narrate adesso, affinche conosciate di quanto eccellenti grazie fosse dotata l'Anima di questa Santa Vergine; ed acciocche impariate, che quando i peccatori prepriegano per quelle cose, ch' appartengono alla salute delli Anima loro, sono esauditi da Colui, che vuole, che tutti gli Uomini siano salvi, e di tutti vuol la salute.

12 Mas' io volessi raccontare tutti gli eocessi di mente di questa Santa Vergine, mi mancherebbe il tempo, anzi, che la materia di scrivere. Perlochè io mi porto all'Istosia d'un tale eccesso, la quale a mio parere supera tutte l'altre cose, che intorno a questo narrar si possano, e così, coll'aiuto del Signore, porrrem fine a questo Capitolo. Io per verità, trovo pieni i quaderni scritti da Fr. Tomaso suo Confessore, spesso di sopra mentovato, dell' eccellenza delle sue Visioni, e delle quasi inaudite Rivelazioni: Ed ora il Salvatore stesso, come sembrava, introduceva l'Anima di Lei nel proprio Costato, dove le rivelava fino il Misterio della Trinità: Ora la gloriosa Madre saziavala, come pareva, col Latte delle sue sagratissime Mammelle, e d'ineffabil dolcezza riempievala: Ora Maria Maddalena con Essa familiarissimamente, e continuamente conversando comunicavale quell' eccesso di mente , che sette volte il giorno Ella avea nel Diserto: Ed ora questi tre nominati insieme con Essa dimesticamente camminando, e discorrendo, diverse indicibili consolazioni alla sua mente concedevano; nè mancava l'apparizione e la consolazione degli altri Santi, e particolarmente dell' Apostolo Paolo, il quale mai senza qualchè segno di gran. contento Ella non nominò; dell' Evangelista Giovanni; alcuna volta di San Domenico; spesso di San Tomaso d' Aquino; e molte volte d' Agnese Vergine di Monte Pulciano [la cui Leggenda io scrissi or ha venticinque Anni ] di cui fu rivelato a Caterina, che sarebbe sua Compagna; nel Regno de' Cieli; siccome da basso più largamente, colla grazia del Signore, si conterà. Nè io posso, per lo rimorso della coscienza, passare alla narrazione dell'

ultima Istoria, se prima io non premetta per utilità di coloro, che leggeranno, alcune notabilissime particolarità, che circa le Visioni di Paolo Apostolo le accaddero.

Avvenne dunque una volta nella Festa della Conversione del medesimo Apostolo, che questa Vergine venne in tanto eccesso di mente, ed il suo spirito, fu con tal vemenza tirato alle cose celesti, che per tre giormi, e tre notti intere senza l'uso de' corporali sentimenti restò immobile, in guisa che alcuni, che v'erano presenti riputaronla morta, o che fosse per morire tra poco; ma alcuni più intendenti stimarono, che coll' Apostolo Ella fosse rapita fino al terzo Cielo. Finalmente compito il tempo, e terminata quella santa Estasi, lo spirito allettato dalle cose celesti, ch' avea vedute, tanto malvolentieri ritornava alla vita corporale, che Caterina stava quasi continuamente dormendo, ed a guisa d' Uomo ebbro, che non può svegliarsi dal sonno, nè però dorme perfettamente. In quetto stato di cose Fra Tomaso suo Consessore, ed un tale Fra Donato di Fiorenza, volendo andare a visitare un cert' Uomo ragguardevole dell' Ordine degli Eremiti, ch' abitava nell' Eremo, andarono prima alla Casa della Vergine, e trovandola di sagra sonnolenza ripiena, ed ebbra, per dir così, dello Spirito di Dio, per risvegliarla dissero: Noi vogliamo andare dal tal' Uomo; ch' abita nell' Eremo, vuo' tu venire con noi? Ed Ella, siccome amatrice de' santi luoghi, e de' Servi di Dio, quasi sognando rispose, che sì; ma tosto, ch' Ella ebbe detto questa parola, le venne tanto rimorso di coscienza, per la bugla, che dal dolore su restituita a' sentimenti corporei, ed altrettanti giorni, e notti quant' era stata in Estasi, pianse incessantemente quel disettto, dicendo contro se stessa. O perversissima, ed iniquissima più di tutte le donne, son queste quelle cose, che per l'infinita sua bontà t'ba mostrato in quein questi giorni l' Altissimo? Son queste le verità, che tu imparasti nel Cielo? E' questa la Dottrina, che con tanta degnazione lo Spirito Santo t' ha insegnata, sicchè tu, ritornando in Terra, mentissi? E pure tu ben sapevi, che non volevi andar con que' Frati, e nondimeno rispondesti del sì, ed hai mentito a' tuoi Consessori, e Padri dell' Anima tua. O peccato, o pessima iniquità! Così in questo pianto Ella persevezio peli tempo di sopra scritto, non mangiando, nè bet vendo, siccome prima nell' Estasi nel medesimo tempo, e modo avea durato.

14 Considerate voi, o Lettore, le vie più che mirabili, ed i modi più che laudevoli della Divina Provvidenza? Poichè acciò la grandezza delle rivelazioni nuovamente avute non facesse insuperbire questa Vergine, permile, ch' Ella cadesse in quella giucosa bugla (se bugia si può dire, attesochè ivi non era alcuna intenzione d' ingannare, nè chi udì quella parola altrimenti l'intese, che chi la disse) e così per quella umiliazione, come per un certo coperchio di vaso eletto, conservò ciò, che l'avea dato; ed il corpo, che per l'elevazion dello spirito era già quasi venuto meno, su col suo ritorno ristorato. Conciosiache, sebbene il gaudio dello spirito, stante l'unione, ridonda nel corpo, con tutto ciò la troppa elevazion dello spirito, che fassi nella visione del terzo Cielo, cioè nella visione intellettuale, priva in tal maniera il corpo della propria vegetazione, che se Iddio con nuovo miracolo non foccorra, non può lungamente stare il corpo sicche affatto non si dissolva. Imperocche egli è certo, che l'atto dell'intendimento non ricerca per sè veruno istrumento corporeo, se non sol tanto per presentare l'oggetco intelligibile: Che se l'Onnipotence Iddio, per grazia speziale, un tale oggetto soprannaturalmente rappresenti. all' intelletto, subito l'intelletto truovando in Cristo la pro3 4 2

\* Ib. V. 9.

# Ib. V- 4.

pria perfezione si sforza ancora, lasciato il corpo, d' unirsi a Lui. Ma l' ottimissimo Dispensatore, quinci colla rivelazione del suo Lume trae in alto l' intelletto da sè creato, e quindi colla permissione d'alcuno stimolo lo sommerge al basso, affinchè in tal maniera, sì dalla notizia della Divina Perfezione, esì dal conoscimento de' suoi propri difetti, e quinci, e quindi tirato al mezzo tra l'uno, e l'altro estremo voli sicuramente, e così questo Mare passando illeso, salvo, e lieto al Porto dell' eterna Vita pervenga. Questo, com'io credo, voleva dire l'Apostolo, allorche scriveva a' Corinti . "Ne magnitudo revelationum extollat me, datus est mibi stimulus carnis mee &c. E più sotto: \*Nam virtus in ensirmitate persicitur &c. Ma ritornando al nostro proposito, sappiate, o buon Lettore, che quelle cose, che vide allora questa Santa Vergine, non riferì, com' era solita, in modo alcuno al Confessore, mercecchè, come anche a me disse dopo alcun tempo, non poteva trovar vocaboli, che potessero esprimerle, nè è lecito a verun' Uomo con umana favella raccontarle, secondo che lo stesso Apostolo insegna; \* ma il fervor del suo cuore, l' Assiduità dell' Orazione, l'efficacia delle sue ammonizioni aportissimamente dimostravano aver' Essa veduti gli Arcani

terina stessa riferì al suo Confessore, ed egli lasciò scritto, lo stesso Beato Apostolo l' era apparito, ed aveala avvertita, che continuamente, e senza intermissione Ella attendesse all'Orazione. La qual cosa udendo Ella con applicazione, e compiendo coll' opera, adivenne, che nella vigilia di S. Domenico, mentre era in Chiesa, ed orava, molte cose di S. Domenico, e degli altri suoi Santi Figliuoli, le surono rivelare. Ed crano le sue rivela-

di Dio non comunicabili, se non a coloro, che gli veg-

zioni,

zioni, o visioni tanto esticaci, e silse, che frequentemente, mentre ancor Ella raccontavale al suo Confessore, attualmente permanevano, e questo (cred'io) esfere stato il segno datole da Dio, affinchè Ella sapesse esser voler Divino, che tali cose fossero rivelate al Confessore, o a' Confessori, in prò degli altri. Mentre dunque, nel detto giorno poco innanzi Vespro, stavasi intenta a quelle rivelazioni, entrò a caso nella Chiesa un certo Fra Bartolomeo di Domenico da Siena, ora Maestro di sagra Teologia, ed allora Compagno del Confessore, a cui Caterina, come al suo Confessore, in ogni cosa si considava, e lui eleggeva per Confessore in assenza del proprio suo. Avendo Ella inteso più colla mente, che col corpo, che questi s' avvicinava, alzossi incontanente, e facendolegli incontro, disse, voler seco conferire alcun cose segrete. Ed essendosi posti insieme a sedere, e contando ei quelle cose, ch' attualmente il Signore mostravale di San Domenico, dicendo: Io più chiaramente, e più perfettaments veggo adesso San Domenico, di quello, ch' io vegga voi, ed Egli, più che voi, è a me presente: E discorrendo dell' eccellenza sua singolare, come di sotto si dirà, accadde, che il Fratello della stessa Santa Vergine, che parimente chiamavasi Bartolomeo, passasse di là; onde all' ombra, o al calpestio di lui, che passava, Caterina voltò un poco il capo, e gli occhi verso di lui, sicchè appena conobbe essere il suo Fratello, e senza alcuna dimora, ritornò alla positura di prima, ma subito proruppe in tanto pianto, e d'animo, e di corpo, che tacque affatto, nè per alcun modo potea parlare. Ed avendo il predetto Frate per lungo spazio aspettato, che terminasse il piagnere, e finalmente pregatala, che proseguisse quello, ch' avea incominciato, Ella era talmente occupata da' singhiozzi, e dalle lagrime, che niuna rispostada Lei non poteva

avere. Al fine dopo lunga dimora Ella profferì finghiozzando tali, o simiglianti parole. O me infelice, e misera, e chi farà vendetta delle mie iniquità? Chi punirà un peccate sì grande? E dimandando Lui, qual fosse quel peccato, e se novellamente fosse commesso, Ellla rispose: E non vedeste voi questa iniquissima femmina, che mentre il Signore attualmente mostrava le sue grandegge voltò il capo, e gli occhi, e pose mente chi passava? Egli allora rispose: Tu ne pur per un momento, ne appena per un'istante volgesti altrove gli occhi, in guisa, che nè pur' io di questo volgimento avvisaimi. Ed Ella soggiunse: Se voi sapeste qual riprensione m' ha fatto adesso per questo la Santissima Vergine, ancor voi piangereste questo peccato. Nè più parlò della materia della Visione, ma stettesi piangendo sinchè sece la Confessione Sagramentale, e piagnente ritornò alla Cameretta della Casa paterna, dove (siccom' Ella narrò poi al Confessore) apparendole S. Paolo, così aspramente la riprefe del perdimento di quel pochissimo tempo, in cui voltò il capo, ch' Ella assolutamente affermava, voler più tosto alla presenza di tutti gli Uomini, che son' ora nel Mondo, restar vergognosamente confusa, che patir di nuovo un' altra volta quel rossore, ch' Ella ebbe, mentre l' Apostolo la riprendeva: benchè forse questa Visione di S. Paolo in altro tempo accadde, come in alcune scritture, guari non ha, ritrovai. Ma checche sia dell' ordine del tempo, questo è certo esser verissimo, che San Paolo asprissimamente riprese Caterina della distrazione più tosto, che del perdimento di quel pochissimo tempo; della qual riprensione, Ella ebbe nella sua mente la confusione, ch' abbiam detto; e diceva poi al Confessore: Pensate, che farà la riprensione di Cristo nell'estremo Giudizio, quando la riprensione d'un solo Apostolo suo tanta confusione mi ba recata. Disse ancora, che se non fosse stata la Visione d'un cerva continuamente, mentre l'Apostolo le parlava, sarebbe il suo cuore affatto mancato per la grandezza di quella consusione. Perlochè satta allora più cauta, e più umile, conservò persettamente i doni grandi, che le surono dati, ed a maggiori cose più serventemente, e più avidamente indrizzò i suoi desideri. Questi due avvenimenti io però v'ho posti innanzi, o buon Lettore, per tramezzamento nella Mensa di questo Capitolo, perchè li reputo assai prosittevoli per imparar l'Umiltà, tanto a' persetti,

ch'agl'imperfetti.

16 Ma perchè avendomi San Domenico (per dire la verità) miracolosamente chiamato, io entrai nel suo Ordine; ed acciocchè io non mi renda ingrato a un tanto Padre, passando in silenzio la Gloria di Lui a questa Santa Vergine rivelata, ho determinato d'inserire in questo luogo, la Visione di Caterina di sopra accennata. Narrami dunque il sopraddetto Fr. Bartolomeo, il quale adesso attualmente è meco, che nel detto giorno, mentre la Santa Vergine gli parlava, affermava, ch' Ella vedeva attualmente in quella mental Visione il Sommo, ed Eterno Padre, il quale dalla sua bocca [come parea] produceva il Figliolo a Lui coeterno, e Questi ancora coll'assunta Natura umana, apertamente le si dimostrava. Mentre a ciò stavasi intenta, vide dall'altra parte il Beatissimo Patriarca Domenico esser prodotto dal petto del medesimo Padre. circondato di luce, e di splendore, eudi dalla medesima bocca profferirsi una voce, che l'infrascritte parole formava: Io, dolcissima Figlinola, bo generato questi due Figlinoli, uno generando naturalmente, l'altro amorosamente, e dolcemente adottando. E conciosiache Caterina si maravigliasse d' una sì grande comparazione, e d' un paragone tanto sublime dello stesso Santo, per togliere la maraviglia, furono

furono le sopraddette parole in tal maniem sposte da quel medesimo, che le avea profferite. Siccome questo Figliuolo, da Me naturalmente, ed eternalmente generato, avendo assunta la Natura Umana, fu in ogni cosa a Me perfettissimamente obbediente fin' alla morte, così il mio Figlinolo adottirivo Domenico, tutto ciò, ch' Egli operò dalla sua infanzia fin' all' ultimo termine della sua vita, regolò secondo l'obbedienza de' miei precetti, nè mai una volta trapasse qualunque mio precetto, perchè mantenne intemerata la Verginità del corpo, e dell' Anima, e conservò sempre la Grazia del Battesimo in cui spiritualmente rinacque. E siccome questo Figlinolo Naturale, come Verbo Eterno della mia bocca, predicò palesemente al Mondo quelle cose, che gli furono da Me imposte, e rende Testimonio alla Verità, com' Egli disse a Pilato, cost questo mio Figlinolo adottivo Domenico, predicò apertamente al Mondo la Verità delle mie parole, tanto fragli Eretici, che fra' Cattolici, e non solamente per sè medesimo, ma ancor per altri, nè solamente mentre visse, ma ancor per li suoi successori, per mezzo de' quali ancor predica, e predicherà. Imperciocchè, siccome il mio Figliuolo Naturale, mandò i suoi Discepoli, così questo adottivo mandò i suoi Frati; onde siccome il mio Figlinolo Naturale è mio Verbo, così questo adottivo è banditore, e portatore del mio Verbo; perloche per singolar dono su a Lui conceduto, ed a' suoi Frate d' intender la Verità delle mie parole, e da lei non partire. Di più, siccome il mio Figliuol Naturale, tutta la vito, e le sue operazioni, sì quelle, che riguardano la Dottrine, e si ancor quelle, che riguardano gli Esempj, ordind alla salute dell' Anime, così il mio Figlinolo adottivo Domenico, tutto lo studio, e tutto il suo sforzo, sempre pose a liberare l'Anime, tanto dal laccio degli errori, che dal laccio de' vizj; e questa fu la sua principale intenzione, perchè Egli principio, e coltivo l'Ordine suo, cioè per lo zelo dell' Anime. Per la qual cosa io ti dico, ch' Egli quasi in tutte le sue Operazioni assomiglias

migliasi al mio Figliuol Naturale, e però a te ora si sa vedere l'Immagine del suo Corpo, che molto ebbe di somiglianza al Corpo del mio sagratissimo Figliuol Naturale, ed Unigenito. Mentre Caterina queste cose raccontava al detto Fr. Bartolomeo, avvenne il caso di sopra più disfusamente narrato. Ma vegniamo adesso all'ultima Visione, e pogniamo si-

ne a questo Capitolo.

Voglio farvi assapere, Lettore amatissimo, che l'abbondanza delle grazie insieme, e delle Rivelazioni, e delle apertissime Visioni, avea sì fattamente empita'in quel tempo l' Anima di questa Santa Verginella, che per la grandezza dell' Amore, cominciò totalmente a languirne, e restò languida, la qual languidezza aggionse a tal segno, che più non si levava di sul letto, nè altro patimento avea se non se precisamente d' Amore dell' Eterno Sposo, cui quasi forsennata continuamente nominava, dicendo: O dolcissimo, ed amantissimo Giovane Figlinol di Dio: Ed alcuna volta aggiugneva: E di Maria Vergine. E così in questi pensieri, ed in queste parole sostentata da' fiori della Carità, stavasi senza prender sonno, nè cibo. Ma lo Sposo, ch' avea messo in Lei quel santo suoco, affinche fortemente s'accendesse, quasi di continuo l'appariva. Ed Ella, quasi tutta accesa dalle siamme d' Amore, dicevagli: Perchè, o amantissimo Signor mio, permetti tu, che per questo vil Corpicciuolo io più stia lontana da tuoi abbracciamenti? Già io in questa misera vita, di niuna cosa mi diletto, nulla cerco se non Te, nulla affatto amo fuori di Te, perchè qualunque altra cosa, ch' io amo, l' amo solamente per Te. Perchè dunque per un Corpo vilissimo, io resto priva del goderti? Ab Clementissimo Signor mio, cava da questo Carcere l'Anima mia, e liberami da questo corpo mortale. A queste, e somiglianti preghiere, da Lei non senza singhiozzi, e sospiri espresse, rispondeva il Signore: Io, Carissima Figliuola.

la, mentre dimorai cogli Uomini, non curai di far la mia velontà, ma quella del Padre, e benchè siccome a' miei Discepoli attestai, con gran desiderio, Io desiderassi di far con esso loro quell'ultima Pasqua, nientedimeno aspettai pazientemente fino al tempo stabilito dal Padre. Così dunque ancor tu, benche sommamente desideri d'unirti meco perfettamente; convien nondimeno, che fin' al tempo da me determinato pazientemente aspetti. Essa allora soggiunse: Giacche questo a te non piace, facciasi il tuo volere, ma ti prego, che vogli esandire una mia viccola dimanda, cioè, che in questo rempo, nel quale bai determinato, ch' iostia nel corpo, mi conceda di partecipare i patimenti, che Tu tollerusti sino all' ultimo tuo patimento inclusivamente acciò, dacche, so non posso ancora unirmi a te nel Cielo, m'unisca almeno a' tuoi patimenti in terra. La qual cosa concedettele graziosamente il Signore, e siccome disse, così senza dubbio avvenne, mercecchè fin d'allora, cominciò talmente a sentire ogni giorno più, sì nel Cuore, come nel Corpo i patimenti del nostro Signor Salvatore, che nulla mancò delle sue pene, che la non sentisse, secondo, ch' Ella segretamente mi confessò; ed affinchè ciò più chiaramente si manifesti, io racconterò quel, che intorno a questo Ella soleva dirmi. Ella dunque frequentemente mi parlava delle pene del Salvatore, affermando certamente, ch' Egli fin dall' istante della sua Concezione portò sempre la Croce nell'Animo, per l'eccessivo desiderio, ch' Egli avea dell' Umana salute. Imperciocchè, egli è certo (diceva Ella) che il Mediatore di Dio, e degli Uomini Cristo GESU', dal primo stante della sua Concezione su pieno di Grazia, di Sapienza, e di Carità, ne fu d'uopo, ch' Egli in sì fatte cose s'approfittasse di poi, mentre sin da principio Egli era perfetto. Pertanto avvegnache Egli amasse persettissimamente Iddio, e'l. Prossimo, vedendo Dio privato dell' Onor suo, e'l Prossimo privato del suo fine,

fom-

219

sommamente affliggevali, finchè per la sua Passione, e l'onore dell' Obbedienza a Dio, e la salvezza rendesse al Prossimo. Ne di questo desiderio (diceva Ella) era piccola l' afflizione, come sanno coloro, che ciò sperimentano, anzi egli cra una grandissima Croce. Laonde Esso diceva nella Cena a' Discepoli: \* Desiderio desideravi &c. La qual cosa però disse, perchè in quella Gena diede loro l'Arra della salute, ch' Ei doveva operare innanzi, che di nuovo mangiasse con esso loro. Ed a questo proposito adduceva le parole, che il Salvatore orando dise, secondo una sposizione, ch' io non mi ricordo aver letta giammai, nè aver' udita se non da Lei. Diceva dunque, che in quelle parole : \* Pater transfer Calicem bunc à me &c. gli Uomini \*Matth, 24. perfetti, e forti, non debbono intendere, siccome i deboli, che temono la morte, che il Salvatore dimandasse, che fosse da Lui trasferita, o rimossa la Passione; ma perchè sempre Egli avea bevuto fin dalla sua Concezzione, ed allora per la vicinanza del tempo, beveva con ansietà il Calice del desiderio dell' Umana salute, ei dimandava, che presto si compisse quello, che per tanto tempo, con tanto desiderio cercava, e così quel Calice da Luisi lungamente bevuto, ora si finisse; il che non era, senza dubbio, chiedere il rimovimento della Passione, e della Morte, ma più tosto l'affrettamento. La qual cosa assai chiaro avea espressa il Signore, quando disse a Giuda: \* Quod facis, fac citius. Ma sebbene il Calice ora detto \* Joan. 13. del desiderio, era a Lui gravosissimo a bere, nientedimeno, come obbedientissimo Figliuolo aggiugneva: Veruntamen non mea voluntas, sed tua siat; \* offerendosi pronto a sostenere la dilazione quanto piacesse al Padre; di maniera, che mentre diceva: \* Transfer Calicem hunc, secon- \* Luc. 22. do questa sposizione, non intendevasi del Calice della Passione futura, ma del Calice della Passione presente, e della P passata

passata. E perchè io diceva, che comunemente da' Dottori, i quali espongono questo passo, dicesi, che il Salvator del Mondo ciò fece come vero Uomo, la cui sensualità temeva naturalmente la morte, e come capo di tutti gli Eletti tanto deboli, quanto forti, affinchè i deboli non disperassero, se sentissero la sensualità naturalmente temer la morte, e così Egli desse a tutti esempio; Ella rispose: Le operazioni del nostro Salvatore son così piene, se attentamente si considerino, che ciascuno, secondo la sua considerazione, trova in esse la parte del cibo suo, secondo ciò, che a Lui conviene, od alla sua salute. Pertanto trovando i deboli nell'Orazione del Salvatore la consolazione della loro debolegga, par necessario, che ancora i forti, ed i perfetti possano in quella trovare l'avvaloramento della loro fortezza, la qual cosa non avverrebbe, se non per la sposizione già detta. E' dunque meglio, che in molti modi s'esponga, affinchè tutti partecipino, che se in un modo solamente s'esponesse per un sol ge. nere di persone. Io allora udendo queste cose, mi tacqui, perchè non ebbi, che replicare, ammirando la grazia, e la lapienza di Lei.

vata, leggendo le Scritture di Fr. Tomaso primo Cosessore di Caterina, nelle quali esso raccolse i detti, ei fatti di Lei. Egli dunque racconta, che Caterina in una certa astrazione apprese, che il Salvatore patì tristezza, e Sudor di Sangue, e sece quell' Orazione per coloro cui prevedeva non dover partecipare il frutto della sua Passione; ma perchè Egli amava la Giustizia, vi pose la condizione: Veruntamen non mea, sed tua voluntas siat; la quale se non v'avesse posto, diceva Ella, che tutti si sarebbero salvati, perocchè Egli era impossibile, che l'Orazione del Figliuol di Dio non ottenesse il suo effetto, la qual cosa ben concorda col detto dell' Apostolo agli Ebrei: Exanditus est.

\* Luc. 22.

est, dice Egli, pro sua reverentia, che i Dottori comunemente espongono dell' Orazione fatta nell' Orto.

senzachè dicevami ancora Caterina, e m' infegnava, che i patimenti, che nel corpo sostenne il Figliuol di Dio, e dell' Uomo, per la nostra salute, non potrebbe verun' Uomo portare, che non ne morisse più volte, se ciò sosse possibile; poichè siccome inestimabile è l' Amore, ch' Egli portava, e porta a noi, così inestimabile fu la Passione, la quale per comando, e insieme per violenza del solo Amore da Lui portavasi, e non solamente per quello, che la Natura delle cose, e la malizia di coloro, che il tormentavano potette fare, ma per molto anche più: perocchè, chi crederebbe, che le spine, traforassero il Capo fino al cervello, o che l'ossa d'un' Uomo vivo da un' altr' Uomo tirate si disgiugnessero? Poiche è scritto: Et dinumera vernnt omnia offa mea \* . Ma perchè gran \* pfal 21. dissimo era l'Amore, per cui solamente tutte queste cose Egli portava, grandissime ancora inventò le pene, colle quali a noi puì persettamente si dimostrasse. Conciosiacosachè una delle cagioni principali della sua Passione su questa, cioè, di mostrare quell'Amor persettissimo, ch' Egli ci porta, il quale non potè in più conveniente maniera appalesarsi: Imperocchè non lo tennero in Croce i Chiodi, ma l' Amore, nè lo vinsero le forze degli Uomimi, ma vinselo l' Amore suo. Ecome mai avrebbon vinto Colui, di cui ad una sola parola tutti caddero in terra?

20. Queste, ed altre somiglianti cose, con altissime, e adattissime parole dicea quella prudentissima Vergine della Passione del Signor nostro, ed aggiugneva aver sè provato nel propio suo Corpicciuolo alcuna cosa di ciaseun patimento del Signore, giacchè il pruovare interamente la lua Pailione, lo reputava impossibile: E soggiugne-

va, che

va, che la maggior pena, che patisse il Salvatore nella Croce fu nel petto per la disgiunzione dell'ossa pettorali. In pruova, o in conghiettura di che Ella dicea, che gli altri dolori nel suo Corpo erano passati, e che quel solo vi era rimasto. Laonde, quantochè Ella ogni giorno patisse incessantemente dolori di fianco, e di capo, contuttociò questo dolore, dicea, essere più vemente degli altri; il che per la vicinanza del cuore non parevami inverisimile, sì di Lei, sì ancora dell'istesso Signor nostro Salvatore. Imperciocche, parendo quelle ossa esser naturalmente disposte per la difesa del cuore, e del polmone, elleno non possono disunirsi, senza un grandissimo patimento del cuore, nè, toltone il miracolo, potrebbe forse in alcun'altro farsi una tal violenza senza morirne. Ma checchè sia, ritornando a parlare di quetta Santa Vergine, dappoiche il suo corpo provò questa Passione, la quale baitò più giorni, s' indebolirono senza dubbio le forze corporali, e l'Amor del cuore moltiplicatamente s'accrebbe. Conciofolsecosachè Ella avea provato con isperienza sensibile quanto il Salvatore avesse amato Lei, e l' Uman Genere insieme, sostenendo una sì acerbissima Passione, dal che facevasi nel cuor di Lei una sì gran violenza di Carità, e d' Amore, che non era possibile, che quel cuore restasse intero, ed affatto non si spezzasse. Poiche così accade, quando alcun vaso contiene un liquore di gran virtù, cioè di possente attività, che dalla forza del contenuto rompesi il continente, e la virtù ristretta, disciolto quel, che stringevala, si disfonde, perchè non v'era giusta proporzione tra il luogo, e la cola allogata.

21 Che più? E perchè so io più parole? Tanta su la sorza di quell' Amore, che il cuore di Caterina si spezzò da imo a sommo, cioè, dall' una sin'all' altra estremità, e così rotte le vene vitali, per la vemenza solamente del

Divino

Divino Amore, non per forza d'alcun' altra natural cagione, spirò. Voi stupite, o Lettore? Ma sappiate esservistati, ed ancor'esservi di tal fatto assai Testimoni, i quali a me la prima volta il ridissero, ed i loro nomi si porranno di sotto. Io allora, ancor dubbioso, andai a trovar Caterina, e diligentemente ricercai, quel ch' Essa di ciòsentisse, e le supplicai, che sopra a questo mi dicesse pienamente la verità. Ella prorompendo in pianti, e finghiozzi indugiommi per lungo spazio la risposta, e finalmente dopo qualche dimora, disse: Non avreste voi, Padre, compassione d' un' Anima, che dal carcere tenebroso fosse stata liberata, e dopo aver veduta una gratissima Luce fosse di nuovo nelle solite tenebre rinchinsa? Io, dico, son quella misera, cui ciò accadde, così disponendo, per li miei demeriti, la Provvidenza Divina. Ciò inteso, mi venne maggior desiderio di ricercare la verace serie di successo tanto mirabile , raccontandolo Lei stessa , onde soggiuns: Fudunque, Madre, l'Anima tua veramente separata dal corpo? Ed Ella: Tanto, disle, fu il fuoco del Divino Amore, e del desiderio d' unirmi con Colui, che io amava, che se il cuore, a di pietra fosse stato, o di ferro, sarebbesi spezzato all'istesso modo, ed aperto. Niuna cosacreata, siccon' io credo, non avrebbe avuta tanta: virtù, che contra sì gran forza d' Amore, avesse conservato intero il mio cuore. Laonde abbiate per certo, che il cuore di questo corpicciuolo, per pura violenza di Carità, spezzossi da cima in fondo, e tutto s'aperse, in guisa che parmi ancora sentire nello stesso corpo le Stimmate di quell'apertura. Dal che voi potete chiaramente raccogliere, che l' Anima fu del tuttutto separata dal corpo, e vidi gli Arcani di Dio, che ad alcun viatore non lice ridire, stanteche ne la memoria è di tanta virtà, nè gli umani vocaboli possono esser bastanti a spiegare convenientemente cose tanto sublimi, onde ciò, ch' io dicessi tutto sarebbe loto rispetto all' oro. Questo tuttavia mi è P rimasto

- rimasto, ch' ogni volta, ch' io odo parlare della stessa maseria, sì fortemente m' affliggo, considerando quanto da quel nobilissimo stato a questo vilissimo io sia discesa, che non posso, se non con lagrime, e singhiozzi esprimere il mio dolore.
- Avendo io ciò udito, e desiderando sapere più distintamente l'ordine del successo, dissi : Deb Madremia (dacchè gli altri tuoi segreti tu mi palesi) non celarmi cotesto, se Dio ti ajuti, ma piacciati narrarmi l'ordine di così mirabile avvenimento. Io; dis' Ella, in que' giorni, dopo molte Visioni mentali, e ancor corporali, e dopo innumerabili consolazioni di spirito ricevute dal Signore, per forza di puro Amore, mi post nel letto inferma, dov' io non lasciava di pregarlo, che mi cavasse da questo corpo mortale, acció poressi più perfettamente unirmi a Lui. La qual cosa non avendo per allora potuto ottenere, ottenni finalmente, ch' Egli mi comunicasse, quant' era a me possibile, le sue pene. E qui narrommi circa la Passione del Salvatore quelle cose, che poco sopra più largamente ho raccontate, e poi aggiunse: Da questi sperimenti della sua Passione più chiaramente conobbi, e più perfettamente quanto il mio Facitore m'avesse amato, e per accrescimento d'Amore io ne divenni più languida, talmente che nulla affatto desiderava l' Anima mia, se non che uscire dal corpo. Che più? Accendendo Lui ogni giorno più quel fuoco, che nel mio cuore avea messo, venne meno il mio cuore di carne, e quella dilezione su forte, come la morte, e spezzatosi, com' io dissi, il enore, fù l' Anima mia da questa carne disciolta, ma per tempo a me troppo breve. Io allora: Quanto tempo, o Madre, stette l' Anima tua senza il Corpo? Ed Ella: Dicono coloro, che osservarono la mia morte, esservi stato uno spazio di quattr' ore, dacche io spirai, e che poi risorsi, e che una gran parte delle vicine vennero a consolare la Madre, egli altri parenti, ma l' Anima mia, credendo esser entrata nell' Etornità, non pensava al

va al tempo. Edio: Che vedesti Madre mia, in quello spazio di tempo? E perchè l' Anima tua tornò ella al corpo? Pregot? a non celarmi alcuna cosa. Ed Ella: Sappiate Padre, che ciò, che nell'altro secolo a noi invisibile si truova, tutto vide, ed intese l' Anima mia, cioè la Gloria de Santi, e le pene de peccatori. Ma, com' io dissi, nè la memoria ora il serba, nè bastano le parole ad esprimer tutto, ma quant' io posso dirovvi? Teniate dunque per certo, che l'Anima mia vide la Divina Essenza, e questa è la cagione, perchè tanto impazientemente to sto in questa prigione, e se non fosse, che mi legassero l' Amor di Dio, el Amor del Prossimo, per cui Egli rimandommi al corpo, io verrei meno per la tristezza. Ma quando io soffero alcuna cosa di male, la somma consolazione, ch' io mi abbia, è il sa pere, che per quel patimento averd una più perfetta Visione di Dio. Per la qual cosa le tribolazioni non solamente non mi son gravi; ma sono ancor dilettevoli all' Anima mia, siccome e voi, e gli diri di mia usanza potete ogni giorno conoscere. Io vidi ancora le pene si de Dannati, si di quelli, che sono nel Purga. torio, le quali con nessune parole possono perfettamente spiegar. si : E se i miserissimi Uomini voedessero la menoma di quelle pene, eleggerebbon più toste patir dieci volte la morte del corpo, se ciò fosse possibile, che quella minima pena portar per un giorno. Ma singolarmente io vidi punirsi coloro, che peccarono nel Matrimonio, non offervando le sue leggi, come doveano, ma cercarono i diletti della loro concupiscenza: E richiedendo me perchè quel peccato, che non era più grave degli altri, cotanto gravemente punivasi, Ella rispose : perchè di que! peccato non ebbero tanta stima, ne per conseguente tanta contrizione, quanta n' aveano degli altri, ed anche più frequentemente, e più volte in quel peccato, che negli altri cadevano. E soggiunse: Troppo pericolosa è quella colpa, la quale, siasi quanto si voglia piccola, chi commette, non proccura, come più presto possa, di rimnovere da sè colla Penitenza.

23 Dopo quelto, ieguirando Caterina ciocch'avea incominciato, dise: Mentre l' Anima mia tutte queste cose wedea, l' Eterno Sposo, ch' io mi credeva di pienamente possedere, disse all' Anima mia: Vedi tu di quanta gloria sien privi , e con quanti tormenti puniti sieno coloro, chi m' offendono? Ritorna dunque, e mostra loro il suo errore, ed insieme il pericolo, ed il danno: E. perchè l' Anima mia troppo orrore avea a questo ritorno, aggiunse il Signore: La salute di molte Anime richiede, che tu ritorni; nè più terrai quel modo di vivere, che fin ora hai tenuto, nè da qui avanti aurai la Cella per abitazione, anziti converrà uscire dalla propria Città per utile dell' Anime. Io sarò sempre teco, e ti guiderò, e ti ricondurrò, e porterai l'Onor del mio. Nome, e darai spirituali ammaestramenti a' piccoli, ed a' grandi, e tanto a' Laici, quanto a' Cherici, e Religiosi, poiche Io ti darò la favella, e la Sapienza, cui non potrà vernno resistere. Io ti condurrò ancora innanzi a' Pontesici, ed a' Restori delle Chiese, e del Popolo Cristiano, accioccbe col mio solito modo, per mezzo de deboli, Io confonda la superbia de forti. Mentre queste, e somiglianti cose, spirittalmente, o intellentualmente dicena Dio all' Avima mia, con un modo, ch' io non sò apprendere, nè concepire, ella tronossi repentemento tornata al corpo. La qual cosa considerando subito la stessa Anima mia, fu da un intollerabil dolore tormentata, di maniera che, per tre giorni, ed altrettante notti, io stetti in continui, e non mai interrotti pianti , nè è possibile, che da' medesimi pianti io m'astenga, ogni volta, che queste cose alla memoria ritornano. Nè ciò, Padre, è marauiglia, anzi più tosto marauiglia: è, che il mio cuore di nuouo non rompasi ogni giorno per lo dolore, considerata l'eccellenza di quella Gloria sì grande, ch' io allora in verità possedea, ma ora, oime, s'è da me dilungata. Tutto però accaddemi per la salute de Prossimi. Niuno dunque non si muranigli, s' 10 ami eccessinamente coloro, che l'Altissimo mi diè facoltà d'ammod'ammonire, e convertirgli dal male al bene, perocche a non piccol prezzo iogli bo comperati, giacche per loro io son separata dal Signore, e mi è differita la sua Gloria per un tempo a me fin' ad ora incerto. Perloche, siccome dicea S. Paolo, essi sono la mia Gloria, e la mia Corona, e'l mio Gaudio. Questo, dis's' Ella, io vi dico per toglier dal vostro cuore quella passione, che sentono alcuni, mormorando, perch' io son fatta s' domentica a tutti.

24 Udite queste cose, ed intese, secondo la grazia datami, io considerava, discorrendo dentro me stesso, che stante la cecità de' tempi moderni, e l'incredulità degli Uomini, che amano se stessi, non dovrebbono queste cose palesarsi a tutti. Perciò vietai a' miei Frati, ed alle mie Suore, che mentre Caterina vivesse, tali cose non divolgassero in verun modo. Osfervai ancora, che alcuni i quali da prima seguivano gl' insegnamenti di Caterina, udito un tal fatto, tornavano indietro, perocchè non potevano capire, come fosse adivenuto. Ma dappoiche ora è già salita al Paradiso, donde non è per tornare fino alla generale Resurrezione, e il corso di questa fragil vita ha terminato, io credetti, e credo d'essere obbligato a rivelare un tale avvenimento, affinchè il dono concedutole dalla Divina Pietà, ed un sì grande, e sì evidente miracolo per mia negligenza non retti occulto. Ed acciocchè voi veggiate, o Lettore, quanto chiaramente la Divina Virtù abbia dimostrato esser così accaduto, sappiate, ch' avvicinandosi l'ora del transito già detto di Caterina, fu dalle sue Compagne, e Figliuole nel Signore, che le assistevano, chiamato Fra Tomaso, detto della Fonte, suo Confessore, spesso di sopra mentovato, acciocchè, secondo il Costume, assistesse alla moribonda, e con preci raccomandasse al Signore l' Anima, ch'a-Lui passava. Questi, condotto seco un certo Frate, che chiamasi Fr. Tomaso d'And' Antonio, venne sollecito, e dolente l'assistette, facendo Orazione. La qual cosa, avendo intesa un' altro Frate. che nomasi Fra Bartolomeo di Montuccio, conducendo seco Fra Giovanni di Siena converso, ch' adesso attualmente è in Roma, venne prestamente ancor'esso. Questi quattro Frati, i quali tutti ancora son vivi, assistettono molto dolenti alla Santa Vergine moribonda. Ma poichè Ella spirò, il detto Fr. Giovanni converso su da tanto dolore percosso, che per la violenza del pianto, e delle grida, se gli ruppe, e totalmente s' aperse una vena del petto, talmentechè ssorzato dalla tosse, siccome a questi tali adiviene, mandò spesso suori dalla propria bocca gran copia di sangue rappigliato, temendo verisimilmente, o soffogazione di cuore, o qualche incurabile infermità. Quindi aggiugnesi dolore al dolore di coloro, che v' erano presenti, e mentre piagnevano Caterina già morta, furono costretti a piangere insieme il Frate, che tra poco sarebbe morto. In questo stato di cose Fra Tomaso Confessore di Caterina con gran fede, disse al detto Fra Giovanni: Io so, che questa Vergine è d'un gran merito appresso Dio; Poni dunque la mano del suo sagro Corpo sepra il luogo del tuo sì orribil malore, e indubitatamente sarai guarito. La qual cosa avendo egli fatto a vista di tutti coloro, ch' erano presenti, fu in un subito sì pienamente guarito, come se non mai da quell' accidente fosse stato travagliato. Queste cose, il medelimo Fra Giovanni racconta a tutti, che vogliono udirle, e quando bisogna, confermale ancora con giuramento. Del rimanente, oltre a' Frati, di sopra mentovati, fu presente al Transito già detto di Caterina, una certa sua Compagna, ed insieme ancora Figliuola nel Signore, che chiamavasi Alessia, e come io sermamente penso, già con Lei vive nel Cielo, poiche dopo la morte di Lei, poco tempo sopravvisse. Videro ancora la stessa Vergine defun-. . . . .

229

defunta, quasi tutte le Vicine, ed una gran moltitudine d' Uomini, e Donne suoi conoscenti, che in tale accidente, com' è solito, era concorsa; nè alcuno d'essi dubitava, ch' Ella non sosse totalmente passata da questa vita. Finalmente dell'innalzamento, o elevazione del corpo, che di sopra, circa il principio di questo Capitolo su riferita, surono Testimonie alcune Sorelle della Penitenza di S. Domenico, una delle quali chiamata Caterina Figliuola di Ghetto da Siena, che sulungo tempo sua Compagna, indivisibile, e (se la memoria non m'inganna) Lisa sua Cognata, ch'ancor sopravvive, ed Alessia di sopra nominata.

## CAPITOLO VII.

D' alcuni Miracoli per Virtù Divina operati da questa Santa Vergine circa la salute dell' Anime.

O desidero, o buon Lettore, che voi abbiate per certo, che s'io volessi distintamente raccontare que' miracoli, che per mezzo di questa Santa Vergine operò il Signore, dappoiche io meritai di conoscerla, de' quali la maggior parte ho veduti co' propri occhi, non un solo Capitolo, ma più volumi dovrei componere. Ma, per non recar tedio a' Lettori, molte cose ho ridotte, per quanto ho potuto, sotto un solo Capitolo, affinche da quelle cose, che voi vedrete, giudichiate quali siano quelle, che per cagione di brevità ora passo in silenzio. E perchè quanto lo spirito precede al corpo, tanto que' miracoli spirituali precedono a quelli, che fannosi in benefizio del corpo, perciò ho risoluto io di descrivere prima quelli, che per la liberazione dell' Anime adoperò il Signore per mezzo di Caterina, ed appresso quelli, che recaron salute a' corpi de' Prossimi. Or quantunque nello scrivere queste cose, io per quanto posso, osservi l'ordine del tempo, non posso con tuttociò interamente osservarlo; perchè, per la distinzione già detta convien, ch' io narri un miracolo da Lei ultimamente operato per la liberazione dello spirito, prima che un' altro io ne riserisca da Lei operato, molto tempo innanzi, a benefizio del corpo; assinchè le cose più degne secondo il lor' ordine diritto precedano le cose men degne. In oltre, ancorchè io intenda d'osservare quest' ordine, mi sforzerò tuttavia, per quanto io saprò, d'osservare in ciascuna parte di questa distinzione l'ordine del tempo. Certamente di questi miracoli, e singolarmente degli spirituali surono alcuni cotanto ignoti agli Uomini, e nascosti, ch'altro Testimonio non anno, suorchè il palesamento a me, o ad alcun' altro sattone da Caterina, tuttoche non siano senza segni manisesti, i quali a' Fedeli, e

a' Divoti sono bastanti per credere.

2 Voglio dunque, che voi sappiate, ottimo Lettore, che Jacomo Padre di questa Santa Vergine, dappoichè (come nella prima parte accennossi) trovò, che la Figliuola all' Onnipotente Signore cordialmente serviva, trattolla sempre con riverenza, e con amore, ordinando continuamente a tutti della Famiglia, che veruno non ardisse nojare la Vergine Caterina sua Figliuola, cui avea lasciato l' arbitrio di far tuttociò, ch' Ella volesse. Per la qual cosa accrescevasi ogni giorno più la Carità tra 'l Padre, e la Figliuola, ed Ella con assidue preghiere raccomandava al Signore la falute del Padre, ed egli esultava nel Signore per le Vittà, e per li meriti, ed Orazioni di Lei, sperando di conseguire appresso Dio la salvezza. Fra tanto compironsi i giorni di questa transitoria vita d' esso Jacomo, il quale si pose in letto da corporale infermità oppresso. Il che saputosi dalla Figliuola, ricorse incontanente al consueto risugio dell'Orazione, e pregò il suo Sposo per la falusalute del Padre, e mentre orava le su risposto esser venuto il termine della vita corporale di Jacomo, nè esser e a lui espediente, che più si disferisse. Essa allora personalmente visitando il Genitore, ed esaminando con diligenza la disposizione della sua mente, trovò l'animo di lui pronto al passaggio da questa vita, nè essere ritenuto dal desiderio della presente, della qual cosa immense grazie rendette al suo Salvatore.

Ma non ancor contenta di questo dono, raccolse di nuovo tutto lo spirito a pregare il Signore, acciocchè, come Fonte di tutte le grazie, giacche avea conceduta al Padre suo tanta grazia, che volentieri passasse senza colpa da questa vita, si degnasse aggiugnerne un'altra, cioè, che senza alcuna pena di Purgatorio se ne volasse alla Gloria. A cui fu risposto; esser necessario, che la Giustizia in qualche cosa almeno s' osservasse, e non esser possibile, che l'Anima non perfettamente purgata possedesse lo splendore di tanta Gloria. Benchè il Padre tuo (diceva il Signore) fra gli altri, che si truovano nello stato del Matrimonio, fosse di buona vita, e molte cose abbia fatto a Me grate, e singolarmente quelle, c' ha operato verso di te, con tutto ciò non pud farsi, salva la Giustizia, che l' Anima sua non si salvi per mezzo del fuoco, per cagione del fango della terrena stanza internato, e indurato nell' Anima sua. Allora dis Ella: O amantissimo Signore, come potrò sopportare, che l' Anima di colui, il quale, concedendolo Te, mi generò, e tanto diligentemente m' ba nutrita, e educata, e tante consolazioni m' ba dato in vita sua, in quelle atrocissime siamme sia tormentata? Ti prego dunque, per la tua immensa Bontà, che non permetta, che quell' Anima esca dal corpo, se in un modo, o nell'altro non sia si perfettamente purgata, che non abbia bisogno in verun modo del fuoco del Purgatorio. Oh cola maravigliosa! Obbedendo, in un certo modo, il Signore Dio alla voce, e al defidedesiderio dell' Uomo, mancarono assatto le sorze corporali di Jacomo, nè però l'Anima lasciò il Corpo, sinchè quella santa, e pia contesa, che lungamente durò, non su terminata, allegando il Signore la Giustizia, e domandando Caterina la Grazia. Finalmente, dopo molte cose, soggiunse la Vergine. Se non può ottenersi tal grazia, se non serbandosi qualchè Giustizia, facciasi allora quella Giustizia sopra di me, perchè pel mio Genitore son pronta a sostenere tutta la pena, che la tua Bontà ha decretata. Alla qual cosa condescendendo il Signore, disse: Ecco, che per l'Amore, che in Me totalmente hai posto, ho accettato la tua dimanda, e renderò l'Anima del Padre tuo del tutto libera dalle pene: Ma tu per lui sosterrai la pena, ch' so ti darò, sinchè viuerai. La qual cosa Ella con gaudio ricevendo, disse: Ottimo, o Signore,

è il tuo parlare, facciasi come tu hai comandato.

4 Dopo queste cose accostossi Caterina al letto del Padre, il quale era già allo stremo della sua vita, ed assicurandolo della perfetta salute da parte dell' Altissimo, lo rallegrò mirabilmente, nè di lì partissi, finchè egli non su passato da questa vita. Che più? Nel medesimo stante, che l'Anima di lui parti dal Corpo, fu forpresa la Vergine da dolori di fianco, che mai non le cessarono fin'all'ultimo della sua vita, nè mai vi su alcuno spazio di tempo, nel quale in qualche modo non gli provasse, secondo che tanto Ella stessa, quanto quelle, che l'assistevano, m'anno, cento volte, testificato, è i segni manifesti del dolore a me, ed agli altri, che conversavano seco apertamente mostravano. Ma la virtù della sua Pazienza non cedeva a' dolori, siccome di sotto, coll'ajuto del Signore, si farà noto, anzi incomparabilmente eccedevali. Tutte queste cose di sopra scritte raccontommi segretamente la stessa Caterina, mentre io compatendo a' fopraddetti suoi dolori, ricercava la cagione d'un tanto male. Manon debbo tacere,

che spirando colui, la Santa Vergine mostrò con modestoriso una gran giocondità, dicendo: Benedetto il Signore: Dio volesse, ch' io sossi come voi: nè potette mostrare, mentre gli altri piangevano, se non se letizia, e giocondità per
tutto il tempo, che si celebrarono i funerali. Consolava
la Madre, e gli altri, come se a Lei nulla pertenesse di
quella morte, mercecchè avea veduta quell' Anima, uscita dalle tenebre del corpo, entrar subitamente, e senza
indugio nell' eterna Luce, per la qual cosa d'un' indicibil
gaudio riempievasi, e singolarmente perchè, non molto tempo innanzi, Ella stessa avea pruovato, che cosa sosse detto. E que' dolori Ella ricevette volentieri, perchè avea conosciuto, ch' avrebbono a Lei giovato per ottener lui la su-

blimità di quella Gloria.

Vedete voi, o Lettore, quanto sapientissimamente qui operasse la Divina Provvidenza? Ella poteva, senza dubbio, purgar quell' Anima in molti modi, e renderla capace d'entrar nella Gloria, siccome sece di fatto all' Anima del Ladrone, che confessò Cristo nella Croce; ma senza la pena corporale di Caterina, che ciò chiedeva, non volle farlo, non già per male, ma per accrescimento del bene spirituale della stessa Vergine. Imperciocchè era conveniente, che la Vergine, la quale con tanta Carità amava l' Anima del Padre, dalla stessa Carità ritraesse alcun guadagno, e siccome Ella amò più la salute dell' Anima di lui, che del Corpo, così ancor'essa per la pena del Corpo accrescesse la Beatitudine dell' Anima propria. Quindi è, ch' Ella sempre chiamava dolci que' dolori, nè senza ragione, poiche sapeva, che da que dolori sempre accrescevasi a Lei la dolcezza della Grazia, per cui si merita in questa vita, e della Gloria con premio nell' altra, onde non potea chiamarli se non dolci. Narrommi ancora se-

greta-

gretamente questa Santa Vergine, che per lungo tem po dopo la morte del detto Jacomo, il suo spirito, cioè di Jacomo, quasi continuamente se le presentava, ringraziandola della mercè, che mediante Lei, egli avea ricevuta, e rivelandole molte cose occulte, ed ammonendola sopra l'insidie dell'Inimico, e guardandola da ogni male.

6 Avete udito, o Lettore, questi avvenimenti nell' Anima d'un Giusto, attendete ora vi prego, a quello ch' adivenne nell' Anima d' un Peccatore. Era in quel tempo, cioè nell' Anno del Signore 1270, nella Città di Siena un certo Cittadino chiamato Andrea di Naddino, Uomo ricco in vero delle cose estrinseche, e transitorie, ma de' Beni intrinseci, e permanenti totalmente privo; e vivendo senza alcun timore, o Amore di Dio, era legato da' lacci di quasi tutti i Peccati, e di tutti i vizj; il perchè, essendosi totalmente dato al giuoco de' dadi, era diventato un continuo, e sommamente detestabile Bestemmiatore di Dio, e de' Santi. Questi nell' Anno già detto, ch'era il quarantesimo dell'età sua, nel mese di Dicembre assalito da grave infermità, si pose in letto, e mancando l'ajuto de' Medici, avvicinavasi alla morte del corpo, e dell' Anima, come si doveva all'impenitente suo cuore. Ciò sentendo il suo proprio Paroco, andò a trovarlo, e l'ammonì, che innanzi al termine della vita corporea, facesse penitenza de' Peccati commessi, e secondo il solito si disponesse alla morte. Ma colui, che mai in alcun tempo della fua vita non era stato solito di visitare le Chiese, nè di rispettare i Sacerdoti, disprezzò in tutto, e gli avvertimenti, e chi l'avvertiva. La qual cosa avendo intesa la Moglie di lui, ed i Parenti, mossi dal zelo della sua salute, chiamarono molte persone. Religiose, e timorate di Dio, dell'uno, e dell'altro sesso, affinchè piegassero l'Animo ostinato di lui. Ma egli ne dalle minacce del fuoco eter-

235

no, nè dagl' inviti della Divina Misericordia potè mai per alcuno di coloro, che l'ammonivano, indursi a confesare i suoi falli, e già scendeva all' Inferno, nulla seco portando se non peccati. Ciò di nuovo considerando con dolore il Sacerdote suo Paroco, temendo della vicina morte, nell'ora del Matutino tornò di nuovo da lui, ripetendo i primi avvertimenti, e molti aggiugnendone. Ma quel Meschino, come nel principio, così nel sine disprezzò e le parole, e chi gli parlava. Che più? Ridotto all'impenitenza finale commetteva continuamente un peccato contro lo Spirito Santo, che nè in questo, nè in quell'altro secolo si perdona, e così giustamente scendeva agli eterni tormenti.

7 Pervennero queste cose a notizia di Fra Tomaso Confessore di Caterina, sovente di sopra mentovato, il quale compatendo alla dannazione di colui, andò frettoloso alla Casa della stessa Caterina, con animo di costringerla, tanto per via d'Obbedienza, che di Carità anon lasciar di pregare il Signore, acciocche degnasse misericordiosamente soccorrere a quell' Anima, sicchè non perifse in eterno. Ma essendo arrivato alla Casa, trovò la Vergine astratta da' sensi, nè potè richiamarla per allora dalle sue intime contemplazioni. Per la qual cosa, non potendole parlare, ne per la notte sopravvegnente più lungamente aspetiare, coinandò strettamente ad una certa Compagna della Vergine, la quale ancora chiamavasi, e chiamasi Caterina (imperocchè ancor vive) che quando la Vergine del Signore tornata fosse a' propri sensi, le spiegasse pienamente il caso lagrimevole, e la sua intenzione: Il che accettando umilmente colei, promise d'adempire ciocchè l' era ordinato appresso la Vergine, siccome anche fece. Concioliacolache, perseverando la Santa Vergine nelle sue contemplazioni fino alle cinque ore della notte,

- subito che tornò a' sensi, riseri Caterina a Caterina tuttociò, che il Consessore le avea ordinato, ed imposele per
  santa Obbedienza, che, con ogn' istanza, raccomandasse
  quell' Anima al Signore. La qual cosa avendo Ella udita,
  accesa tutta dal suoco della compassione, ritorna immantinente a pregare il Signore, e con altissime voci interne
  grida avanti a Lui dicendo, che non permetta in verun modo, che il suo Prossimo, suo Concittadino, e suo Fratello ricomperato ancora col prezzo di tanto Sangue perisca.
- A cui rispose il Signore. L' iniquità di colni, siccome d'orribil Bestemmiatore esser già salite sin' al Cielo: poichè (diceva il Signore) non solamente colla bocca ba bestemmiato Me, ed i miei Sauti, ma ha gettato ancora nel fuoco una Tavola ov' era l'Immagine mia, della mia Madre Santisma, e d'altri miei Santi. E' dunque giusto, ch'egli arda nel fuoco eterno. Lascialo stare carissima Figlinola, poiche è degno di Morte. Ma Ella prostrata a' piedi del suo dolcissimo Sposo con lagrime, diceva. Se Tu, amantissimo Signore, vorrai badare ai nostri misfatti ,chi scamperà l'eterna dannazione? Forse perciò scendesti nell'Utero della Vergine, e tollerasti il supplizio d' una crudelissima morte, affinche guardando allenostre iniquità le punissi, o più tosto perchè le scancellassi? E perchèmi narri tu i peccati d'un Uomo scellerato, dacebè tutti i peccati sopra le santissime tue Spalle bai portato. Son' io forse venuta a disputar teco della Giustizia di colni, e non per chiedere la tua Misericordia? Ricordati, o Signore, ciocchè Tu mi dicesti, quando dichiarasti esser io posta per la salute dell' Anime. Io non bo qui altro refrigerio, se non vedere i miei Prossimi converzirs a Te, e per questo solo soffero pazientemente la tua assenza. Se Tu non mi concedi questo contento, che cosa, tapinella me, dovrò fare? Non mi scacciare Clementissimo Signore. Rendimi il vnio fratello, il quale è assorto nel Baratro dell' ostinazione. Ma che

che accade, ch' io più discorra? Dalle cinque ore della notte fino all' Aurora, vegliando Caterina, e piena di lagrime disputò col Signore per la salvezza di quell' Anima, allegando il Signore i molti, e gravissimi peccati di lui, de' quali la Giuttizia chiedea vendetta, e adducendo Caterina la Misericordia di Lui, per cui erasi incarnato, ed avea patito, e la promessa da Lui fattale della salute di molte Anime: Ma vinse finalmente la Misericordia, siccome sempre vince, perch' ella soprasta a tutte l' Opere del Signore. E poi, circa all' Aurora, il Fonte indeficiente della Mifericordia così disse alla Sposa sua. Dolcissima Figlinola, ecco bo esaudita la tua Orazione, e adesso convertiro colui, per

cui tanto ferventemente Tu priegbi.

9 Nell'istess' ora apparve il Signore ad Andrea, che giaceva infermo, dicendogli. Perchè, o Carissimo, non vuoi tu confessare l'offese, che m' bai fatte? Confessale in tutti i modi, perchè Io son presto a perdonarti liberalmente i tuoi peccati. Alla qual voce s'ammollì grandemente quel cuore ostinato, onde con alta voce gridò a coloro, che lo servivano. Mandate a chiamare il Sacerdote, che io voglio confessare i miei peccati; perciocchè io veggo il mio Signore, e Salvator G E S U' Cristo, che m' ammonisce, ch' io mi confessi. La qual cosa udendo con allegrezza coloro, che gli assistevano, mandarono prestamente pel Sacerdote; il qual venuto, quel Peccatore perfettamente, e con gran dolore si confessò, ed ordinò compitamente il suo Testamento, e con gran contrizione insieme, e con devozione passò da questa vita al Signore. O Padre d'ineffabile Misericordia, quant'è infinita la tua Clemenza, quanto profonda la tua Provvidenza, e quanto sono da noi investigabili le tue vie! Tu permettesti, che quell' Uomo s'indurasse sin' all' ultimo ne' suoi peccati, e pareva, che tu non avessi alcuna cura di lui; e pure continuamente proccuravi di curar-

2 3 8 curarlo. Andavano a trovarlo i tuoi Servi, e le tue Ancelle, nè pareva, che gli recassero alcuna cosa di salute: Ponesti nel cuore al Confessore di questa Santa Vergine, che la costringesse a pregare per lui, ed accendesti in tal guisa il cuor della Vergine, che con umili lagrime Te invincibile si sforzasse di vincere, e in un certo modo legare la tua Onnipotenza. E chi, se non Tu, le diede quest' eccessivo servore? Chi le mise nel cuore il suoco della fraterna compassione? Chi dava a Lei quelle lagrime, che piegavano la tua Clemenza? Chi, dico, altri che Tu? Tu traevi, e Tu eri tratto. Tu innalzavi a Te la tua Sposa, affinchè Ella ti piegasse a sè. Tue sono queste opere GESU' Cristo, che in tal maniera glorifichi i tuoi Santi. Tu per mostrare di quanto merito fosse appresso di Te questa Santa Vergine Sposa, le palesasti il pericolo d' un' Uomo sconosciuto, benchè Concittadino, e Cristiano, cui non volesti, mediante alcun' altro, soccorrere, se la Sposa, ch' ave-

vi eletta, per lui non intercedesse avanti di Te. Chi dunque non dovrà a Te congiugnersi per Amore? Vedeste, o Lettore, le grandi Misericordie del nostro Dio in un Peccatore, per merito di questa Vergine liberato: Ma osservate-

le maggiori in due, già quasi dannati...

Avvenne in quel tempo nella detta Città di Siena, che due famosi Malsattori fatti pigliare dal Presidente della Giustizia, per l'enormità de' loro delitti sosse ro condannati ad una crudelissima morte. Pertanto surono posti sopra i Carri, legati a' Pali, ed i Carnesici con sorbici, o tanaglie insocate laceravano colla violenza del suoco ora in uno ora in un'altro membro i loro corpi. Costoro nè nella Prigione, nè dapoi che surono cavati per sostener quella morte poterono per alcuno indursi a sar penitenza de' loro missatti, nè a sar la Consessione Sagramentale de' loro peccati ad alcun Sacerdote, anzi men-

239

tre secondo il costume erano condotti per la Città a terrore degli altri, non si raccomandavano all' Orazioni de' Fedeli, ma più tosto apertamente bestemmiavano Iddio, ed i Santi, e così dal fuoco, e dalle pene temporali erano i miseri strascinati al suoco eterno, ed all' interminabili pene. Ma quell' eterna Bontà, che non vuole, che nessuno perisca, e che non punisce per una stessa cosa due volte, pensò a liberare per mezzo della Santa Vergine sua Sposa diletta quell' Anime infelici dalla voragine dell' Inferno. Avvenne dunque, così disponendo la Divina Provvidenza, che in quel giorno la Santa Vergine per maggior sua quiete andasse a casa d'una certa fua Figliuola nel Signore, e Compagna, che chiamavasi Alessia, ed ora con Lei regna nel Cielo. La Casa di costei era posta in una delle strade della stessa Città, per cui solevano passare i Condannati, onde sentendo al di suori Alessia in quella mattina lo strepito del Popolo tumultuante, facendosi subito alla finestra, e di lì guardando intorno, mirò un poco da lontano que' miseri, che venivano sopra i Carri, e che nel modo ora detto erano da' Manigoldi abbruciati; e frettolosa andò a truovar Caterina, dicendo. O Madre mia, che compassione, ob che spettacolo è ora dinænzi all'uscio della nostra Casa! Due Uomini condannati alle tanaglie son condotti ne' Carri.

fità, ma dalla compassione, accostossi alla detta finestra, e veduti que' miseri, quasi in un batter d'occhio tornò indietro, e ricorse all'Orazione, poichè vide (secondo ch' Ella stessa, segretamente mi consessò) intorno a ciascun di loro, una gran turba di maligni Spiriti, i quali molto più incendevano internamente gli Animi di coloro, di quel che i Carnesici incendessero esternamente la carne. Perlochè da doppia compassione commossa ricorse sollecita al rifugio dell'

Orazione, per cui non meno sollecitamente stimolasse la Pietà del suo Sposo a soccorrere a quell' Anime, che perivano. Ab, diceva, Clementissimo Signore, perche disprezzi Tu in tal modo la tua Creatura formata all' Immagine, e similitudine tua, e col tuo preziosissimo Sangue pietosamente ricomprata, che oltre a un sì gran tormento corporale, sia ancora tanto crudelmente, e tanto dannabilmente dagl' immondi Spiriti sormentata? I'n quel Ladrone, che teco era Crocesisso, ancorchè ricevesse la pena dovuta à suoi falli, tanto pienamente illuminasti, che mentre gli Apostoli dubitavano, egli apertamente ti confesso nel Patibolo, e merito d'udir quella voce: Hodie mecum eris in Paradiso: e perchè ciò, se non per dare speranza di perdono a' suoi simiglianti? Tu non disprezzasti Pietro, obe ti negò, ma misericardiosamente il riguardasti; Tu non isdegnasti Maria peccatrice, ma a Te la traesti; Tu nè Matteo Pubblicano, nè la Cananea, nè il Principe de' Pubblicani Zacchèo da Te scacciasti, angi a Te gli chiamasti. Ti priego dunque, per tutta la tua Misericordia, che soccorra prestamente a quell' Anime. A che più bado? Ella trasse Colui, che voleva esser tratto, e'l Fonte aperto della Misericordia a quei Meschini mirabilmente rivolse; poichè le su conceduta la grazia, ch' andasse in ispirito con esso loro, e gli accompagnò continuamente fino alla porta della Città, piangendo sempre per essi, e pregando, ches'ammollissono, e si convertissero i loro cuori. La qual cosa vedendo i Demonj, chiaramente gridavano contro di Lei, dicendo: Se tu non desisti, noi faremo, che li Spiriti di coloro, e noi con loro, travagliandoti, ti facciamo diventare Indemeniata. A' quali Ella rispose: Tuttociò che Dio vuole, voglio aucor'io, nè lascerò per questo di fare quel, c' bo incominciato.

parve a quei miserelli il Misericordiosissimo Salvatore, tutto piagato, spargendo Sangue da ogni parte, invitan-

doli

doli alla Conversione, e promettendo loro il perdono se così il raggio della Divina Luce entrò ne' cuori di coloro, i quali dimandarono con grand'istanza il Sacerdote, e con gran contrizione confessarono i suoi peccati. Dopo ciò mutarono le bestemmie in laude, accusando ancora continuamente se stessi, e chiamandosi degni di quelle, e di maggiori pene, lietissimi s'incaminarono alla morte, come se fossero stati invitati ad un convito; ed essendo tormentati da' Carnefici, siccome solevano innanzi bestemmiare, così raddoppiano ora Laudi al Salvatore, e gridano fiducialmente, che per mezzo di que' tormenti arriveranno all' eterna Gloria, e che mediante quelle pene usavasi con esso loro una grande Misericordia. Considerando queste cose coloro, che v'erano presenti, restano fommamente maravigliati di tanta mutazione, talmentechè ancor gl'istessi Carnesici s'inteneriscono, nè anno ardire di moltiplicar più ferite, veggendo sì gran divozione. Ma niuno non avea conosciuto donde provenisse questa mutazione fatta dall'eccelsa mano del Salvatore, o chi avesse interceduto appresso Dio per quell' Anime cotanto indurate. Ma un certo divoto Sacerdote, che gli accompagnava, per riducerli da così dura ostinazione, raccontò poi tutte queste cose a Fra Tomaso Consessore di questa Santa Vergine, il quale avendone dimandato alla detta Alessia, trovò, che in quell' ora, in cui la Santa Vergine terminò la fua Orazione, e ritornò a' sentimenti, coloro renderono lo spirito: La qual cosa seppe ancora poi più distintamente in segreto dalla stessa Vergine, che tutte le cose sopra narrate gli raccontò per ordine, secondo che io ho trovato nelle scritture di Fra Tomaso, dove aggiugnesi ancora, che per alquanti giorni dopo la morte de' detti Malfattori fu dalle Compagne udita dire la Santa Vergine, mentre orava: Grazie a Te, o Signore, perchè liberafti colore dal secondo

un' intera liberazione.

Queste cose, o Lettore, a voi forse parranno di poco pregio, perchè invisibilmente accadono, ma se voi ponete mente le sentenze d'Agostino, e di Gregorio, troverete esfere stato questo maggior miracolo, che se dopo morte coloro fossero stati risuscitati. E per servirmi delle parole di Gregorio: Nella resurrezione del corpo sarebbe stata risuscitata la carne, che di nuovo dovea morire, ma in questa su risuscitata l'Anima per vivere eternamente. In oltre nella resurrezione del corpo la Potenza Divina non ha verun' ostacolo, ma nella refurrezione dell'Anima, per la legge data del libero arbitrio, Ella truova in un certo modo l' ostacolo ,poiche colui può non voler convertirsi : perlochè dicesi, che quanto a dimostrare la Divina Potenza, la Conversione del Peccatore eccede la Creazione ancora del Mondo. Si celebra meritamente San Martino, perchè in virtù della Divina Trinità meritò esser fatto magnifico risuscitatore di tre Morti. Leggesi ancora di S. Niccolò, che tre Innocenti condannati alla Morte mirabilmente liberò; e ciò con gran loda di lui si racconta. Or che diremo noi della nostra novella Vergine Caterina, la quale così subitamente, e sì mirabilmente quasi del tutto colle sue preghiere risuscitò due malvagissimi Uomini, morti certamente nell' Anima, ed all' eterna morte condannati, e dagl' incendi eterni gli liberò. Non è egli questo (stante la sentenza sopraddetta) maggior miracolo di quelli ora detti? Credetemi, o Lettore: Io co' propri occhi ho veduto molte cose mirabili per questa Santa Vergine in diversi corpi operate, ma tutte nulla stimo, rispetto a questa: Imperocchè troppo potentemente quivi operò l'Altissimo, troppo largamente distillò la mirra della sua Grazia, di maniera che tanto ammollisse, e graziosamente a sè convertisse Uomini dati in preda ad ogni malvagità, i quali perseverarono, e perseveravano nelle loro malvagità sino quasi allo spirar dell'anima (non essendo-vi più alcuno, che gli riducesse, nè che sperasse della lor salvezza) e così dando loro la virtiì della costanza nel pentimento gli richiamasse alla final salute, e gloriosa.

14 Un'altro dono ancora fingolare di conversione impetrò Caterina dal Signore, per uno, il quale ancor vive, ch' io stimo non doversi tacere. Era nella detta Città di Siena un certo Francesco de' Tolomei, il quale parimente vive. Questi colla sua Moglie, che chiamavasi Rabe, avea generato molti figliuoli dell' uno, e dell' altro sesso, il primogenito de' quali chiamato Jacomo assai scelleratamente viveva; conciosiache gonsio del fasto del Secolo, e pieno del veleno della crudeltà, già aveva morti, ancor giovane, due Uomini colle proprie mani, e per l'atrocità de' suoi missatti era temuto da tutti quelli, che il conoscevano. Egli non aveva alcun pensiero, nè alcun timore di Dio, e senz'alcun freno andava ogni giorno di male in peggio. Aveva costui una Sorella per nome Ghinoccia, la quale datasi totalmente al Secolo, avvegnache, più per vergogna degli Uomini, che per timore di Dio fosse vergine di corpo, esercitava tutte le vanità nel culto, e nell' ornamento troppo eccessivo del proprio corpo. La Madre di costoro chiamata Rabe mossa dal timor di Dio, temendo la dannazione de' figliuoli, andò a truovar la Santa Vergine, e le supplicò, che si degnasse parlare un poco colle sue figliuole, ma singolarmente con Ghinoccia delle cose pertenenti alla salute. La qual cosa quella Zelatrice

244

latrice di tutte l'Anime molto volentieri accettò, e fece con grandissima diligenza, poichè e colle sue Orazioni, e co' suoi avvertimenti indusse talmente l'Anima di Ghinoccia a conformarsi a Cristo, che dispregiate tutte le vanità del secolo, tagliati affatto i capelli, de' quali ella pregiavasi, e preso divotissimamente l'Abito delle Sorel. le della Penitenza di S. Domenico, impiegò tutto il tempo, in cui sopravvisse (come a me chiaramente è noto) in Meditazioni, e sante Orazioni, facendo ancora asprisime penitenze; del cui eccesso alcuna volta io la ripresi. Questa su seguita in tutto da Francesca sua sorella germana, la quale avendo preso insieme l'Abito della Penitenza, troppo dilettevol cosa era il vedere, come quelle due Sorelle, le quali poco prima tanto ardentemente amavano le vanità di questo secolo, poi tanto costantemente, e tanto persettamente lo stesso secolo col proprio corpo disprezzavano.

Ma nell' istesso principio della Conversione il sopraddetto Jacomo, che per allora non era nella Città, udendo queste cose, torna furibondo alla Città con un certo fuo fratello minore, vomitando gran minacce dallo stomaco della superbia, e dicendo di voler toglier l' Abito, che avea vestito la sorella, e di volerla condurre fuori della Città al luogo dov' egli abitava, affinchè ella non potesse udire alcuno, ch' a sì fatte cose inducessela: A cui il piccol fratello mosso dal Cielo rispose. Certamente Jacomo, se tu verrai a Siena, tu ancora ti convertirai, e confesserai i tuoi peccati. Maladisse quegli atrocissimamente il fanciullo, affermando, che più tosto ucciderebbe e Frati, e Preti, che voler mai confessarsi ad alcuno. Replicava il fanciullo la veridica Profezia, ed egli raddoppiava le maladizioni, e le minacce, e così pervennero alla Città. Entrò Jacomo portato dalle furie nella Casa pater-

na, dichiarandosi di far cose orribili, se la Sorella non deponeva quell' Abito, ed andava seco: Nè queste cose erano occulte alla Santa Vergine. In tanto Rabe, la Madre, proccura di rattenere il Figliuolo, acciocche aspetti, almeno il giorno seguente. Venuta dunque la mattina, manda a chiamar Fra Tomaso Consessore di Caterina, il quale condotto seco quasi, per cenno di Dio, Fra Bartolomeo di Domenico, andò alla Casa dov'era Jacomo, ed a lui parlò, ma non parea, che potesse fare alcun profitto. Ma la Santa Vergine, sapendo tutte queste cose, non da verun' Uomo, ma da Dio, priegava istantemente in quell' ora per la conversione di Jacomo. Che più? Orando Lei, toccò il Signore il cuore di Jacomo, e parlando a lui Fra Bartolomeo sopraddetto, che Fra Tomaso, per voler di Dio, com' accennai, avea condotto per suo compagno, concedette interamente ciò, che indurato avea negato a Fra Tomaso: Poiche non solamente consenti alla Sorella, che servisse al Signote, ma ancor' egli umiliato, confessò con gran dolore i suoi peccati, e, perservirmi del modo di parlare usato dalla Santa Vergine, vomitò tutto il veleno, che avea nell' Anima, e ancor certi peccati, che non avea mai voluto confessare ad alcuno: E fatto di Lupo Agnello, e di Leone Cagnuolo, in breve spazio di tempo rende ammirazione a tutti quelli, che il conoscevano. Stupiscesi Rabe sua Madre, si rallegrano le Sorelle, e tutta la Famiglia loda Dio. Fra Bartolomeo, e Fra Tomaso esultano nel Signore, e frettolosi incaminansi per riferire alla Santa Vergine ciò, ch' era avvenuto.

16 Ma Caterina, che tutte queste cose in ispirito avea vedute, ed avea impetrata dal Signore questa grazia, era ancora in ratto, nè dagli abbracciamenti dell' Eterno Sposo era tornata a' sentimenti corporei: subito però che su ritornata, innanzi che i detti Frati entrassero nella

Came-

Cameretta, disse alla sua Compagna. Dobbiam render lodi al Creatore, perocchè Jacomo Tolomei, ch' era legato dalle catene del Diavolo, stamattina s' è liberato, ed ha confessato tutti i suoi peccati a Fra Bartolomeo. Entrando poi Quelli, e questa stessa cola con letizia narrando, rispose la Compagna di Caterina. Ella adesso mi diceva ciò, che voi ora dite. Ma la Vergine del Signore con ogni gravità disse loro. Dobbiamo, l'adri miei, render lodi, e grazie al nostro Salvatore, che mai non disprezzò l'Orazioni de Servi suoi, ed egli stesso adempie il desiderio, che inspira. Pensò l'antico Awversario di toglierci la nostra Pecorella, e il Padre delle Misericordie a lui tolse la sua: Credette di ritirar Ghinoccia da Cristo, e perde Jacomo, che già teneva. Così sempre gli accade quand' eg li alga el capo contra gli Eletti di Dio, poiche non è possibile, che siano tolte di mano a G E S U' Cristo le pecorelle, ch' Egli elesse, secondo che dice Egli stesso nell' Evangelio. Sappiate, o Lettore, che Ghinoccia, spesso nominata, intenta all' Orazioni, e alle Meditazioni con asprissima penitenza perseverò nel servizio di Dio fino alla morte; e sopportando con grandissima pazienza, ed allegrezza una lunga infermità corporale, con indicibil gaudio passò al Signore. In tutte le cose sopraddette fu seguitata da Francesca sua sorella, la quale poco tempo a lei sopravvisse, e tra' dolori del corpo sempre ridendo, con un giocondo riso finì la vita. In oltre Matteo, ch' era il primo dopo Jacomo, lasciando affatto il Secolo, entrò nell' Ordine de' Predicatori, dove religiosamente, e divotamente ancor vive. Jacomo poi, spessamente nominato, con tutto che viva nello stato comune del Matrimonio, non è però mai tornato alle solite scelleratezze, mostrandosi a tutti pacifico, e mansueto. Or tutte queste cose operò un solo, ed un' istesso Spirito per mezzo della sua Sposa Caterina, dividendosi, e comunicandosi a ciascua di coloro, pe' quali Ella orava.

17 Ma

Ma perchè ciò più chiaramente apparisca, prendo a narrare una cosa sommamente maravigliosa, della quale io solo fui testimone, ma Iddio sa, ch'io non mentisco, el effetto di questa cosa su pubblicamente noto. Era un cert' Uomo nella detta Città di Siena assai samoso tra quelli, che son dati al Mondo, pieno della prudenza della carne, la quale a Dio non si sottomette, chiamato Nanni di Ser Vanni. Costui, secondo la mala consuetudine di quel Paese, aveva dell' Immicizie, e faceva delle quistioni con diverse persone, tendendo sempre loro occultamente insidie, e singendo tenersene lontano. Ma perchè in alcune di quelle quistioni erano stati fatti degli Omicidi, gli Autori del delitto guardavansi con diligenza da questo Nanni più, che dagli altri; perocchè aveano conosciuta la sua astuzia, e più volte aveano posti de' mezzani per indurlo alla Pace, ma egli con inganno sempre a tutti rispondeva, ch' ei non pensava punto a quel negozio, e che per lui non istava, che non si sacesse Pace; e pure egli solo impedivala, per poter far la vendetta, secondo il suo desiderio. Udendo queste cose la Santa Vergine, per estinguere un st gran male, desiderava parlargli, ma egli tanto la fuggiva, quanto la Serpe suol fuggir l'Incantatore. Finalmente un certo Sant' Uomo, cioè Fra Guglielmo d' Inghilterra, dell' Ordine de' Frati Romitani di Sant' Agostino, gli parlò in tal guisa, ch'egli promise d'andare a truovar Caterina, e di ascoltarla; ma non volle promettere di fare alcuna di quelle cose, di cui fosse avvertito. Osservò dunque la promessa, e venne alla Casa di Caterina nell' ora stessa, ch' io v' era venuto, ma non ve l'avea trovata, poiche Ella era andata a proccurar la falute d' alcune Anime, e mentre io aspettava, venne un Messaggio, che disse, esservi Nanni, che cercava di parlare a Caterina: La qual cosa io lietamente ascoltando, perchè avea saputo il desiderio di Caterina intorno a ciò

a ciò, scesi trettoloso a truovarlo; gli palesai l'assenza di Lei, e lo pregai, che non gl'increscesse d'aspettarla un pochetto, e così l'introdussi nella piccola Cella, ove l'Ancella di GESU' Cristo solea far penitenza, acciocchè egli più pazientemente aspettasse. Ma quegli, dopo breve spazio di tempo, attediato, disse: Io promisi a Fra Guglielmo, che sarei quà venuto, e ch'avrei ascoltato questa Donna; ma giacchè Ella non v'è, edio, essendo occupato in molte cose, non posso trattenermi, supplicovi, che mi scusiate

con Lei, poiche a molt' altro io debbo badare.

Vedendo io queste cose, e dispiacendomi l'assenza di Caterina, cominciai a parlargli della materia. della Pace già detta. Ma egli disse: Vedete; a voi, che sete Sacerdote, e Religioso, o a questa Religiosa Donna, che com' bo udito, ha gran fama di Santità, io non debbo mentire, dirò la verità; ma intorno a questo non intendo far nulla del voler vostro. E' vero, ch' io son colui, che impedisco la tale, e la tal Pace, ma io mi nascondo dagli altri, e s'io solo vi consentissi, tutto sarebbe sopito; ma io non intendo di consentire in verun modo, nè accade sopra ciò predicarmi, perchè non consentiro mai. Vi basti, che io ora v'ho palesato ciocchè agli altri bo nascosto; non mi nojate di vantaggio. Or mentre io volea replicare, ed egli ricusava udire, disponendo il Signore, venne la Santa Vergine, che ritornava da fare un Opera simigliante. Avendola noi veduta, quegli si rattriftò, io mi rallegrai, ed Ella con Carità celeste salutando un Uomo terreno, si pose a sedere, e dimandollo della cagione della sua venuta. Egli raffermò tutte quelle. cose, che a me avea dette, e singolarmente l'ultima negativa. Allora la Santa Vergine cominciò a mostrargli il suo pericolo, ed a stimolarlo per ogni parte, pungendo insieme, ed ungendo; ma quegli, a guisa d'Aspido sordo chiudeva affatto l' orecchie del Cuore. La qual cosa vedendo

dendo la Sapientissima Vergine, cominciò tra sè stessa ad orare, e ad implorare il Divino ajuto; della qual cosa avvisandomi io, mi voltai a lui, e sperando dal Cielo il foccorso, mi posi seco a ragionare, e ragionando lo vi trattenni. Che più? Dopo breve spazio di tempo, egli disse. Io non voglio essere così rozzo, che vi nieghi ogni cosa: me no voglio andare. Io bo quattro Nimicizie; d'una, cioè di quella tale, fatene che volete. Ciò detto alzavasi per andarsene, ma alzandosi dise. O Dio mio quanta consolazione io sento nell' Anima di quelle parole, c' ho detto per la Pace! E soggiunse. Ab Signore Dio, che Virtà è quella, che mi tira, e mi tiene? Non posso andar via, nè alcuna cosa negare. O chi mistringe? o chi mi tiene? Dicendo queste cose proruppe in lagrime. Io mi confesso vinto, disse, nè posso respirare: postosi ginocchione, diceva piangendo: Fard, Vergine santissima, tuttociò, che voi comandate, non solamente di queste cose, ma ancor d'ogni altra. Veggo, che il Diavolo mi ha tenuto incatenato; voglio far tuttociò, a che voi mi configliate. Indirizzate l'Anima mia acciò possa liberarsi dalle mani del Demonio.

Allora la Santa Vergine, la quale orando era già entrata nel consueto eccesso di mente, ritornò a' sensi, e ringraziando il Signore, disse: Conoscesti ora, o diletto fratello, per misericordia del Salvatore il tuo pericolo? Io bo parlato a te, e tu mi disprezzasti, bo parlato al Signore, e non ha disprezzata la mia Orazione. Fa dunque penitenza de' tuoi peccati, acciò sopra a te non venga qualchè repentina tribolazione. Che più indugio? Con gran contrizione confessò a me tutti i suoi peccati, e con tutti i Nimici, per mezzo di Caterina, acconciossi, e si riconciliò, secondo il mio consiglio, coll' Altissimo, cui per lungo tempo aveva offeso: Ma, pochi giorni dopo la Confessione, su fatto pigliare dal Governatore della Città, e chiudere in una stretta prigione, e fu sparsa voce, ch' egli doveva esser decapitato. La qual

qual cosa io intendendo, andai afflitto a truovar Caterina. e le dissi: Ecco, che costui, mentre ha servito al Diavolo non ha patito alcuna avversità, quando poi si è ridotto a Dio, freme contro di lui il Cielo, e la Terra. Temo, Madre mia, ch' efsendo questa una pianta novella non rompasi affatto da questa sempesta, e cada in disperazione. Ti prego, che facci per lui Orazione al Signore, acciocche, se colle tue Orazioni lo liberasti, colle medesime tu lo protegga nelle sue Avversità. Essa allora. E perche, dise, vi rattristate voi di colui, di cui più tosto dovreste rallegrarvi. Ora siete certo, che il Signore ha perdonata a lui la pena eterna, dacche l'affligge colla pena temporale. Prima, secondo la sentenza del Salvatore, il Mondo amarva ciò ch' era suo, ma quando egli è nscito dal Mondo, il Mondo ha cominciato ad odiarlo: Prima il Signore gli aveva apparecchiata la pena eterna, adesso per sua misericordia, l'eterna pena nella temporale ba cambiata. Della disperazione non dubitate, mercecche Quegli, che lo libero dall' Inferno, lo caverà ancora dal presente pericolo.

dopo non molti giorni fu colui liberato da quel carcere, con tuttochè non lieve danno patisse nelle cose temporali, di che la Santa Vergine rallegravasi dicendo: Il Signoregli ha tolto il veleno dal quale egli era infetto. E finalmente
premendolo le tribolazioni, e crescendo la sua divozione,
donò, per publico Istrumento, alla stessa Santa Vergine un
bellissimo Palazzo, ch' egli aveva due miglia vicin della
Città, affinchè Ella vi fabbricasse un Monisterio di Donne,
il qual Monisterio con ispezial licenza, ed autorità di Papa
Gregorio XI. di questo nome, di felice ricordazione, essa
cominciò a fondare, ed a fabbricare, ed intitolollo da Santa Maria Regina degli Angioli, essendo io presente co' suoi
Figliuoli, e Figliuole. Commissario del Predetto Sommo
Pontesice su Fra Giovanni Abate del Monisterio di Sant'

Anti-

Antimo della Diocesi (com' io penso) di Chiuci, dell' Ordine di S. Guglielmo. Questa mutazione della sua destra sece l'Altissimo, per mezzo di questa Santa Vergine, essendo io testimone, che per molti Anni sui Consessore del detto Nanni, esò, che ammendò in maggior parte la vita sua, al-

men per quel tempo, ch'io sui con esso seco.

21 S'io volessi, dietro a queste, raccontare le conversioni di tutti i Cattivi, il profitto, el'avanzamento de' Buoni, ovvero di coloro, ch' erano ben disposti, il fortificamento dei Deboli, le consolazioni dei Desolati, o de' Tribolati, l'ammonizioni de' pericoli spirituali, le quali per mezzo di questa Venerabile Vergine, e Sposa sua operò miracolosamente il Signore, molti, e gran libri vorrebbon farsene. Imperciocchè chi mai sarebbe bastevole a ridire quanti scellerati Ella sottrasse dalle fauci dell' Inferno, quanti ostinati ridusse al cognoscimento di sè medesimi, quanti, ch' erano dati al secolo, indusse a dispregiarlo; quanti dell'uno, e dell'altro sesso persuase ad entrare in diverse Religioni; quanti tentati da diverse tentazioni colle sue Orazioni insieme, e co' suoi ammaestramenti liberò dal laccio del Demonio; quanti chiamati dal Cielo indirizzò per la via delle virtù; quanti ancora fondati in un fanto, e laudevole proponimento, ajutò a procacciare migliori doni, e grazie; quanti finalmente liberati dalla voragine de' Peccati, e per la via della Verità, colle sue fatiche, e colle Orazioni, quali nelle fue spalle portati, conduste fin' al termine dell'eterna vita? Laonde potrò io usar le parole di Girolamo, allorchè commendava Paola santissima: Se tutte le membra del corpo mio si convertissero in lingue, non basterebbono a narrare il frutto dell' Anime, che questa Pianta Verginale del Celeste Padre piantata ha prodotto. Io ho veduto alcuna volta mille, e più persone tra Uomini, e donne, quasi da Tromba invisibile chiamate, venire inlieinsieme dalle Montagne, ed altri Paesi del Contado di Siena, per vedere, e per udir Caterina; e queste, lasciamo stare alla sua parola, ma anche al suo aspetto subito compungevansi de' loro missatti, e piangendo i loro peccati, correvano a' Confessori, uno de' quali io sono stato; e con tanta contrizione si confessavano, che niuno non potea dubitare, che una gran copia di grazia fosse dal Cielo discesa ne' loro cuori. Ne ciò accadde una, o due

volte solamente, ma molto spesso.

Per questa ragione il sopradetto Papa Gregorio XI. di felice memoria, consolandosi insieme, e rallegrandosi di tanto frutto dell'Anime concedette per Lettere Apostoliche a me, ed a due miei Compagni, che quanto possono i Prelati delle Diocesi, tanto noi potessimo assolvere tutti coloro, che venivano a truovar Caterina, e che volevano confessarsi. E quella Verità, la quale nè inganna, nè è ingannata sa, che molti Peccatori vennero a truovarci carichi di gran vizi, che non avevano mai confessati, o non mai aveano ricevuto, siccome conviene, il Sagramento della Penitenza. Stavamo, tanto io, che i Compagni, molte volte digiuni fin' a Vespro, nè eravàmo bastanti a udir coloro, che voleano confessarsi. E per dire la mia imperfezione, ed il profitto di questa Santa Vergine, tanta era la calca di quelli, che volevano confessarsi, che molte volte mi trovai abbattuto, ed attediato per l'eccessive fatiche. Ma Caterina senza intermissione orava, e come Vincitrice, tolta la preda, esultava pienamente nel Signore, comandando agli altri figliuoli, e figliuole, che ministrassero a noi, i quali tenevamo la rete, che Ella avea tesa. Non si può esprimere colla penna la pienezza del gaudio della sua mente, ma nè pure i segni della sua allegrezza, la quale così noi rallegrava internamente, ch' ancor la memoria perdevamo di qualunque tristezza.Or

za. Or questo basti delle cose maravigliose, che per mezzo di questa Santa Vergine l' Onnipotente Signore adoperò intorno alla salute dell' Anime. Forse troppo lungo all'attediato Lettore sarà stato il racconto; ma troppo breve a me, ed all' Opere satte da Caterina, molte delle quali si tralasciano. Ora intanto egli era dicevole passare a discorrere di quelle cose, ch' Ella operò intorno allo scampo de' Corpi. Ma perchè la materia spirituale molto ampiamente si stende, acciocchè il presente Capitolo, troppo non s'allunghi, in questo punto abbia sine.

## CAPITOLO VIII.

D'alcuni miracoli per Virtà Divina operati dalla Santa Vergine, mentre viveva, intorno alla Vita, o alla Sanità de' Corpi Umani.

O conto cosa, dilettissimo Lettore, degna d'essere ammirata ne' nostri tempi, ma tuttavia molto facile a Colui, presso del quale non è alcuna cosa impossibile. Lapa Madre di questa Santa Vergine, di cui s'è fatta di sopra spesse volte menzione, avvegnachè, come nel principio dicemmo, ella fosse Donna di gran semplicità, ed Innocenza, non fu però, in quel tempo, de' beni invisibili molto desiderosa, od informata; onde il passaggio da questa vita era a lei sommamente odioso, siccome l'avvenimento, che di sotto narrar si debbe, renderà noto. Accadde per tanto, che poi la morte del Marito, ella da corporale infermità fosse aggravata; e parea, che l'infermità di giorno in giorno crescesse; la qual cosa osservando questa Vergine a Dio dedicata, attennesi all' usato suo rifugio dell' Orazione, e con assidue preghiere, implorò dal Signore, che con rimedio di salute, degnasse soccorrere a colei

colei, che l'avea partorita, ed allevata; e finalmente lé fu dal Cielo risposto, che provvedevasi alla salute di colei, se in quel tempo uscisse di vita, innanzi, ch'ella vedesse le avversità, che doveano sopravvenire. Avendo Caterina udite, ed intese queste cose andò a truovar Lapa sua Madre, e con dolci esortazioni ammonilla, che se il Signore disponesse chiamarla a sè, ella senza tristezza alla Volontà di Lui si rassettasse. La qual cosa abborrendo, e suggendo Lapa, siccome colei, che nell'amore delle cose visibili era troppo intrigata, priega la Figliuola, che ricorra al Signore per ottenerle la sanità del Corpo, nè della morta in alcun mode la rassioni.

la morte in alcun modo le ragioni.

Mentre la Sposa di Cristo vedeva, e rattristavasi di queste cose, posta in agonia di spirito, con grandissimo fervore pregava il Signore, che non permettesse, che colei uscisse da questa vita, se Ella prima non sapesse, che l'Animo di lei alla Divina volontà fosse conforme : Ed ubbidendo, per così dire, Iddio alla voce di questa Vergine, l'infermità di Lapa poteva a tempo aggravarsi, ma non potea la morte vicinariele. Così divenne la Vergine del Signore mediatrice tra lo stesso Signore, e la propia Madre, pregando Quello, e questa esortando: Appresso a Quello supplicava, che non levasse Lapa da questo Mondo contro sua voglia, e questa confortava a consentire alla disposizione del Signore. Ma Caterina, che colle sue Orazioni legò, in certo modo, l'Onnipotente, non può colle sue esortazioni piegare un'animo debole. Perlochè il Signore parlò in tal modo alla sua Sposa. Di alla tua Madre; che ella non vuol ora partirsi dal corpo, ma verrà tempo in cui chiederà con gran desiderio la morte, e non potrà truovarla. Le quali parole innanzi a me, ed a molti altri, che meco furono testimoni, verificaronsi talmente, che la loro verità non può con alcuna finzione celarsi. Imperciocchè

ciocche tante avversità fin' all'ultima vecchiezza le sopraggiunsero, sì nelle persone, che nelle cose, le quali ella amava, che solea dire a tutti, che l'ascoltavano: Ha forse Iddio posto l'Anima mia a traverso nel corpo, sicche non possa uscirne? Tanti Figliuoli, e Figliuole, Nipoti, grandi, e piccoli già son morti, ed io sola morir non posso, per esser dal dolo-

re di tutti travagliata, ed afflitta?

Or per seguire ciò, che incominciammo; indurato in tal guisa il cuore di Lapa, che nè si confessava, nè pensava alle medicine dell'Anima, volle il Signore apparir più mirabile nella sua Sposa, negandole quelle cose, le quali prima, chiedendole Essa, le avea concedute. Conciosiachè dopo aver differito lungamente a preci della Vergine la morte di Lapa, per mostrare di quanto gran merito appresso di Lui fosse la Santa Vergine, permise, che Lapa senza confessarsi incorresse nel morir temporale. La qual cosa considerando la Santa Figliuola, alzando gli occhi al Cielo, con lagrime disse. Ab Signore Dio mio, queste dunque sono le tue promesse, che mi facesti, che niuno di questa Casa perirebbe? Queste son le cose, che meco per tua Misericordia stabilisti, che la Madre mia non avresti, contro sua voglia, levata da questo Mondo? Ed ora io veggo senza i Sagramenti della Chiesa eser' ella passata da questa vita. Per la tua infinita Misericordia, ti prego, non permettere, ch' io sia in tal maniera defraudata, ne io, ne pur per un poco, partiro di qui, mentre viverò, finchè non mi renda nuovamente viva la Madre mia. A queste parole, ed a questo successo furono presenti tre Donne Sanesi, i dicui nomi di sotto si registrano, le quali indubitatamente, e chiaramente videro la stessa Lapa mandar fuori l'utimo spirito, e dopo questo videro, e toccarono il corpo di lei privo d' ogni segno vitale, e sarebbono passate a fare le cose solite farsi in tali casi, se non avessero aspettato Caterina, che faceva Orazione. Onde

256

siccome, allorche il Salvadore toccò il Cataletto, ferma-\* Luc.7.14. ronsi coloro, che portavano il Cadavero alla Sepoltura, \* così orando questa Vergine, coloro, ch' erano presenti non fecero alcuna mutazione, disponendo ciò il medesimo Salvadore. Ma che accade, che più a lungo io ragioni? Orava costantemente la Santa Vergine, e con gran clamori interni penetrava l'altezza de' Cieli, ed insieme colle ferventi, ed umili lagrime, che copiosamente scorrevano, appresentavasi nel cospetto dell' Altissimo l' ansietà del suo cuore; onde possibile non su, che quell'Orazione tornasse vuota. Esaudilla dunque il Signore della misericordia, e d' ogni consolazione; e presenti, e veggenti i sopraddetti Testimonj, che di sotto si nomineranno, cominciò subito il corpo di Lapa a muoversi da ogni parte, e ripigliato intieramente lo spirito, ad esercitar liberamente l'Opere vitali, e visse fin' agli anni ottantanove con molte afflizioni d'animo, per le sopravvegnenti necessità, e per le avversità, che patì, secondo che dalla Figliuola, comandandolo il Signore, l'era stato predetto.

di Ghetto, ed Agnola di Vannino, ora Suore della Penitenza di San Domenico, e Lisa cognata della Santa Vergine, e nuora di Lapa predetta, le quali ancor sopravvivono tutte in Siena. Queste videro Lapa, dopo una grave infermità di molti giorni, spirante; il suo corpo disanimato; Caterina orante, di cui udirono ancora, ed intesono alcune parole, ciò su quand' Ella disse. Signore, non son queste le promese, che mi facesti, e sinalmente dopo breve dimora, videro il corpo disanimato muoversi, e ricever la vita, e poi tutte le vitali operazioni esercitare. Del tempo ch' ella poi visse, mille, e più ancora siam testimoni. Da tutte queste cose, voi potete ricogliere, o buon Lettore, di quanto merito appresso l'Onnipotente Signore questa

Santa

257

Santa Vergine sia stata, la quale libero l' Anima del Padre dalle pene del Purgatorio, e il Corpo della Madre già m orta, alla vita naturale tanto miracolosamente ridusse. Ma non crediate, che questo Miracolo solamente sosse da Lei operato intorno alla salute de' Corpi: Ponete mente agli altri, che sieguono; ed acciocchè voi diate maggior Fede al Miracolo raccontato, sappiate, che le parole del Signore dette a Caterina, da Lei medesimo intesi, ricercando confidentemente i suoi occulti segreti; l'altre poi, ritrovai negli scritti di Fra Tomaso primo suo Confessore, spesse volte di sopra menzionato, il quale riferisce questo Miracolo esfere accaduto nell' Anno del Signore 1370. del Mese d'Ottobre, presenti i Testimonj sopra nominati. Oltre a questo, uno voglio contarne, che innanzi agli altri non adivenne, ma a me fu più noto, talmente che fuor di colui, che ricevè il Miracolo, niuno meglio di me il conobbe.

5 Ayvenne, diciassette Anni, o in circa, innanzia quest'-Anno novantesimo, che ora corre, (ed io penso, che fosse l' Anno settantesimoquarto, o terzo dopo il mille trecento dall' Incamazione del Signore;) avvenne, dico, che costringendomi l'Obbedienza, da me promessa, dimorassi nel Convento di Siena, del mio Ordine, ed esercitassi l'Usizio di Lettore. E mentre io debolmente serviva a Dio, accadde, che la Peste, la qual tanto spesso a'nostri tempi tutto'l Mondo ha disolato, opprimesse ancora assai gravemente la stefsa Città di Siena, e che molte persone dell' uno, e dell' altro sesso, e di qualunque età si morissero; dimanierachè alcuni fra un giorno naturale, altri fra due, e comunemente fra tre conduceva col veleno della fua percossa dalla sanità alla morte, non senza timore, ed ispavento di tutti. Per la qual cosa dal Zelo dell' Anime, sopra cui l'Ordine stesso, ch' io professai, è fondato, sui costretto espormi al pericolo ancor della vita corporale per ajutare l'Anime de' Prossimi. Per questa cagione, mentre io andava giorno, e notte intorno alle Case degl' infermi, soleva frequentemente per riposo dell' Anima, e del Corpo ritirarmi alla Casa di Santa Maria della Misericordia, posta nella stessa Città, particolarmente perchè il Rettore, e Governatore della stessa Casa era allora un certo Matteo, che ancor vive, Uomo di vita molto sodevole, e di chiara sama, ed alla stessa Santa Vergine per ispirito di Carità affezionato, che io, per le virtù a lui dal Cielo concedute, assai teneramente amava, ed amo di presente. Costui io solea visitare una volta il giorno, sì per la cagione, c'ho detta, e sì ancora per sovvenire alle bisogne d'alcuni poveri.

Or' certa mattina dopo la Messa del mio Convento, essendo uscito a visitare gl' Infermi, e passando per la detta Casa della Misericordia, v'entrai dentro per sapere qual cosa fosse accaduta a coloro, che si truovavano travagliati da sì gran pestilenza. Ma nell'entrare trovai, che il detto Matteo dalle mani de' Frati, e de' Cherici della medesima Casa era portato come morto dalla Chiesa della stessa Casa alla Camera, nella quale egli abitava; poichè quasi affatto avea perduto il solito color della faccia, nè potea valersi delle forze del corpo, nè della favella; in guisa che domandandolo io, che male patisse, non potca rispondere cos' alcuna. Allora io voltandomi a coloro, che lo portavano, el'accompagnavano, attonito richiesi, qual' accidente fosse sopraggiunto al mio Matteo. Risposero quelli: Stanotte a sett' ore, mentr' egli vegliana presso ad un certo infermo, è stato tocco dalla Peste nell'anguinaia, e in poco di tempo l'ha ridotto a sì gran debolezza di corpo. Ciò udito, seguitai con tristezza coloro fin' al letto, nel quale essendos posto a giacere, ripigliato to spirito, mi chiam), e confessò, siccome egli solea fare frequentemente, i suoi

peccati. Poi datagli l'assoluzione, domandailo, che male avelse, ed egli dise: Io provo un dolore si vemente nell' Anguinaia, che parmi in certo modo voglia fendermi il fianco; e di più, sento sì gran dolore nel capo, che sembrami quast diviso in quattro parti. Dopo queste parole toccai la vena del polso, e trovai manisestamente esser' lui travagliato da gagliardissima febbre. Per la qual cosa pregai coloro, che gli assistevano, che portaisero prestamente il saggio della sua orina, ad un Medico assai valente, e molto diligente, che chiamavasi, e si chiama ancora Maestro Senso, dove, dopo breve dimora, andai ancor' io. Ma il Medico veduto il faggio giudicò subito, che l' Amico patisse l'Infermità pestilenziale, ed attestò conoscer manifestamente i segni della vicina morte, ed a me disse. Quest' acqua dinota bollimento di sangue nel fegato, ch' è mal comune della presente pestilenza, e però io temo grandemente, che la Casa. della Missericordia tosto non resti priva di si buon Rettore. Io allora: Non credete voi forse possibile, che per l' Arte della Medicina possa adoperarsi alcun rimedio? Ed egli: Proveremo in questa notte seguente, se possiamo col sugo di Cassia purgar quel sangue, ma poco mi affido a questo rimedio, perchè troppo grave è il male.

Dette queste cose dal Fisico mi partii mesto verso la Casa dell' Infermo, invocando sempre colla mente il
Signore, acciocche pell' altrui salute degnasse lasciare ancora in questo Secolo un' Uomo tanto esemplare. Intanto la Santa Vergine udendo i travagli del suo Matteo, cui
per le sue Virtù tenerissimamente amava, accesa incontanente da servore di Carità, e quasi sidegnata contro quella
Infermità, andò frettolosamente a truovar l'Infermo, ed
avanti, che s' accostasse a lui cominciò da lungi a gridare:
Levatevi sù Messer Matteo, levatevi, perchè non è tempo di
riposare tra le morbidezze del letto. A queste voci di Cateri-

na, parti affatto da Matteo in uno stante la sebbre, e la postema dell' Anguinaia, e si dileguò in tal guisa ogni doglia, come se da tale nfermità non fosse stato mai molestato; ed obbedì la Natura al Divin comando, per bocca di questa Vergine intimatole; ed alla sua voce su renduta interamente la tranquillità al corpo, talmente che Matteo, ridendo, levossi da giacere, e conoscendo, che la Virti di Dio abitava in Caterina, partissi esultandone. Ciò fatto, fuggendo Caterina gli umani favori, s' allontanò; ma uscendo Lei di Casa, io a caso entrava mestamente, ignorando ciò che foise accaduto, e pensando che il prefato Matteo fosse ancora dalle pestilenziali febbri aggravato, e veduta la Santa Vergine, sforzandomi il dolore dell' Animo, dissile quasi furiosamente: Madremia, permetterai dunque tu, che quest' Uomo a noi si caro, e si ntile adesso se ne muoia? Ed Ella, quantoche sapesse ciò, che già fatto avea, nondimeno siccome verace umile, aborrendo quasi quel modo di parlare, disse; Che parole son queste, che ora voi dite? Son' io forse siccome Dio, che liberi i mortali dalla morte? Io allora dalle smanie del dolore acceso soggiunsi: Di coteste parole a chiunque tu vuoi, non dirle a me, che sò i tuoi occulti segreti; sò, che quanto chiederai cordialmente al Signore tutto otterrai. Essa allora chinando il capo, forrise un poco, e finalmente con lieto volto guardandomi, disse : State di buon' animo, perchè questa volta egli non h morrà.

8 Ciò inteso, deposi subito la tristezza; perochè io ben sapea la Virtù a Lei conceduta dal Cielo, e così lasciata Lei, entro di buona voglia dall'Infermo, il quale ritrovai, che sedevasi nel Letto, e con grand' allegrezza, il Miracolo della Santa Vergine raccontava, e dicendogli io, essermi stato promesso dalla Santa Vergine, non dover' lui morire di quella Infermità, rispose: Non sapete

TUOS

voi ciò, ch' Ella ha fatto, visitandomi personalmente. E rispondendo io, che nol sapeva, e che Ella non m'avea detto alcuna cosa fuori, che questo, egli sano, ed allegro, levandosi affatto del letto, raccontommi quelle cose, che sopra ho descritte. Che più? Per maggior confermazione del miracolo, s' apparecchia la Mensa, e noi ci ponemmo a sedere, e Matteo con noi : Si portano i Cibi non propri degl'infermi, ma de' sani, e de' robusti, cioè i legumi, e la cipolla cruda con essi. Mangia quegli insieme con noi, che poco innanzi nè pure un cibo dilicato avrebbe potuto assaggiare: Colui sta liero, e ridente, che nella stefsa mattina appena potea profferir le parole. Tutti ci maravigliamo, ed insieme ci rallegriamo, lodando il Signore, il quale, per mezzo della sua Sposa, una grazia tanto mirabile ci avea conceduta, ed in commendazione di Caterina a vicenda attoniti discorrevamo. Di questo miracolo meco fu Testimonio Fra Niccolò d'Andrea da Siena dell'Ordine de'Frati Predicatori, il quale ancor vive, e fu meco presente, quella mattina, a tutte le cose sopradette: Ed ancor tutti quelli, che abitavano in quella Casa tanto Cherici, e Sacerdoti, quanto altri intorno a venti, e più sensibilmente intesero, e manisestamente videro tutte le cose, che adesso raccontiamo. Ma avvertite, vi prego, o Lettore, che l'infedeltà di coloro, che sono incirconcisi di cuore, e d'orecchie, \* non vi seduca.

Diranno forse costoro, de' quali Iddio non ha toccato i cuori. Che gran cosa egli è se da un' infermità, quanto si voglia gravissima, è stato curato un' Uomo? Tutto giorno ciò naturalmente adiviene. A questi io per contrario rispondo, dimandandoli; qual maraviglia se curò il Signore la Suocera di Simone, la quale, testimonio l' Evangelista, da gran sebbri era oppressa? Tutto giorno queste cose naturalmente accadono, che gli Uomini da sebbri quanto si voglia

gra-

dulo, ma fedele.

gravissime son liberati: Perchè dunque l' Evangelista a noi per miracolo ciò racconta? Ma attendi, o miscredente, che nulla capisci oltra'l senso, attendi ciò, c'ha voluto dino-\*Luc.4.39. tare l'Evangelista . \* Stans, dis egli, super illam, imperauit febri, & dimisit illam, & continuo surgens, ministrabat illis. Questo fu il segno del Miracolo, che al comando del Signore, senza dilazione, o natural rimedio, parti la febbre. e colei, che dalla febbre era sì gravemente oppressa, ed abbattuta, senz'altro conforto incontanente s'alzò in piedi, e ricuperò la forza corporale, come se mai dalla febbre non fosse stata molestata. Così parimente nel nostro proposito chiaramente vedi, se da cecità di mente ingombrato non sei . Si presentò questa Santa Vergine, nel cui petto abitava il Signore, e quel Signore, che curò allora la Suocera di Simone, stette non da vicino, ma da lontano, e comandò alla febbre insieme, ed alla peste, e senz'alcun rimedio corporale, lasciarono senza indugio il paziente Matteo, il qual subito levandosi, mangiò con noi i legumi, e la cipolla senza nocumento, comeda tale infermità non fosse mai stato aggravato. Apri dunque gli occhi della mente, e non volere esser'incre-

fa della Misericordia, siami lecito raccontare una cosa maravigliosa, che nella vicinanza della medesima accadde, ancorchè dalla Santa Vergine sosse prima operata, che il miracolo innanzi a questo immediatamente narrato. Io l'appresi allorchè nella detta Casa della Misericordia col predetto Matteo conversava. Mi raccontavano dunque si Fra Tomaso, di sopra spessissime volte mentovato, sì ancora lo stesso Matteo Rettore della detta Casa della Misericordia, e quasi tutti coloro, che sapevano le cose satte dalla stessa Vergine, che in quel vicinato abitava cer-

ta divo-

ta divota Donna, la quale, se la memoria non m'inganna, portava l'Abito delle Sorelle della Penitenza di San Domenico. Costei intese, e forse vedute le Virtu di Caterina, le si fece dimestica, e volentieri i suoi avvertimenti ascoltava, ed agli esempi attendeva, e Lei divotamente venerava. Or' avvenne, che un giorno, mentre questa stessa Donna era sopra a certo Solaio della sua Casa, dalla gravezza, e dalla mole del peso che sosteneva, cadesse in un tratto il Solajo, e la detta Donna con esso cadendo, da gravissime percosse, ed ammaccature tanto nella carne, che nell' ossa restasse offesa; in guisa che concorrendo i vicini per trarla di sotto a' legni, ed alle pietre, giudicavasi da tutti, ch' ella fosse morta, o che tra poco fosse per morirsi. Finalmente, coll'ajuto di Dio, posta ancor viva nel letto, ripigliato un poco lo spirito, cominciò a sentire il dolore delle percosse, e con gran voci, e pianti raccontare a coloro, che le assistevano le sue miserie. Quindi chiamansi i Medici, ed ogni possibil cura s'adopra; ma con tutto ciò non potea colei in verun modo muoversi di per sè nel suo letticciuolo; e da' dolori di diverse membra era senz' intermissione tormentata.

patendo di cuore alla Sorella, e Compagna domestica, visitolla personalmente, e con sante ammonizioni la confortò, ed alla Pazienza esortolla, ma vedendo l'eccessiva afflizione di lei, toccò, quasi fregando, e palpando i luoghi del dolore, la qual cosa l'Inferma volentieri accettava, sapendo, che da quel toccamento non potea venirle altro, che bene. Or subito che la mano della Vergine cominciò a toccarle il luogo onde doleasi, partissi affatto la doglia; della qual cosa avvedendosi l'Inferma, pregolla, che un'altro luogo del dolore così palpando ancora fregasse: Alla qual cosa Caterina tanto più volentieri condiscese

264 discese quanto più desiderava di consolarla, ed avendo ciò fatto, ancor da quella parte fu totalmente rimosso il dolore. Che più? Chiedendo l'Inferma, e consentendo la Santa Vergine, toccando Lei colla mano verginale tutti i luoghi del dolore, tutto si partì il dolore dal corpo. Ciò fatto, colei, che poco innanzi non potea da se stessa muovere le membra del corpo, nè pure lo stesso corpo, già comincia a voltarsi di qua, e di là, ed i segni della ricuperata sanità a tutti manisestamente dimostra. Ella tuttavia per non turbar l' Umiltà della Santa Vergine, tacque fin' alla sua partenza; ma poi disse a tutti tanto a' Medici, quanto a' Vicini. Caterina Figlinola di Madonna Lapa col suo toccamento m' ba curato. Tutti si maravigliano, e rendon lodi al Creatore, che tal Virtù alla Vergine Caterina avea graziosamente conceduta; poichè loro era no-

to chiarissimamente, che quella santà non potea se non se per Virtù Divina essere proceduta. Questo Miracolo appresi per altrui relazione, perchè su fatto prima, ch' io avessi notizia della Santa Vergine, o che nella Città di Siena dimorassi. Passiamo ora, per gloria di Dio, e di Cate-

rina a quelle cose, ch' io stesso ho intese, e vedute.

12 Durando la Peste, di cui menzione abbiam satta di sopra, un certo Romito, il quale avea nome Frate Santi, e Santo era ancora per le sue operazioni, e per lungo tempo una povera, e laudevol vita avea menata nella detta Città di Siena, dal malore pestilenziale su sorpreso. La qual cosa udendo Caterina, sece subito trasportarlo dalla piccola Cella, o Romitorio, dove suori della Città abitava, alla Casa della Misericordia, di sopra menzionata, e personalmente colle sue Compagne visitandolo, tutte le cose ordinò necessarie alla cura dell' Insermo; e sinalmente accostandosi all' orecchio di lui, quietamente gli disse: Nontemere, per quanto tuti senta aggravato dal

male

male, perchè questa volta non morrai. Fra tanto niente non volle palesare a noi, che la pregavamo, che per la sua liberazione pregasse ; anzi pareva in certo modo, che con noi dubitasse della sua morte; onde tutti più ci rattristavamo, perocchè insieme col detto Santi per unione d' affetto ci affliggevamo. Ultimamente andando quasi ad ogn' ora in aumento il malore, cominciammo a sfidarci della salute del corpo, ed attendere solamente alla salute dell' Anima. In fine, mancando quasi affatto il vigore del corpo, aspettavamo dolenti l'utimo passaggio. Ma venendo la Vergine del Signore, anche in questo punto accostossi all' orecchie dell' Infermo, e disse: Non temere, perche non morrai. E colui, con tutto paresse già privo de' sentimenti, l'intese ottimamente, e più credette alle fue parole, che alla morte, la quale attualmente sentiva. E così in fatti adivenne, che le parole di Caterina vincessero l'operazioni della Natura; e la Virtù Divina d'ogni sperimento più certa, sopra ogni estimazione degli Uomini, un corpo già quasi morto resuscitasse.

rito, ed apparecchiando le cose, ch' erano necessarie pe' funerali, passò il termine dentro cui comunemente morivano coloro, che pativano quell'infermità, e per molti giorni quel transito ci tenne sospesi. Ma alla fine venendo Caterina, e dicendo all'orecchie dell'Infermo: Ioti comando, in Nome del nostro Signor GESU' Cristo, che tu non muoia; tornò detto satto lo spirito al corpo, e ripreso vigore, s' alzò Santi nel suo letticciuolo, e domandò il cibo. E così in poco di tempo su totalmente curato, e mantennesi più anni, e su presente quando la stessa Vergine Santa passò da questa vita, e molti anni dopo sopravvisse. Costui, Santo di nome, e di fatti, che da tutti chiamavasi Frate Santi, poi la detta curazione raccontò a noi le parole, che la

Santa Vergine aveali dette all' orecchie, e come avea sentito la Virtù della sua potenza, la quale lo spirito, che voleva uscire, ritenne, ed a tutti affermava che niuna causa naturale avealo liberato; ma precisamente la Divina Potenza, ed aggiugneva, che non reputava questo minor miracolo, che se un morto sosse risuscitato. La Santità della sua vita, e la natural prudenza volevano, che a lui si prestasse sede in ogni cosa; imperocchè per trentasei Anni, o in circa, menò nella detta Città di Siena una vita da Anacoreta, ed irreprensibile, ed era per le sue Virtù in non piccola venerazione a tutti coloro, che il conoscevano.

14 Ma avendo fin' ora parlato degli altri, non debbo passare sotto silenzio quelle cose, che in me stesso la Santa Vergine mirabilmente operò. Io dunque, come di sopra ho narrato, venendo la Peste nella Città predetta. determinai d' esporre il mio corpo a rischio della morte per la falute dell' Anime, e di non isfuggire veruno Infermo: Imperocchè egli è certo, che quel male contagioso infetta e l'aria, e gli Uomini, che vi stanno intorno ; ma considerando io, che molto più Cristo puote, che Galeno, e più la Grazia, che la Natura; osservando ancora, che, fuggendo gli altri, restavano senza consiglio, e senz' ajuto l' Anime di coloro, che da questa vita passavano; per la Carità, ond'io son tenuto ad amar più l' Anima del Prossimo, che il proprio corpo, inducendomi anche a ciò la stessa Santa Vergine, deliberai fermamente di visitare, confortare, ed instruire tutti quelli che io poteva; la qual cosa, secondo la grazia a me data, io feci, ajutandomi il Signore. Ma perchè io era quasi solo in una Città così grande, appena restavami tempo da cibarmi, o da dormire, ond' io potessi un poco respirare, tanti erano i Messaggi de' Malati, che forzavammi ulcir

267 voler

uscir di Casa. Or' una notte, dopo riposato, volendo, per celebrar le Divine Lodi, alzarmi da letto, sentii non piccol dolore nell'anguinaia, e toccando colla mano, trovai l'enfiatura della postema; perlochè essendomi non poco atterrito, non osai levarmi, ma cominciai a pensare al passaggio da questa vita. Io bramava, che presto spicciasse il giorno, per andare a truovar la Santa Vergine, prima, che più m'aggravassi. Intanto sopravvenne la febbre, e il dolor del capo, secondo il solito di quel morbo, ed io, quantochè soprammodo travagliato, mi sforzai nondimeno di terminare le Divine Laudi. Venendo il giorno, chiamato il Compagno, vado com'io posfo alla Casa di Caterina; ma per allora invano, poichè Ella non v'era, sendo andata a visitare certo Infermo. Ma io deliberando fermamente d'aspettarla, nè potendomi in alcun modo reggere in piedi, fui necessitato a mettermi a giacere sopra un certo letticciuolo, che v' era, pregando quelli, ch' erano in casa, che non tardassero a mandarla a chiamare; il che su fatto.

aggravato, inteso il mal ch' io pativa, si pose subito ginocchione dinanzi al letto, e la mia fronte cuoprendo colla sua mano, cominciò nel modo a Lei consueto ad orare mentalmente. Mentr' Ella orava, io la vidi rapita da' sensi, secondo che altre volte l' avea spesso veduta, ed aspettavami vedere alcuna cosa singolare per bene dell' Anima, e del Corpo mio. Essendo dunque Lei stata così quasi per mezz' ora, o in circa, sentii totalmente commuoversi il mio corpo, ed io pensai, che mi sopraggiugnesse allora il vomito, siccome io avea veduto essere sopraggiunto a molti altri, che dell'istesso male eransi morti; ma non avvenne così, anzi mi parve, che da ciascuna stremità del corpo mi sosse tirata suori alcuna cosa, quasi con

2

violenza; e cominciai a sentirmi meglio, ed appoco appoco andar sempre migliorando. Che più? Prima, che la Santa Vergine tornasse a' sentimenti corporei, fui interamente fanato, rimanendomi tuttavia alcuna debolezza, o in segno del morbo curato, o per la debolezza della mia fede. Ma la Vergine del Signore, dapoiche Ella avea ottenuto dallo Sposo la grazia perfetta, sapendo, ch' io era curato, tornò a' sensi del corpo, e comandò, che s'apprestasse per me la vivanda, che solea darsi agl' Infermi. Ciò fatto, e preso il cibo dalle sagre mani di Lei, comandò, che un poco mi riposassi, ed io ubbidendo a Lei, così feci. Levandomi poi mi trovai sì robusto, come se nulla non avessi patito. La qual cosa vedendo Ella, disse: Andate a faticare per la salute dell'Anime, e rendete grazie all' Altissimo, che dal presente pericolo v' ha liberato. Così tornai a' consueti impieghi, magnificando il Signore, che tal podere avea dato a questa Vergine.

16 Di più, un somigliante Miracolo operò la Santa Vergine, del tempo della medesima Pestilenza in Fra Bartolomeo di Domenico da Siena, allora, ed ora ancor mio Compagno, che adesso attualmente governa la Provincia Romana; ma tanto fu maggiore, quanto più gravemente, e più lungamente il medesimo Frate era stato da questo morbo pestilenziale oppresso. Questo per brevità io non racconto distesamente, perchè passo ad altri più chiari, ed, a mio giudizio maggiori; benchè moltissimi per la stessa cagione di brevità, io ne tralasci. Ma voglio, che voi sappiate, Lettor diletto, che non solamente nel tempo della Peste tali miracolose curazioni operava la Vergine del Signore, e non solo nella propria Città di Siena, ma anche altrove, ed in altro tempo, siccome uno che adesso riferisco, per esempio di molti, potrà, se v'at-

tenderete, soddisfarvi.

17 Accadde in que tempi, poi la fine della Peste di sopra raccontata, che molte persone dell'uno, e dell'altro sesso tanto Religiose, che Secolari, ma spezialmente alcune Monache della Città di Pisa, udita la lodevol sama della Santa Vergine, ardevano d'un gran desiderio di vederla, e d'udire la sua Dottrina, la quale si diceva, ed era maravigliosa. E poichè non era lecito a molti di coloro, che la desideravano, nè anche potevano andare a trovar Lei, fecero spessamente supplicarle, sì per lettere, e sì ancor per Messaggi, ch' Ella degnasse andare a Pisa, promettendo, e scrivendo per allettarla maggiormente, che per la presenza di Lei un gran frutto dell' Anime ivi potrebbe farsi, e quindi un grand' onor del Signore ne ritornerebbe. Ma la Vergine del Signore ancorchè Ella avesse sfuggito sempre l'andare attorno, stimolata nondimeno da tante, e sì frequenti preghiere fu costretta a ricorrere allo Sposo suo, e da Lui, secondo il suo costume, umilmente chiedere la dichiarazione di questo dubbio, imperocchè alcuni de' suoi domestici ve la confortavano, ed altri affatto la dissuadevano. Or' avvenne, che dopo molti giorni, secondo che segretamente la mi disse, apparendole al modo solito il Signore, le comandò, che non tardasse di soddisfare al desiderio de' Servi, e dell' Ancelle sue, che nella detta Città dimoravano. Imperciocche, diss' Egli, un grand' onor del mio Nome, ed un gran frutto dell' Anime da questo ne risulterà, siccome, allorchè l'Anima tua uscì dal corpo, io ti predissi, mentre al corpo stesso la riconduceva. Il qual comando, come vera obbediente, con Umiltà ricevendo, dopo averlo a me riferito, si pose con mia licenza in viaggio, ed alla Città di Pisa incaminossi, dove io, con alcuni Frati del mio Ordine, per udir le Confessioni la seguitai: Imperocchè molti di quelli, che venivano da Lei, udite le sue serventi parole, si compungevano

gevano di cuore, ed Essa, affinche dall'antico Avversario non le sossero tolti di mano, comandava loro, che senza dilazione andassero al Confessore, e facesero senza indugio la Confessore Sagramentale. E poiche, per l'assenza de' Confessori, differivasi alcuna volta, e frastornavasi il suo desiderio, Ella tenea volentieri presso di sè alcunì Confessori, i quali potessero col rimedio della Penitenza a tali persone provvedere. Per la qual cagione ancora Papa Gregorio XI. di selice memoria concedette per sua Bolla a me, e a due miei Compagni, ch'avessimo la piena autorità de' Vescovi, o Diocesani, d'assolver tutti coloro, i quali, per ministerio di questa Santa Vergine, sossero stati indotti a confessarsi.

Poi dunque, che noi fummo arrivati a Pisa, e ch' Ella fu ricevuta in Casa d'un certo Cittadino, il qual si chiama Gherardo de' Buonconti, il medesimo suo Albergatore Gherardo condusse un giorno seco un tal giovane di vent' Anni, o in quel torno, cui presentò alla Santa Vergine, supplicando, che per la salute di lui pregar volesse. Conciosiacosache raccontava, che per diciotto mesi egli era stato travagliato da febbre quotidiana, in guisa che non era passato alcun giorno nel quale ei non avesse avuto la febbre; e benchè allora non l'avesse, era stata tuttavia per l'addietro cosi continua, ch'avea tolto ogni vigore a quel robustissimo giovane, nè con alcuna medicina potea curarsi; ciò che la sua faccia pallida, e macilenta manifestamente dimostrava. Ma Caterina, compatendo di cuore a quel giovane, immantenente l'interrogò, quanto tempo fosse, ch' ei non avea lavata l' Anima da' suoi peccati colla Confessione Sagramentale, e rispondendo esso, che già molti anni eran passati, soggiunse la Vergine: E però, disse, volle il Signore, che tu sostenessi cotesta tribolazione, perchè da tanto tempo non purgalts

gasti l' Anima tua colla Santa Confessione. Pertanto accostati presto, figlinolo carissimo, alla Confessione, e vomita la putredine de' Peccati, c' banno infettato l'Anima, ed il corpo. Ciò detto fece chiamare a sè Fra Tomaso primo suo Confessore, e gli consegnò il detto Infermo, affinchè udita la sua Confessione l'assolvesse da peccati, il che fatto, essendo a Lei tornato l'Infermo, posta la mano sopra le sue spalle, gli disse: Va figlinolo colla pace del nostro Signor G E SU' Cristo, perchè non voglio, che su pruovi più quelle febbri. Disse, e così su satto, perocchè da quell'ora, nè gli venne più febbre, nè alcun vestigio ne rimase; il perchè era in Caterina ascosa la Virtu di Colui, il qual disse, e suron fatte le cose, comandò, e tutte le cose furon tosto create.\* \* Psal. 32. Dopo molti giorni quell' Infermo già curato tornò da Caterina, ringraziandola, e alla presenza di tutti noi affermò, che da quell'ora, non avea sentito alcuna molestia.

19 Di questo fatto io medesimo son testimonio, Joan. 19' talmenteche posso dir con Giovanni: \* Qui vidit testimonium perhibuit &c. Furono altresì meco testimoni l' Alber-

gatore della detta Vergine, colla sua Madre, e tutta la Famiglia della sua Casa, il prefato Fra Tomaso Confessore si della Vergine, che dell' Infermo, Fra Bartolomeo di Domenico, allora, ed ora ancor mio Compagno, e

tutte le Donne, le quali dalla Città di Siena insieme colla Santa Vergine eran venute. Ma ancor Colui, che fu

risanato quali per tutta la Città di Pisa questo miracolo divolgò; anzi mentre, dopo alcuni Anni, io passava per la detta Città di Pisa, venne da me, e perch'egli era fat-

to grasso, e rubesto, appena il ravvisai, ed alla presenza di molti, che meco erano, rendendo grazie di nuovo a Dio, ed a Caterina, raccontò il Miracolo, come di

sopra s'è narrato.

20 Un Miracolo, non diverso da questo, era prima

Digitized by Google

accaduto nella Città di Siena, ma tanto più maraviglioso, quanto più pericolosa era l'Infermità. V' era una certa Sorella della Penitenza di San Domenico, che si chiamava Gemmina molto famigliare della Santa Vergine. Costei patì una volta nella gola quell' infermità, che i Medici chiamano Scheranzia; e perchènel principio della flussione del capo, che scendeva alla gola lasciò d'adoperare i rimedi, era talmente cresciuto il male, che quelle cose, che prima avrebbon giovato, più non conferivano a ricevere la falute. Quindi quelle parti interne della gola. ogni giorno più, appoco appoco si ristringevano, dimodochè minacciavano in breve di soffogarla affatto. Della qual cosa accorgendosi colei si sforzò con ogni suo potere, e andò a truovar Caterina, che in quel tempo poco dicosto abitava, ed avendola ritrovata, nel modo che potea, disse: Madre mia, io muoio se tu non m'aiuti. Allor Caterina, veduto la gravezza del male, compatendo alla Sorella, ch' appena potea respirare, pose immantinente con piena fiducia la mano alla gola, e fatto topra a lei il segno della Croce, senza veruna dilazione cacciò, e sece fuggire tutto quel malore, e così colei, la quale mesta, e tremante era venuta, ritorno lieta con intera fanità. Ma per non esfere ingrata andò a truovar Fra Tomaso, e gli raccontò il Miracolo, ch'egli ridusse in scritto, dalla cui scrittura, per me tolto, è stato in questo foglio brevemente descritto.

21 Ma poiche s'è parlato de' Miracoli fatti ne' corpi de' Domestici, e de' Famigliari mi ritornano alla memoria alcuni Miracoli notabili, de' quali io stesso son testimonio, ed ho meco altri testimoni ancor viventi, come di sotto dirassi. Nel tempo, che Papa Gregorio XI. tornò da Vignone a Roma, avvenne che la Santa Vergine colla sua Comitiva, nella quale io era, andando avanti al detto

Pontefice, arrivasse a Genova, ed ivi dimorando, finchè. il prefato Sommo Pontefice colla Corte Romana venise. nella stessa Città, per alcuni giorni si riposò, e proseguendo poi l'incominciato viaggio, parti di là verso Roma; la qual dimora si stese fin' allo spazio d'un mese, e più. Erano in nostra compagnia due divotissimi Giovani, Sanesi di nazione, i quali erano Scrittori dell' Epistole di questa Santa Vergine, e religiosamente, e virtuosameute ancor vivono. Uno di questi chiamasi Neri di Landoccio de' Pagliaresi, il quale disprezzato il Secolo, e tutte le sue pompe, mena una vita solitaria, e quasi anacoretica. L'altro si chia-, ma Stefano di Corrado de' Maconi, il qual per comando, fattogli dalla stessa Vergine allorchè passava da questo Mondo al Padre, entrò nell' Ordine Certofino, in cui, coll' aiu-. to della Divina Grazia, s'è già talmente avanzato, che nell'... Italia una gran parte di quell' Ordine dalle sue visite, dalle fue ammonizioni, e da' suoi esempj si regge, e si governa, ed. èstato fatto Priore in più Monasteri successivamente, ed ora èattualmente Priore nel Convento di Milano del predetto Ordine Certosino, e da tutti Uomo di grand'attività, e di gran fama è reputato. Questi due parimente son testimoni sì con me, che con altri, ed altre di tutti, o della maggior. parte de' Miracoli soprascritti, in tutta questa seconda parte raccontati. Ma nel tempo sopraddetto un memorabile Miracolo nella persona d'ambedue loro nella detta Città di Genova adoperò il Signore, per mezzo della Santa Vergine sua Sposa.

va, che il detto Neri infermasse d' una certa orribile infermità per la quale non solamente egli stesso, ma tutti noi incredibilmente eravamo travagliati; imperciocchè egli era giorno, e notte continuamente tormentato da dolori di viscere, per forza de' quali sempre gridava, nè poteva in

un sol

un letto solo riposarsi, ma colle mani, e colle ginocchia andando carpone, perchè non poteva alzarsi in piedi, girava, fuggendo quasi idolori, per tutta la Camera dov'erano molti letti, e sè medesimo, e noi dolorosamente affliggeva. Furono queste cose, tanto per me, che per altri palesate a Caterina, la quale tuttoche mostrasse compassione, non però muovevali ad orare per mitigare que' patimenti, nè, come soleva, ci dava fiducia della liberazione dell'Infermo, anzi a me impose, che chiamassi i Medici, e che i rimedi della Medicina per l'Infermo s'adoperassero. La qual cosa io feci con grandissima diligenza, chiamando due Medici, a' quali obbedivasi ad ogni cenno, ma l' Infermo non sollevossi punto, anzi funne più tolto aggravato. Tutto questo, siccom' io credo, su fatto, perche più mirabile apparisse nella Sposa il Signore, poichè andando avanti i Medici nella cura dell'Infermo, e nulla profittando, mi dissero, che niuna speranza non aveano della salute di quel Malato.

Avendo io ciò narrato a' Frati, ed a' Compagni, che meco erano a Mensa, il presato Stesano si levò da cena in ispirito di servore, e d'amarezza d'animo, ed enttò nella Camera di Caterina, e gittossi a' suoi piedi con lagrime chiedendo umilmente, ed istantemente, che non permettesse, che il suo Fratello, e Compagno nel viaggio, che per Dio, e per suo amore avea intrapreso, sosse privato di vita, e che in paese straniero il suo cadavero si rimanesse: A cui la benigna Vergine compatendo, con materna Carità rispose. E perchè sigliuol mio ti turbi, e ti duoli? Se Dio vuol premiare Neri tuo fratello delle sue fatiche, non dei dolertene, ma rallegrarti: Ed egli a Lei: Pregovi Madre Dolcissima, che ndiate le mie parole, e che l'aintiate, perchè non dubito, che se voi volete, possiate. Ma Caterina non potendo contenere il materno affetto, disse: Io t'esortava, che tu avessi

la conformità col Divino Volere, ma giasche ti vedo cotanto afflitto, quand' io domani m' accosterò alla Messa per la santa Comunione, ricordami questa cosa, e ti prometto, che porgerò questa preghiera al Signore, e tu pregherai Dio, che m'esaudisca. Allora Stefano contento di questa promessa, ed allegro, la mattina seguente per tempo inginocchiandosi umilmente innanzi alla Santa Vergine mentre andava alla Messa, disse: Vi prego Madre mia, ch' io nou sia def randato del miodesiderio. Ella allora nella medesima Messa si comunicò, e dopo qualche dimora, e l'eccesso della sua santa mente, secondo il consueto su restituita finalmente a' sentimenti corporei, e subito al detto Stefano, che ivi l'aspettava, sorridendo parlò, e disse: Hai ottenuta la grazia, che chiedi, Ed egli: Dunque Madre mia Neri sarà liberato? Ed Ella: Sicuramente sarà liberato, perchè il Signore per la sua Bontà a noi l' ba restituito. Egli allora con passo non lento andò dall'Infermo, confortandolo nel Signore. E poco dopo venendo i Medici, e considerando in più modi i suoi segni, quelli, che della salute di lui affatto ssidavansi, cominciarono tra loro a dire, esser possibile, che ancor guarisse. Egl'intanto, giusta le parole di Caterina, successivamente migliorò fino alla perfetta sanità, sicchè in pochissimi giorni su fano.

24 Terminate in tal modo queste cose, il detto Stefano, tra per le fatiche del corpo, tra per l'afflizioni dell'
animo, ch' avea patite, servendo al detto Neri, su sorpreso da gran sebbri con vomito, ed eccessivo dolore di testa, per la qual cosa si pose in letto, e perchè era da tutti
grandemente amato, tutti a lul compatendo assistevamo;
il quale accidente, allorchè alla Santa Vergine su notificato, assai se ne dolse; perocchè il Padre suo, e la sua Madre
de' quali egli era il primogenito, molto a Lei l'aveano
raccomandato, e singolarmente nella nostra partenza. Per-

tanto Ella andò a visitarlo personalmente, e richiedendolo della qualità del male, ed inteso, che le sebbri sommamente lo travagliavano, disse immantinente in servor di spirito: Io ti comando in Virtà di santa Obbedienza, che tu non patisca più queste sebbri. Mirabil cosa! Ubbidì la Natura alla voce di Caterina, come se dal Creatore di tutte le cose sosse edi Caterina, come se dal Creatore di tutte le cose sosse egli allora, innanzi, che la Santa Vergine se ne partisse dal letto di lui, cacciate le sebbri, su pienamente liberato, e noi tutti allegri, il nostro Stesano sano senza intervallo ricevemmo, ringraziando il Signore, che questi due Miracoli, nel termine di pochi giorni, per mezzo della sua Sposa, dinanzi a' nostri occhi aveva operato.

A questi due Miracoli aggiungo anche il terzo, del quale io non son Testimone di vista, perchè non vi fui presente, ma colei in cui fu fatto il Miracolo ancor vive, e lo testifica apertamente; e dal suo racconto appresi ciò, ch' ora scrivo. Ma l'altre Donne ancora, che surono allora in compagnia della Santa Vergine l'attestazione di lei confermano senza scrupolo. E' questa una Sorella della Penitenza di S. Domenico, Sanese di nazione, ancorchè non abiti nella Città, e chiamasi Giovanna di Capo, la qual racconta le cose, che seguono. Nel tempo, che Gregorio XI. di felice memoria soprammentovato abitava in Roma, per comando di lui andò la Santa Vergine a Fiorenza per trattar la pace tra'l Padre de' Padri, e i Figliuoli allora ribelli, la qual cosa ancor fece, come in un distinto Capitolo, pienamente si discorrerà. Ma il Dragone infernale nutritore, ed autore delle discordie, e di qualsivoglia unione nimico, suscitò tanti scandali nella Città predetta, anche contra la Sposa di GESU' Cristo, la · quale affaticavasi per la pace, che troppo lungo sarebbe l'in-

277

l'inserir ciò in questo luogo, e troppo ci discosteremmo dal nostro proponimento, ma, concedendolo il Signore, si farà di sotto, a cagione de' suoi Detrattori (come s' è detto) un Capitolo. Mentre dunque la Santa Vergine era per comando Apostolico in Fiorenza, e molti gravi scandali l'antico Avversario contro di Lei eccitava, su consigliata da persone a Lei sedeli, e divote, che per un poco suori della Città predetta si ritirasse, e per qualchè tempo desse luogo al surore. Ella però, siccome tutta discreta, ed umile, consentì al loro consiglio, ma disse, che atteso il Divino comandamento non era per partirsi assatto dal Territorio della detta Città, sinchè la Pace tra 'l Sommo Pontesice, e quel Popolo non sosse quivi pubblicata,

come poi ne mostrò l'avvenimento.

26 Apparecchiasi dunque Caterina per partire, a tempo, dalla Città, e andare a certo luogo della stessa Comunità, ma si truova, che la detta Giovanna da grave infermità è travagliata, poichè per non conosciuta cagione erale tutto enfiato un piede, e col dolore del piede era stata assalita da una gran febbre, e così doppiamente era afflitta, ed al viaggiare totalmente impedita. La qual cosa vedendo la Santa Vergine, e non volendo lasciarla sola, acciocche qualche affronto non ricevesse dagli Empj, ricorse al consueto rifugio dell' Orazione, invocando l'ajuto dello Sposo suo, affinche per sua misericordia degnasse provvedere a quell'accidente. Nè permise il Clementissimo Signore, che la sua Sposa fosse da quel timore più lungamente afflitta; imperocchè, orando Caterina, cominciò quell'Inferma soavemente a dormire, e dal medesimo sonno riscossa, trovossi tanto persettamente risanata, come se non mai alcun male patito avesse; e tosto levandosi, apparecchiossi al viaggio, e nella stessa mattina insieme colla Santa Vergine, e le altre compagne, camminò con tal facilità, come nel tempo della sua gioventu avrebbe già camminato. Della qual cosa, maravigliandosi l'altre, che l'aveano veduta inferma, rendevan lodi con esso lei all'Onnipotente Dio, che per mezzo della sua Sposa operava cose maravigliose ne' corpi di coloro, che le assistevano.

27 Un'altro Miracolo a questo aggiungo, che per mezzo di Caterina operò il Signore in una certa Città della Provenza, che si chiama Tolone, quando noi tornavamo da Vignone, a tempo, che il detto Papa Gregorio XI. andava a Roma. Conciofiache effendo noi con Essa arrivati alla detta Città di Tolone, ed entrati nell' Albergo, dov' Ella, secondo il costume, entrò subito nella Camera, tacendo noi, le pietre, per così dire, gridarono, che la Santa Vergine era arrivata alla medesima Città, e prima le Donne, dipò gli Uomini cominciarono a venire a detto Albergo, e domandare ove fosse quella Santa Donna, che dalla Romana Corte ritornava; ed essendo ciò appalesato dall' Albergatore, non potendo noi celarlo, fu necessario il permettere, che almen le Donne entrassero da Caterina. Ciò satto, su condotto da una Donna certo Bambino cotanto enfiato, e particolarmente nel corpo, che qualimente un mostro pareva a coloro, che lo vedevano, e quelle Donne pregavano la Vergine del Signore, che lo stesso Fanciullino degnasse recarsi nelle fue braccia. Ma Caterina, avvegnache da principio ciò ricusalse di fare, per isfuggire l'umane lode, vinta nondimeno finalmente dalla compassione, vedendo la Fede di coloro, vi condifcese, e tosto, che nelle mani verginali prese il Fanciullo, cominciò questi a mandar fuori dal suo corpicciuolo gran ventosità, e vedendo ognuno, si dileguò tutto quell' ensiamento, e l' intera sanità sugli restituita. Benche questo Miracolo, non fosse fatto alla mia pre**fenza** 

279 senza, nè io il vedessi, su tuttavia così certa, e pubblica la fama, che il Vescovo della stessa Città mandò a chiamarmi, e raccontando il predetto Miracolo, affermò quel? Fanciullo esser nipote del suo Vicario, e mi pregò, ch'io proccurassi, ch'egli potesse parlare alla Santa Vergine, il che ancora fu fatto. Finalmente molti altri Miracoli operò ne' Corpi umani il nostro Signor GESU' Cristo, per mezzo della sua Sposa, i quali non sono scritti in questo Libro, ma questi pochi vi sono stati scritti, o buon Lettote, affinche da' medesimi siate ragionevolmente persuaso a credere, che in questa Vergine abitava GESU' Figliuolo di Dio, e della Vergine Maria, il quale tutte quest' Opere principalmente faceva. Or benchè la liberazione di coloro, che dagli Spiriti maligni sono invasati, tra le curazioni del corpo computar si debba , con tutto ciò , perche il presente Capitolo troppo s'è allungato, e perchè la Santa Vergine ebbe in questo una grazia speziale, ho stabilito di por fine al medesimo, e quell'altre cose riferire nel seguente.

## CAPITOLO IX.

De' Miracoli da questa Vergine operati intorno alla liberazione degl' Invasati dalle Demonia.

On ristava l'Eterno Sposo, siccome dalle sopraddette cose voi potete conoscere, o Lettore amabile, di mostrare visibilmente per gli attiesterni quella Virtù, che in gran copia avez internamente conceduta alla Sposa sua; giacche ne'l suoco può nascondersi in seno, ne l'albero piantato lungo la corrente dell'acque non lascia mai di produrre alla stagione opportuna il frutto suo. La Virtù dunque del Signor nostro GESU, anzi lo stesso GESU nostro Signore, nascosto nel petto di Caterina, in diverse manie-

maniere ogni giorno più si manisestava, non solamente impetrando dal Cielo la Divina Grazia per tutti i Peccatori, siccome nel settimo Capitolo si diceva; non solamente ristorando gli umani corpi, o infermi, o morti, secondo che l'ottavo Capitolo vi dimostrò, ma comandando ancora agli Spiriti infernali, e cacciandoli da' corpi invasati, assinchè in tal maniera nel Nome di GESU' nostro Signore, che in Essa abitava, le cose celesti, le terrestri, e l'infernalia Lei si piegassero. La qual cosa acciocchè voi più chiaro intendiate, ponete mente quello, che

fegue.

Fu nella Città di Siena un certo Uomo chiamato, secondo il costume della sua Patria, Ser Michele di Ser Monaldo, Uomo assai perito nell' arte de' Notaj, o Scrivani, il quale io cento volte ho veduto, e dalla sua bocca ho inteso tuttociò, che scrivo. Costui, essendo asfai avanzato nell'età, ed avendo Moglie con due figliuole, che di lei avea generato, determinò, di consentimento della Moglie, d'impiegarsi nel servizio di Dio, e dedicare a Cristo nostro Signore le stesse Vergini sue Figliuole. Il perchè andò ad un certo Monistero di Vergini eretto nella detta Città sotto il titolo di San Giovanni Battista se stesso, e le cose sue divotamente offers a Dio, e a San Giovanni, e le Vergini sue Figliuole pose in compagnia dell'altre Vergini ivi racchiuse, ed egli colla Mogliere abitando di fuori, prese, per amor di Dio la cura, delle cose temporali del medesimo Monistero. Essendo quivi stato per alcun tempo, accadde per giusto, ma occulto giudizio di Dio, che una delle Figliuole dello stesso Ser Michele, che chiamavasi Lorenza, in età d'anni otto, o in quel torno, fu sorpresa dal Demonio, ed invasata; e perchè l' antico Avversario frequentemente, ed acerbamente la travagliava, tutto il Monistero di quelle Vergini orribilmente con-

turbaya

turbava, e quindi avvenne, che le Suore, non volendo più ritenere tra loro la detta Fanciulla, obbligarono il prefato Ser Michele a trarla fuori del Monistero, ed avendola egli cavata fuori, udisi, che quel maligno Spirito, che travagliava la Zittella, per la bocca di lei acconciamente parlava con parole latine, avvegnachè ella ignorasse assatto il Latino Idioma. Rispondeva a profondissime quistioni, e dissicili; scopriva i peccati, e le occulte condizioni di più persone; e con molti altri segnali apertamente dimostrava sè essere lo Spirito reprobo, che colla permissione Divina, per cagione agli Uomini allora igno-

ta, tormentava quell'innocente Fanciulla.

Attristavansi dunque tanto i Genitori, che i Parenti, ed affaticavansi cattando per tutto rimedi, affinchè quel maligno Spirito dalla tormentata Donzella scacciar si potesse. Per la qual cosa eglino la condussero a diverse Reliquie di Santi, acciocchè pe' loro meriti, e virtù il malvagio Spirito fosse costretto a fuggire. Si confidavano singolarmente nelle Reliquie del Beato Frate Ambrogio dell'Ordine de' Frati Predicatori, che già da cent' anni, e più, fu, ed è ancor chiaro per molti miracoli, ed ebbe, ed ha ancora una singolar virtù nello scacciare gl'immondi Spiriti; talmentechè la sua Cappa, o Scapolare, che ancora interamente conserva si, i maligni Spiriti degl' invasati corpi suol cacciar via, siccome io stesso alcuna volta sui testimonio di veduta. Eglino dunque conducendo Lorenza alla Chiesa de' Predicatori la posero sopra il Sepolcro del detto Beato Frate Ambrogio, e toccando colle predette sue veste la Fanciulla, invocavano la Virtù dell' Altissimo, affinche sovvenisse alla tormentata innoceute. Ma per allora non furono esauditi; il perchè veramente (secondo ch' io penso) nè la Fanciulla avea peccato, nè i suoi Genitori [ch' io sò essere stati di laudevoli costumi] sicchè

ella dovesse essere in tal modo travagliata, ma ciò permise il Signore, s'io non m'inganno, per mostrar la gloria della Santa Vergine Caterina. Volle dunque ancora Ambrogio, posto già in istato di Beatitudine, rendere onore a Caterina ancor Viatrice in questo Miracolo, affinche la sua virtù fosse nota a' Fedeli ancor prima, ch' Ella uscisse di vita. Che più? Furono i Genitori persuasi da alcuni, che conoscevano questa Santa Vergine, a presentar Lorenza a Caterina; la qual cosa mentre eglino voleano eseguire; avendo ciò inteso la Santa Vergine rispose a colui, che gliel disse: Troppo, obimè, io son travagliata ogni giorno dagli Spiriti maligni; bo io forse bisogno adesso degli spiriti altrui? E ciò detto, perchè la non potea fuggire per la porta senza esser veduta da coloro, ch' entravano, salì sopra d'un certo tetto, e fuggi dinascoso da quella Casa, affinche non potesse in alcun modo esser trovata, e coloro non poterono, per allora, adempire l'intento suo. Ma quanto più conobbero l'umiltà di Lei, e'l fuggimento dagli umani favori, tanto più concepettero fiducia della virtù della sua Santità, e con maggior fervore l' aiuto suo implorarono.

4 Ma non potendo andare a trovar Lei, poichè a tutte le Compagne Ella avea proibito, che veruna non le parlasse di tal materia, ricorsero a Fra Tomaso suo Confessore, spessamente di sopra mentovato, cui, sapevano, che Caterina in tutte le cose obbediva, ed esponendogli la loro miseria, lui supplicarono, che in virtù dell'Obbedienza costringesse Caterina a soccorrere alle loro calamità. Egli però cordialmente compassionando loro, ma sapendo sè non avere alcuna autorità sopra la virtù de' miracoli, e non ignorando l' Umiltà della Vergine, trovò questo temperamento. Andò una sera a Casa di Caterina, mentre Ella, per accidente, era suori, e seco guidò l' indemo-

demoniata Fanciulla fino al suo Oratorio, e disse poi alla Compagna, ch' era restata in Casa. Di a Caterina, quando sarà tornata, ch' io per Obbedienza le comando, che lasci albergar qui stanotte questa Fanciulla, e che seco la ritenga fino alla mattina: e ciò detto, e lasciata ivi la Pulzella, partì. Tornata poco dopo Caterina, avendo trovata nella propria Camera la Fanciulla, ed avendo subito conosciuto esser lei posseduta da l Demonio, sospettò esser quella, ch' Ella stessa fuggiva, e disse alla Compagna: Chi ha qua condotto cotesta Fanciulla? Cui avendo la Compagna esposto il comando del Confessore, veggendosi stretta per ogni lato, ricorse al consueto rifugio dell' Orazione, e costrinfe quella Donzella ad orar seco ginocchione, e tutta quella notte spese orando, e combattendo con quel Nimico. Che più? Prima che spuntasse il giorno quel Demonio, ancorchè resistesse, su nientedimeno per Virtù Divina costretto a partire, e restò la Fanciulla senza offesa alcuna del corpo. La qual cosa avendo intesa la Compagna di Caterina, che chiamavasi Alessia, vegnente il dì, riferì a Fra Tomaso predetto, che la Fanciulla era stata liberata dalla diabolica infestagione. Perlochè egli co' Genitori di Lorenza andò alla Casa di Caterina, e truovando la Zittella interamente liberata, gli stessi Genitori rendettero con lagrime grazie all' Onnipotente Dio, ed alla stessa Vergine Caterina. Ciò fatto, volean condur seco la Figliuola alle propie Case, ma la Vergine del Signore, sapendo per Divina rivelazione, ciò che le dovea intravenire, disse loro. Lasciate star qui, per alcuni giorni con esso noi la Fanciulla, perchè così è giovevole alla sua salute; la qual cosa accettando coloro di buon' animo, lasciata la Figliuola, con grand' allegrezza si dipartirono.

7 Intanto la Santa Vergine dando alla stessa Fanciulla salutevoli avvertimenti, e colle parole insieme, e coll'

T 2

efem-

esempio ad orare frequentemente, e divotamente persuadendola, vietolle, non uscisse in modo alcuno da quella Casa, finchè venendo i Parenti si partisse affatto: La qual cosa essa persettamente osservò, ed ogni giorno più mostravasi meglio disposta. Ma perchè la detta Casa non era propia di Caterina, ma d' Alessia sopraddetta, la qual però non molto distava dalla propria Casa di Lei, avvenne di que' giorni, che la Vergine del Signore insieme con Alessia si portasse alla propria Casa, ed ivi, per un giorno, si trattenesse, avendo lasciato la prefata Lorenza con certa fante nella Casa d'Alessia. Dopo il tramontar del Sole, venendo già il crepuscolo, e cominciando la notte, chiama la Santa Vergine in fretta la sua compagna Alessia, e le comanda, che pigli il mantello, perchè vuol' andar seco alla Casa, dove la Fanciulla erasi rimasta; a cui dicendo Alessia non esser conveniente, che vadano le Donne in quell' ora per la Città, rispose la Vergine, Andiamo, perchè il Lupo infernale di nuovo è entrato nella nostra Pecorella, già dal suo dente liberata. Così disse, e subito, accompagnata da Alessia, esce di Casa; ed essendo arrivata a quell' Albergo trovarono Lorenza totalmente cambiata in faccia, ciò era rosseggiante, ed in certo modo, infuriata. Allora la Vergine: Ab, disse, Dragone infernale, come bai ardito d' invasare la seconda volta una Verginella innocente? Io mi confido nel nostro Signor GESU' Cristo, che questa volta sarai per sì satto modo scacciato, che più non ritornerai. E dette queste cose, con sè la Donzella condusse al luogo dell' Orazione, ed ivi fermatafi per poco tempo, fuori la si menò persettamente liberata, e comandò che si conducesse a riposare. Venuta la mattina mandò chiamando i Genitori, e disse loro. Conducete da qui innangi la vostra figliuola sicuramente con voi, perchè non patirà mai più ciò che sin ora ha sofferto. Et così fino a questo giorno l'esperienza ha mostra-

285

mostrato, imperciocche ella tornò allora al suo Monistero, dove sin' ad ora persevera illesa nel servigio di Dio,

tutto che siano passati oggimai sedeci anni, è più.

6 Tuttociò intesi da Fra Tomaso già detto, e poi dalla soprascritta Alessia, e finalmente dal prefato Ser Michele Notaio, Padre della mentovata fanciulla, il quale in tutto'l tempo, ch' e' visse, venerava com' un' Angiolo la Santa Vergine, e'l detto miracolo appena potea fenza lagrime raccontare. In oltre fatto da ciò più bramoso d'investigare più pienamente il modo del miracolo, la stessa Santa Vergine segretamente interrogai, singolarmente perchè parea quel Demonio esser montato a tanta baldanza, che nè alla virtù delle Reliquie, nè ad alcuno esorcismo parea che cedesse. Ed Ella rispose, che troppo ostinato era stato quel malvagio Spirito, dimodochè fu necessario, che fino alle quattr' ore della notte Essa con lui combattesse, cioè comandando Lei, per parte del Salvatore, ch' egli uscisse fuori, e quegli con grandissima protervia d'uscire ricusando. Ma dopo lungo combattimento, vedendosi quel maligno Spirito costretto ad uscire, disse . Se io uscirò di qui, entrerò inte. A cui la Vergine incontanente rispose. Se ciò babbia determinato il Signore, senza la cui licenza so, che tu non puoi far nulla, Dio mi guardi, che io lo vieti, o in alcun modo dalla sua santa Volontà discordi, o disconsenta. Allora il superbo Spirito colpito dall'arme d'una verace Umiltà, perdè quasi affatto le forze, con cui teneva quella Fanciulla; ma tuttavia nella gola di lei cagionava gonfiamenti, ed alterazioni: Quindi Caterina accostando la mano alla gola, con piena fede il segno della Santa Croce imprimendovi, scacciò affato la sua infestagione. Eccovi dunque, o Lettore, il miracolo, e'l modo del miracolo, ed i suoi Testimonj, che essendovi presenti, il videro, e da' quali io stesso l'intesi.

7 Ma intendo ancora di contarne un'altro, percui
T 2 più

più chiaramente si mostrá, che questa Santa Vergine avea ricevuto dal Signore una piena Virtu di scacciare i Demonj. A questo miracolo io non fui presente, perche Ella allora m'avea mandato dal Vicario di Cristo, cioè da Papa Gregorio XI. per alcuni affari di Santa Chiesa, ma Frate Santi Romito, della cui miracolosa curazione s'è fatta menzione di sopra, e similmente Alessia, nel prossimo Capitolo mentovata, e l'altre, che seco erano, l'appiè scritte cose mi contarono. Dissero dunque, che mentre la Santa Vergine stava insieme colla nobile, e venerabil Donna Madonna Bianchina Vedova del defonto Giovanni d' Agnolino Salimbeni, e Madre d' Agnolino, che del detto Giovanni ingenerò, in certo Caitello, che chiamasi volgarmente la Rocca, dove anch' io era stato parecchi settimane con esso Lei, avvenne, che certa Donna del medesimo Cattello dal maligno Nimico su invasata, e molto orrendamente travagliata, in guisa, che a tutto il Castello il suo travagliamento si rende noto. Essendo ciò arrivato a notizia di Madonna Bianchina antidetta, compatendo alla suddita sua, affaticavasi a pregar Caterina affinche alla miseria di lei soccorresse; ma sapendo la sua umiltà, e quanto Ella s'affliggesse, allorchè sì fatte cose erano a Lei riferite, tenuto configlio colle sue Compagne, fece condurre dinanzi a sè, in presenza di Caterina, quell' Invasata, acciocche veduta almeno la miseria di lei, si movesse a compassione l'animo suo, e in tal maniera s'inducesse a proccurarne la liberazione. Accadde, che mentre colei era così condotta, la Santa Vergine stava attualmente occupata in acconciare fra di loro due nimici, e voleva andare ad un cert'altro luogo, non guari lontano, nel quale tal pace dovea compirsi. Or' avendo veduto condursi in tal modo la detta Invasata, nè potendo suggire di vederla, voltandosi immantinente alla sudetta Madonna

287

donna Bianchina, e dandole a divedere il rammarico del suo cuore, disse: L'Onnipotente Iddio perdonivi, madonna, che cosa avete voi fatto? Non sapete forse, che io frequente mente da' Demonj son travagliata? E perchè fate condurre alla mia presenza l'altre, che son così tormentate? Ma (disse voltandosi a quell' Indemoniata) affinche tu, o Inimico, non impedisca il bene di questa Pace, poni il capo in grembo di co-

stui, ed aspettami finchè io sta tornata.

A queste parole subito quella Donna invasata senza contradizione, pose il capo in grembo di Frate Santi Romito, di cui s'è parlato di sopra, che allora era in quel luogo attualmente presente, e ciò à me riserì, com' ho già detto, ed è quegli, cui la Santa Vergine all' invasata Donna avea mostrato. Allora la Vergine del Signore andò a compire l'opera di quella Pace, ed intanto il Demonio per bocca dell' Invafata gridava. Perchè mi ritenete voi qui? Lasciatemi di grazia uscire, perchè troppo acerbamente son tormentato. Rispondevano i circostanti. Perchè non esci tu? Ecco l'uscio aperto. A cui quel maligno Spirito rispondeva. Non posso, perchè quella maladetta m' ba què legato. E dimandando coloro, chi fosse Colei, non la volea nominare in verun modo, [fosse, che non poteva,] ma diceva: Quella nemica mia. Allora il detto Frate Santi domandava. E' Ella forse tua gran nemica? Ed egli. La maggior ch' io m'abbia in tutto'l Mondo. Allora i circostanti, udendo queste cose, e volendo impedire le sue grida, dissero. Taci, ecco che già vien Caterina. Ma egli la prima volta rispose. Non viene ancora, ma è nel tal luogo, mostrando puntualmente dov'era. E domandando coloro, che facesse Ella in quel luogo, rispose. Una cosa che sommamente mi dispiace, secondo il suo solito. Ciò detto, gridava più forte. Ob perche son' io qui ritennto? Ne però mosse il capo della Donna dal luogo, dove la Vergine del Signore

avea comandato, che stesse. Finalmente poi qualche intervallo, disse. Ora già ritorna quella maledetta. E dimandando i Circostanti; dov' è? Rispose. Adesso non è più in quel luogo, ma in quell' altro. E poco dopo disse. Adesso è nel tal luogo, e così ordinatamente mostrava i luoghi per cui passava. Ultimamente disse: Adesso entra all'uscio di questa Casa, e così in fatti su trovato. Ma entrando Lei nella Camera, cominciò sorte a gridate. Ab perchè quì mi tenete? A cui la Vergine. Sorgi misero, e presto esci fuora, e sgombera questa Creatura del nostro Signor G E SU' Cristo, nè

ardir mai più innasandola di tormentarla.

9 Ciò detto, quel maligno Spirito sgomberando affatto le altre parti del corpo, faceva nella gola orribili movimenti, e gonfiezze. Ma la Santa Vergine, ponendo la mano verginale sopra la gola, e facendovi il segno della Santa Croce, cacciò via del tutto il malvagio Spirito, e risanò affatto quella Donna, veggendo tutti coloro, che v' erano presenti. Ma perchè ella rimase afflitta, e debole dal precedente travagliamento, sostennela Caterina nelle proprie braccia, e nel petto, per alcuno spazio di tempo, e finalmente comandò, che se le portasse qualchè cibo, affinchè riconfortata tornasse alla propria Casa, e così su fatto. Or costei sendo cost curata, subito che su libera, avendo dopo il riposo aperto gli occhi, e veggendosi tra tanta moltitudine in Casa, cioè nel Castello della sua Signora, dimandava a' suoi, ch' erano presenti. Chi mi ha quà condotta, o quando son io quà venuta? E dicendo coloro, che dal maligno Spirito era stata invasata, ella rispose. Io non ho alcuna ricordanza di questo, ma ben mi sento in tutto il corpo sfracellata, come se in ciascun membro da un duro ·legno fossi stata percossa. Di poi rendendo umili grazie alla sua Liberatrice, tornò co' suoi piedi alla propria Casa, colei, che poco innanzi alla Casa altrui era stata porta-

ta. Di questo Miracolo, oltre alla suddetta Madonna Bianchina, che ancor vive, il prefato Frate Santi, Alessia, e Francesca Compagna della Santa Vergine, e Lisa Cognata di Lei, la qual'è pur viva, più di trenta persone dell'uno, e dell'altro sesso furono Testimonj di veduta, i nomi de' quali, io non raccolfi, e però quì non gli scrivo. Molti altri Miracoli intorno allo scacciamento de' Demonj, fece il Signor nostro GESU' per mezzo di questa Santa Vergine sua Sposa, i quali non sono scritti in questo Capito+ lo, ma questi vi sono scritti affinchè voi possiate conoscere, o Lettore, quanta grazia ricevesse dal Cielo quella Vergine, di cui parliamo, nel cacciar gli Spiriti, come Colei, che accompagnata dalla Grazia di GESU' Cristo; una piena Vittoria contra la loro malizia fortissimamente combattendo, aveva già ottenuta. E così questo Capitolo avrà fine.

## CAPITOLO X.

Del Dono di Profezia posseduto da questa Vergine, e come per esso liberò più persone da pericoli dell'Anima, e del Corpo.

Ncredibil cosa parravvi forse, o Lettore, quella che ora ho in animo di narrare, ma quella Verità, che non inganna, e non è ingannata, sa, che tanto, e per tal modo mi su praticamente nota, che nulla cosa degli atti umani, ancorchè propri, truovar si potrebbe appresso di me più certa. Era in questa Santa Vergine lo Spirito Prosetico, sì persetto, e continuo, che nulla non poteva essere a Lei nascoso, secondo che pareva, delle cose che a Lei pertenevano, o a coloro, che con esso Lei praticavano, o che per la salute dell' Anima loro a Lei ricoveravano.

2 Fu nella Città di Siena un certo Soldato di nobile stirpe, ed assai prò nell'armi, il quale da tutti chiamavasi Messer Niccolò de' Saracini. Costui dopo aver consumato molto tempo della vita sua esercitandosi nell'uso della guerra in diverse parti, finalmente essendo tornato alla Patria attendeva a' vantaggi temporali della propria Casa, e convitando i suoi Concittadini, pensava ancora di vivere lungo tempo. Ma quell' Eterna, ed Onnipotente Bontà, che non vuole, che alcuno perisca, ispirò al cuore sì della Moglie del Soldato stesso, sì d'alcune altre persone per parentela congiunte, che l'inducessero a consessare i suoi trascorsi peccati, ed a sar penitenza di quelle cose, ch'egli avea satto nelle guerre, o nelle bat-

taglie

taglie, nelle quali per tanto tempo era stato occupato. Ma colui, che già era totalmente immerso, e legato a queste cose visibili, scherniva i salutevoli avvertimenti, e facendo il sordo a coloro, che 'l confortavano al bene, poco apprezzava la sua propria salute. Fioriva appunto, in quel tempo, la Santa Vergine per molte Virtù nella stessa Città di Siena, ma singolarmente nella maravigliosa conversione de' Peccatori, anche ostinati, e l'esperienza ogni di mostrava, che niuno, quanto si voglia indurato, non parlava con Lei, che affatto non si convertisse (come in molti accadeva) o che almeno da molti peccati d'allora in poi s'astenesse. Ciò sapendo quelle persone, i quali il detto Soldato della sua salute ammonivano, e manisestamente scorgendo, che nulla profittavano, proccura vano di persuaderlo, che volesse una volta almeno parlar colla Vergine Caterina. La qual cosa egli maggiormente dileggiando, rispondeva. Che bo da fare io con quella Donniccinola? Che potrebbe Ella recarmi di bene in cent' anni? Allora la sua Mogliera, la quale della Santa Vergine era dimestica, andò a truovarla, e le palesò la durezza del suo Marito, e le supplicò, che degnasse pregar per lui il Signore.

Che più? Tra questi accadimenti apparve una notte la Santa Vergine al detto Soldato, ed ammonillo, che se volea suggire l'eterna dannazione, osservasse gli avvertimenti della propria Moglie. Ed eglissegliatosi, disse alla Moglie: so per verità stanotte, dormendo, bo veduto quella Caterina, della quale tante volte tu m'hai parlato; voglio certamente parlare a Lei, e veder s'Ella è tale, qual m'apparve. Ciò udito, rallegratasi la buona Moglie, andò a trovar Caterina, ringraziolla, ed impetrò un'ora in cui venisse il Marito, e con esso Lei savellasse. Perchè più mi trattengo? Venne quegli, e parlò, e ridussesi affatto al Signore, e promise di consessar tra poco i suoi peccati a

Fra Tomaso Consessore di Caterina, siccome sece, secondo la grazia a lui conceduta. Ciò fatto, il medesimo Soldato, che già era a me noto, trovommi una mattina, ch' io tornava di Città, e andavane al Convento, e domandommi, dove potesse allora truovare la Santa Vergine. A cui risposi: Penso che sia nella nostra Chiesa. Ed egli, pregovi, disse, che mi conduciate da Lei, e facciate sì, ch' io possa dirle alcune cose, che sono a me necessarie. Io allora di buona voglia vi condescesi, ed insieme con lui entrai nella Chiesa, e chiamai una delle Compagne di Caterina, dicendole, che rapportasse alla stessa Santa Vergine il desiderio del detto Soldato. Ciò eseguito, levandosi tosto Caterina dal luogo dell'Orazione, e andando incontro al Soldato con lieto animo lo ricevette, ed il Soldato avendole fatta gran riverenza, disse: Madonna, io bo adempiuto il vostro comandamento, perocchè bo confessato a Fra Tomaso i miei peccati, siccome voi mi comandaste: Egli mi diede una peuitenza salutare, che secondo la sua integione ho in animo di fare. A cui xispose Caterina: Voi faceste ottimamente per la salute dell' Anima vostra, ma fate, che da ora innanzi tutte l'antiche opere siano da voi rimosse, e siate per l'avvenire Soldato del Signor GESU' Cristo, siccome sin' ora lo foste di questo Secolo. E foggiunse. Avete voi, Messere, detto bene tutte le cose, che avete fatte? E rispondendo colui, che tutte le cose, le quali gli erano tornate alla memoria certamente avea detto: Ella di nuovo replicò. Vedete bene, che abbiate detto ogni cosa. E rispondendo lui, che tutte le cose delle quali erasi sovvenuto, avea certamente detto al Confessore, licenziandosi Caterina da lui, lasciò, che per poco si ritirasse, e poi per una delle sue Compagne, secelo a sè chiamare, e gli disse. Offervate, vi prego, la vostra coscienza, se abbiate lasciato alcuna delle passate colpe. Ed affermando lui sicuramente aver detto ogni cosa. Ella il trasfe da

se da parte, ed un grave peccato, che mentr'egli era nelle parti di Puglia occultissimamente avea commesso, gli ridusse alla memoria.

4 Ciò udito stupì il medesimo Soldato, e confesfando la verità, disse, che veramente erasene dimenticato, e dimandò il Confessore, e sagramentalmente confessò il peccato. Ma veduto questo Miracolo non potè tacere, sicche a tutti coloro, che voleano udirlo, nol palesasse, e in certo modo, nol predicasse, dicendo quasi colla Donna Sammaritana: Venite, e vedete una Vergine, la quale m' ha detto tutte le cose, che in rimote parti peccando, io bo commesso. E' Ella forse Santa, e Profeta? E senza dubbio è (diceva) imperocche quel peccato, cui Ella a memoria ridussemi, niuno fra gli Uomini, fuorche io solo, non seppe mai. Dallora innanzi aderì aCaterina, ubbidendole, siccome sogliono gli Scolari al loro Maestro aderire, ed io stesso ne son testimone. Or quanto necessaria fosse a lui quella Conversione, il dimostrò la Morte, che poco appresso seguì, poichè nell' istesso Anno sopravvenutagli un' infermità, terminò il corso di questa vita temporale, passando in buona disposizione al Signore. Voi dunque vedete, o Lettore, in primo luogo il miracolo dell' apparizione; vedete la profetica rivelazione del peccato; e vedete ancora, che il Signore, per mezzo di questa Santa Vergine, operò, e mostrò insieme la final salute d'un'Uomo, ch' era stato fin' allora nelle colpe indurato. Ma ponete mente quello, che segue, e troverete un suo profetico sentimento, insieme coll'ajuto miracoloso, per Lei somministrato dal Cielo.

prima ch' io meritassi d' aver la samigliar cognizione di questa Vergine, io era, ha or molt' Anni, in un Castello, che chiamasi Montepulciano, dove governava un Monistero di Vergini, sottoposto alla cura del mio Ordine, e vi dimorai intorno a quattr' anni. Mentre io stava

in quel

in quel luogo, accompagnato da un folo Frate dell' Ordine mio, (perocchè il Convento de' Frati non è fabbricato nello stesso Castello), vedeva volentieri i Frati, che da' vicini Conventi a me venivano, è quelli singolarmente, co' quali aveva dimestichezza. Il perchè Fra Tomaso Confessore di Caterina spessissimamente mentovato di sopra. insieme con Fra Giorgio di Naddo, ora Maestro di sagra Teologia, pensarono di venire a me dal Convento di Siena, affinche potessimo scambievolmente ricevere alcuna fpiritual consolazione; ed acciò potessero più presto ritornare a Caterina, di cui il detto Fra Tomaso teneva continua cura, tolsero in presto i Cavalli da alcuni Cittadini loro conoscenti. Mentre dunque facean viaggio, essendo già arrivati sei miglia vicino al detto Castello, e volendo rinfrescare tanto sè, che i Cavalli, ivi per un poco, benchè inavveduramente, si riposarono; imperciocchè erano in quel luogo alcuni Ladroncelli, i quali ancorchè pubblicamente, e continuamente non rubassero, con tutto ciò, quando vedevano alcuni, che incautamente, o pur soli passavano, volentieri li conducevano in certi aguati, ed alcuna volta toglievano loro le vestimenta, ed altre volte ancora la vita, si veramente che i loro misfatti dalla pubblica Giustizia non potevano essere seoperti. Costoro veggendo i detti Frati andar senza Compagnia, essendo in una certa Osteria, subito dieci, o dodici di loro si partirono, e, non badandovi i Frati, per alcune viottole a loro note, mentre i Frati dormivansi, prevennero il lor viaggio, e ad un passo nascosto presergli ad aspettare; dove essendo giunti i detti Frati subito gli assalirono con spade, e lance, secondo l'orribil costume loro, e con tanta velocità, che violenza, buttatili giù da' propri Cavalli, spogliati, e mezzo nudi, in certi luoghi tenebrosi, circondati da' Boschi, crudelmente li conducevano. E

no E perchè molti segreti consigli facevano tra di loro, chiaramente conobbero i detti Frati, che li volevano ammazzare, e i loro corpi in quegli occultissimi luoghi sotter-

rare, acciocche quel misfatto manisesto non sosse.

Considerando singolarmente il detto Fra Tomaso i certi segni d'un tal pericolo, e parendogli, che nulla giovassero le preghiere, e le suppliche insieme colle promesse, che mai non avrebbono detto nulla, giacchè tuttavia erano menati in luoghi più nascosti, mancando l' ajuto umano, ricorse colla mente al Signore. E poichè sapeva, la sua Figliuola, e Discepola essere a Dio molto accetta, e grata, così internamente parlò. O dolcissima Figlinola Caterina, Vergine a Dio consagrata, soccorri a noi in pericolo si crudele: Appena queste interne parole avea compiute, che uno di que' Ladroncelli, ch' era a lui più vicino, e ch'egli ancor giudicava essere stato a lui assegnato per ucciderlo, proruppe immantinente in queste voci. E perchè vogliam noi ammazzar questi buoni Frati, che mai non ci anno offeso? Certo, ch' è un gran peccato! Lasciamli andare in nome del Signore, poiche essi sono Uomini dabbene, e nulla di ciò ridiranno. A queste voci tutti gli altri furono sì concordi, che non pur la vita loro lasciarono illesa, ma rendettero loro interamente anche i panni, e poi ancora i Cavalli, e tuttociò che loro avean tolto, salvo, che una piccola somma di danaro; e così liberamente gli licenzia rono, e venendo da me in quel giorno, tutte le cose, che sopra ho scritte, pienamente raccontarono.

7 Or sappiate, o Lettore, che tornato il detto Fra Tomaso alla Città di Siena trovò, siccome egli conta ne' suoi
scritti, ed io dalla sua bocca intesi, che nell' istess' ora,
anzi quasi nel medesimo stante, ch' egli chiedeva internamente ajuto, Caterina medesima disse alla sua Compagna,
che allora era seco. Il mio Padre mi chiama, e sò che una

gran necessità lo stringe. Ciò dicendo, alzossi, e andò al luogo solito dell' Orazione, nè io dubito, che dicendo ancora quelle parole, per l'ajuto di lui facesse Orazione, per virtù della quale si fè quella tanto mirabile mutazione ne' cuori di que' Cattivelli; nè si parti dall' Orazione fin' a che non fu fatta l'intera restituzione delle cose a' Frati sopraddetti, ed essi liberi si dipartirono. Conoscete voi adesso, o Lettore, quanto perfettamente l'Anima di questa Vergine possedesse lo Spirito di Profezia, mentre essendo invocata in distanza di ventiquattro miglia, anche senza parole espresse colla voce, immantinente il sentì, e tanto prestamente, e persettamente a quel pericolo diè soccorso? Di più osservate voi qual' utilità apporti l' unirsi a tali persone, le quali d'un' Angelica perspicacità dotate ogni cosa veggono, e d'una Potenza Divina munite, accorrendo a tutti i mali, porgono nelle necessità l' aiuto? Da queste cose voi potete conghietturare quanto vegga ora, e quanto possa questa Santa Vergine in Cielo, la qual tanto vide, e tanto potè allora in terra.

9 Oltre alle cose già dette una ne rapporto della quale io stesso sui Testimone, e meco ne su, ed è ancor Testimone Fra Pietro da Velletri dell' Ordine mio, che ora nella Chiesa di San Gio: Laterano esercita l' Usizio di Penitenziere; la qual cosa a ciascuno che intenda chiaramente dimostra, questa Santa Vergine essere stata a maraviglia ripiena dello Spirito di Profezia. Nel tempo, che, per la malvagità di molti Italiani, tutte quasi le Città, e le Terre, le quali è certo, che pienamente appartengono alla Chiesa Romana, eransi rubellate al Romano Pontesice, allora Gregorio XI. il che seguì nell'Anno del Signore MCCCLXXV. si truovava la Santa Vergine nella Città di Pisa, dove allora era ancor'io, ed in que' giorni in cui sopravvenne la nuova della ribellione della Città di Perugia, abitava

in certo

in certo Spedale nuovamente avviato presso a certe cafette, le quali sono ancor nella piazza, che giace intorno alla Chiesa, ed al Convento Pisano del prefato Ordine mio. Udita dunque tal novella, sentendone io grand' afflizione nell' animo, e considerando non esser più ne' Cristiani alcun timor di Dio, nè riverenza alcuna alla Santa Chiesa sua, e per conseguente non esservi alcun timore d'incorrere nelle Scomuniche, o di usurpare non solamente i dritti altrui, ma ancor quelli della Sposa di Cristo, toccato internamente da gran doglia me n' andas truto, ed afflitto allo Spedale suddetto, ove stava la Santa Vergine, accompagnato dal detto Fra Pietro da Vellerri, ed a Lei colle lagrime del cuore, e degli occhi la detta nuova narrai, la qual' intesa da Lei, se ne dolse primieramente di cuore insieme con me, e compatì alla perdita dell' Anime, ed a sì grave scandalo della Chiesa di Dio. Ma veggendomi tanto sopraffatto dalle lagrime, finalmente per raffrenare il mio pianto, soggiunse. Non cominciate si prestamente il vostro pianto, perchè troppo avete da piangere; imperocchè quello, che voi vedete è latte, e mele in rispesto di quello che ha da succedere.

lore più grande, e per istupore rattenni le lagrime, e secile una dimanda, dicendo. Possiam dunque noi, o Madre mia, veder maggiori mali, quando veggiamo i Cristiani
aver bandito ogni rispetto, e divozione verso la Santa Chiesa,
e non temer punto le sue Censare, come se coll' opere loro affatto
la negassero pubblicamente? Niente non vi rimane da ora innanzi, se non che totalmente neghino la Fede di Cristo. Allor Caterina, o Padre, disse, tanto sanno adesso i Secolari; ma
presto vedrete quanto peggio sarà ciò che faranno gli Ecclesiastici. Ed io maggiormente maravigliando sclamai. Ob misero me! sorse anche gli Ecclesiassici al Romano Pontesie si
ribelle-

ribelleranno? Ed Ella. Voi ben lo vedrete, quand' Egli vorrà ammendare i loro perversi costumi, poichè allora apporteranno a tutta la Santa Chiesa di Dio uno scandalo universale, che agnisa di peste Ereticale la dividerà, e la travaglierà. Alla qual cosa io fatto quasi già pazzo per lo stupore, soggiunsi. O Madre mia, ed avrem noi l'Eresia, e nuovi Eretici? Ed Ella. Non sarà propriamente Eresia, ma sarà quasi Eresia, ed una certa divisione della Chiesa, e di tutta la Cristianità. Apparecchiatevi dunque alla pazienza, poichè sì fatte cose vi convien vedere.

A questo io mi tacqui, e mirando Lei, che parlava, conobbi esser disposta a dire molt' altre cose, ma per non accrescere la mia afflizione si contenne. Io confesso ancora, che a cagione dell'oscurità del mio intelletto allora io non l'intesi, mercecchè io pensava, che tutte queste cose dovessero avvenire a tempo del suddetto Sommo Pontefice Gregorio XI. che allora regnava. Ma quando defonto Gregorio succedendo Urbano VI. essendomi io già quasi dimenticato della Profezia già detta, vidi incominciarsi la presente Scisma nella Chiesa, ben m' avvisai col testimonio degli occhi propri tutte le cose, ch' Ella m' avea predette essersi verificate, e riprendendo me stesso della poca intelligenza, aspettava, ch' Ella fosse presente, acciò potessi di nuovo con esso Lei conferire: La qual cosa ancora mi concedette il Signore, quando, per comandamento del detto Papa Urbano, venne la Santa Vergine a Roma, essendo già incominciata la Scisma. Ed allora io le ridussi a mente ciò, che alcuni Anni innanzi m' avea detto in Pisa, di che Ella benissimo ricordandosi, aggiunse. Come io vi dissi allora, che quello era latte, e mele, così vi dico, che quello, che ora vedete, è un ginoco da fanciulli, a paragone di quelle cose, che accaderanno, e singolarmente ne' Paes circonvicini, accennandomi la Provincia del Reame

di Sicilia, colla Provincia Romana, ed i Paesi confinanti. Tanto poi dimostrò l' esperienza, e siane testimone il Cielo, e la Terra; poichè ancor viveva allora la Reina Giovanna, ma quante disavventure poi accadesserocosì a lei, che al Regno, ed al suo Successore, ed anche a coloro, che da rimote Parti vennero in quel Regno, e quante distruzioni di Terre, a ciascuno che quel Paese ha veduto, è manisesto. Ecco dunque, che voi potete conoscere, o Lettore, se non abbiate affatto perduto il senno, che nella Santa Vergine tanta fu la pienezza dello Spirito di Profezia, che

quasi niuna cosa insigne, o in alcun modo notabile, che

dovesse accadere era ad Essa nascosta.

Ma affinche voi non diciate, come un'altro Acabbo di Michea, \* ch' Ella non prenunziò a noi il bene, ma \*3 Reg. 22. sì il male, dopo avervi portato le cose amare vi presen- 8. 18. terò le dolci, acciò dal Tesoro purissimo di questa Vergine io tragga alla vostra presenza le cose nuove, e l'antiche. Fovvi dunque assapere, che dopo avermi predetto in Roma quelle cose, che ultimamente ho scritto, io fatto curioso di saper più oltre, l'addimandai, dicendo: Disemi , vi prego , Madre carissima , che cosa dopo queste sciagure nella Santa Chiesa succederà? Ed Ella. Finite queste tribolazioni, e queste angustie, con un modo da non potersi intendere dagli Uomini purgherà Iddio la sua Santa Chiesa, e risveglierà lo spirito de' suoi Eletti, e farassi poi una Riformagione sì grande della Chiesa Santa di Dio, ed una rinnovazione di Santi Pastori, che al solo pensarvi esulta il mio Spirito nel Signore, e, siccome molte altre volte vi bo detto, quella Sposa, ch'è adesso quasi tutta diformata, e malvestita, sarà allora bellissima, e di preziose gemme adorna, e col Diadema di tutte le Virtù in coronata, e tutti i Popoli Fedeli goderanno in vedersi governati da così Santi Pastori; e' Popoli ancora Infedeli tratti dal buon' odore di GESU' Cristo ritorneranno al Cattolico Ovile,

Ovile, e si convertiranno al vero Pastore, e vigilantissimo Custode dell' Anime loro. Rendete dunque grazie al Signore, perchè dopo questa tempesta darà alla sua Chiesa una grandis. sima tranquillità. Così detto, Ella si tacque, ma perchè io so, che l'Onnipotente Iddio è più inchinato a mandare a noi le cose dolci, che le amare, spero fermissimamente, che siccome i mali da questa Santa Vergine predetti già sono avvenuti, così infallibilmente seguiranno i beni . E da tutte queste cose si renderà manifesto a tutto il Popolo Eletto, dall' uno, all'altro confine di sue Provincie, che la Vergine Caterina da Siena fu verace Profetessa del

Signore.

Ma perchè non basta affermare la verità, se ancora contra i suoi Calunniatori non si difenda, io stimo esser cosa convenevole, che mentre noi parliamo delle sue veridiche Profezie, confondiamo la velenosa ignoranza di coloro, i quali non intendendo la propria voce, ardiscono di detrarre le vere profetiche parole di Lei, e d' inventare calonniose bugie contro la sua Santità. E per colorire la bugiarda loro detrazione, dicono comunemente, che Caterina predisse, dover presto seguire il santo, ed universal Passaggio de' Fedeli alle Parti oltra Mare, e che Ella co' suoi seguaci sarebbe colà passata, mentre intanto già son trascorsi molti Anni, ch' Ella è passata da questa vita, e molti de' suoi seguaci dell' uno, e dell' altro sesso l'anno seguita, come piamente si crede, al Regno de' Cieli, i quali certamente non faranno mai quel Passaggio. Dalchè voglion conchiudere, che le sue parole non debbano come Profetiche esser' apprezzate, ma più tosto doversi, come donnesche, disprezzare. Quindi alcuni di loro peggiori degli altri vogliono inferire, non solamente le parole, ma ancora l' operazioni della Santa Vergine doversi in poco pregio tenere, nè tra le geste de' Santi

301

Santi in qualsivoglia modo annoverare. Per la qual cosa io son costretto a combattere contra questa medesima enorme calunnia, mostrando in primo luogo la falsità del fondamento di tali Detrattori, e poi spiegando, secondo il mio piccolo talento, alcuna cosa intorno all' intelligenza delle Profezie, come Caterina stessa m' impetrerà dal Signore, acciò in tal maniera doppiamente si scuopra la ca-

lunnia, e la bugia.

13 Io confesso si bene esser vero, che questa Santa Vergine sempre desiderd, che si facesse il santo Passaggio, e per compimento del suo desiderio in molte, e diverse maniere s' affaticò; e questa fu quasi la principal cagione perchè andò fino a Vignone dal detto Papa Gregorio XI. cioè per indurlo ad ordinare il fanto Passaggio, siccome anche fece, essendone io testimone, che vidi, ed intesi, e sui présente a tutti i modi, che la pote a questo fine adoperare. E mi sovviene, che mentre una volta Ella parlava al detto Pontefice con gran premura intorno ad un tal'affare, essendovi io presente, ed ascoltando (perocchè io faceva l'ufizio d' Interpetre fra 'l Pontefice, che parlava Latino, e Caterina, che del volgare Idioma Toscano servivasi) il Pontefice stesso le rispose. Sarebbe di mestiere, che noi fucessimo in prima la Pace tra' Cristians, e di poi il santo Passaggio ordinassimo! Alla qual cosa Caterina cost replied. Voi non porrete, o Padre Santo, truovar miglior via per paceficare i Cristiani, che ordinando il santo Passaggio, poiche tutte queste Genti d' arme, le quali fomentano le guerre tra Fedeli, volentieri andranno à servire a Dio net loro mestiere; posché pochi sono cotante perwerst, che agevi mente non servano a Dio in quell'esercizio di cui si dilestano, e che per sì fatte esercizio non vogliano volentieri scontare iloro peccati, onde rimosso un tale incitamento convien che s'estingun anche il fuoco. E cos) , o Padre Santo, voi farese molti beni insteme

insieme in una volta. Voi metterete pace fra Cristiani, che desiderano la quiete, e coloro, che son carichi di peccati salverete, con perderli. E se acquisteranno alcuna Vittoria voi procederete più innanzi cogli altri Principi della Cristianità, e se quivi morrannosi, voi avrete salvato quell' Anime, le quali innanzi eran quasi perdute. Così dunque tre beni da ciò seguiranno, cioè, la Pace de Cristiani, la Penitenza di questi Soldati, e la Salute di molti Saracini. Queste cose ho io raccontate adesso, o pio Lettore, affinche voi intendiate con quanto zelo, e con quante fatiche questa Santa Vergine

proccurasse il santo Passaggio.

14 Ciò dunque premesso, io dico contra i bugiardi Detrattori, che non mi rammento d'aver mai udito da Caterina nè in segreto, nè in pubblico, che in qualunque futuro accadimento Ella predicesse il tempo determinato; anzi in questo singolarmente io la trovai molto cauta; perchè, dimandandole ancora alcuna volta del tempo intorno ad alcuni detti di Lei, non potei giammai udir da Lei il tempo preciso, ma tutto alla Divina Provvidenza lasciava. Egli è ben vero, che Caterina assai spesso del santo Passaggio ragionava, ed a quello confortava, ed animava chiunque Ella poteva, e diceva di sperar nel Signore, che coll' occhio della Misericordia raguarderebbe il Popol suo, e molti così Fedeli, che Infedeli per quella via salverebbe. Ma che Ella affermasse mai, che in certo tempo far si dovesse il Passaggio, o che dicesse, ch' Ella co' suoi colà certamente sarebbe andata, non può veruno in alcun modo veracemente ratificare, avuegnache ad alcuni paja di aver per avventura inteso da Lei, che tosto dovrebbe ordinarsi questo Passaggio, ed alcune altre cose, che si divolgarono per difetto di coloro, che udivano, e non mica dalla lingua di chi parlava; e perchè già tanto tempo è passaro, nè per ancora alcuna commessione si da di que-

sto santo Passaggio restano però scandalezzati. Tolto dunque adesso il fondamento della falsità de' predetti Detrattori voi chiaro vedete, o buon Lettore (se tutte le cose, che sopra abbiam scritte avere osservato) che que sta Santa Vergine potea dir col suo Sposo quelle parole. che il Vangelista Matteo riferisce il Salvatore aver dette a' Discepoli di Giovanni Battista, allorchè premessi i miracoli, che, veggendo loro, avea fatti, finalmente soggiunse. Et Beatus est qui non fuerit scandalizatus in me. \* Concio- \* Matt. 11. siacosachè per qual ragione congiunse Egli lo scandalo co' Miracoli, se non perchè tal'è la condizione degli Uomini malvagi, che spinti dalla propria malizia sogliono scandalezzarsi della Bonta di Dio, e dell'ammirabili opere sue? Così appunto costoro non intendendo nè le parole, nè l' opere di questa Santa Vergine, di cui noi favelliamo, la dove dovrebbono restare edificati si scandalezzano.

15 Ma siasi pur così, che Caterina avesse detto, che presto dovea farsi il santo Passaggio; posson per avventura costoro veracemente dire questo esser falso, mentre il Vangelista Giovanni racconta il Signore aver detto a Lui nell' Apocalissi. \* Ecce ego ve- \* Apoc. 22 nio cito; il che da alcuni s'intende della seconda venuta? E pur' Egli con ogni verità ciò disse . Udite, vi prego, Agostino, che spone quel Salmo. \* Noli amulari in malignanti- \* Psi 36. bus . Quod tarde est tibs (dic'egli) cito est Deo: junge te Deo, & cito etiam erit tibi. E di più un'altra Scrittura profetica dice. \* Si moram fecerit expecta eum quia veniens veniet, \* Hab. 1. 3. o non tardabit. Può dunque il Signore far dimora, giusta la tua poca capacità, ma non può in alcun modo tardare. Considera inoltre con quanto zelo promettevano i Profeti l'avvenimento del Salvadore, annunziando ancora la celerità, di maniera che disse uno di loro, cioè Isaia. \* Prope est us venias sempus ejus, & dies ejus non elongabuntur. \* 1(2. 14. 1 E pure

Digitized by Google

304

E pure dopo queste cose molte centinaia d'anni passarono innanzi, che se ne vedesse l'effetto. A che dunque brontolano costoro contra la Vergine Caterina, per dieci, o dodici anni, mentre veggono i Profeti sì dell'antico; che del nuovo Testamento, per centinaia d'anni, tanto alti Misteri aver predetto, e nientedimeno aver scritto, che prestamente sarebbon venuti? Se Costei, per dodici anni, reputano fallace, egli è necessario, che per centinaia d' anni stimino fallaci ancor Quelli.

Ma di più, vi priego, a considerare, che cosa avrebbon detto costoro se questa Vergine predetto avesse ad un Re, o al Pontefice per malattia infiebolito, che per quella infermità dovea morirsi, (siccome Isala, leggesi, che predicesse al Re Ezecchia, ) ed egli fosse poi risanato? E se avesse annunziato a qualche Città, che con strage universale ella dovrebbe esser distrutta, siccome Giona leggesi aver predicato in Ninive, nè ciò poi fosse adivenuto, siccome a quella non adivenne? Oh quanto apertamente le schernevoli detrazioni contro di Lei avrebbono rivolte! E pure quei Santi Profeti non furono in alcuna cosa mendaci, predicendo le cose già dette, nè da altra cagione mossi ne furono, che da quella Verità la quale non inganna, nè può ingannarsi. Come poi possa ciò farsi, che i Profeti annunzino con verità alcuna cosa avvenire, che non pare poi, che la avvenga, lo dichiarano i sagri Dottori, dicendo, che alla verità della Profezia, basta, che la parola della Profezia concordi colla disposizione delle cagioni inferiori, la quale Iddio stesso rivela al Profeta, e vuole, che per lui si manifesti, siccome chiaramente si vide nel predetto Re Ezecchia, che senza dubbio da mortale infermità era oppresso, e tutte le naturali disposizioni del suo corpo conducevano alla Morte, tuttochè egli sperasse, forse per mezzo de naturali medicamenti, es

ser sanato. Ciò dunque annunziogli il Proseta, perocchè egli non potea per alcuna via suggir la morte, ma non però impedivasi, che la Divina Potenza non potesse miracolosamente guarirlo, come dopo il suo pianto, e la sua divota Orazione accadde. Disse dunque vero Isaia, che secondo le cagioni naturalmente disposte, egli dovea assolutamente morire, nè a ciò s' oppone, ch' egli per altra via sosse liberato dalla morte. Similmente Giona Proseta, che disse, la Città di Ninive dover' essere sovvertita, e stabilì un termine di quaranta giorni, espresse per questa predicazione la gravezza de' peccati de' Niniviti, e dimostrò qual sentenza, e qual condannagione pe' loro salli avessero meritata. Ma non perciò volle esprimere lo Spirito Santo, che se eglino abbandonassero i peccati, la stessa condannagione starebbe ferma.

17 Da queste cose voi potete conoscere, o Lettore, che le parole de' Profeti, e singolarmente di questi, i quali per altre opere sante egli è manisesto, che sono uniti a Dio, con grantiverenza voglion sempre esser ricevute, e con discrezione essere intese, la qual cosa nel nostro proposito stimo essere necessaria. Imperocchè chi sa, che la Santa Vergine non prevedesse, doversi fare il santo Passaggio, benchè dopo alcuni anni, e dopo il suo transito da questo Mondo, ma mediante i meriti, ed orazioni sue, le quali certamente sono adesso più efficaci nel Cielo di quelchè lo fossero allora in terra? Di più, chi sa, che ancorch' Ella non debba corporalmente esser presente, non sia da Dio stata eletta a confortare in ispirito, ed animare a suo tempo coloro, che un tal Passaggio faranno, o per impetrare ristoro, ed alleggiamento a coloro, i quali intorno a questo faticheranno? Non son queste cose nuove, e disusate all' Eterna Bontà, la quale, avvegnache tutte le cole per sè medesima far possa, nientedimeno per comunicarsi alle Creature, cui per sè ha elette, col ministerio delle medesime Creature noi governa, e regge, e per mezzi creati a quel termine, che non ha fine, ci guida. Tanto basti adesso aver detto, o Lettore, contro a' Detrattori, che di sopra abbiam nominati, e passiamo a contare altre cose intorno a questa stessa materia.

Quanto la dignità dello Spirito trapassa la dignità del Corpo, tanto i Miracoli operati a pro dello Spirito sopravvanzano i miracoli, che sono stati fatti intorno alla salute del Corpo, siccome di sopra abbiam detto, allorchè de' miracoli si trattava Il perchè ancora nella presente materia della Profezia quelle cose pajono degne di maggior considerazione, che raguardano la salute dell' Anime, ed una perciò io ne racconto, che colui al quale, e del quale fu fatta la Profezia, ridice ogni giorno a tutti coloro, che vogliono udirlo. Fu nella Città di Siena nel tempo, ch'io meritai d'aver cognizione di questa Santa Vergine un Giovane nobile di lignaggio, ma per allora ignobile pe' costumi, che chiamavasi, ad ancor si chiama Francesco Malevolci. Cottui nell' età giovanile, essendo rimaso privo de' Genitori, incorse per la troppa libertà in\_ moltissimi vizi, e molto enormi. E benchè, avendo contratto il Matrimonio con certa Giovanetta, fosse costretto ad astenersi dalle consuete vanità, nientedimeno non fapea lasciare la sua cattiva consuetudine. La qual cosa vedendo un tale suo Compagno, che seguitava la Santa Vergine, compatendo all' Anima di lui, persuadevalo alcuna volta, e conducevalo a udire gli avvertimenti di Caterina, onde lo stesso Francesco spesso si compungeva, ed i consueti vizi per alcun tempo intralasciava, ancorchè affatto non gli abbandonasse. Imperocchè spesse volte il vidi entrare, ed uscir con noi, e truovando i pascoli della salutar Dottrina; ed i salutevoli esempi di questa Santa Ver-

307

gine godere in essi almeno per qualche tempo, ma dopo questo tornava agli antichi perversi costumi, ed al giuoco

de' dadi, al quale era molto inchinevole.

19 Per la qual cosa la Santa Vergine, che per la salute di lui pregava frequentemente Iddio, veggendo tante sue ricadute, dissegli un giorno in servor di spirito l' infrascritta sentenza. In vieni frequentemente da me, e poi a guisa d' uccello frenetico voli a deversi tuoi vizi, ma va pure volando dove tuvorrai, che una volta, permettendolo il Signore, metterò un tal laccio nel collo tuo, che non potrai più volare. Le quali parole notò lo stesso Francesco, e tutti coloro, che vi eran presenti, ma dopo queste parole la Santa Vergine passò da questa vita, prima che se ne vedesse l'effetto, ed egli intanto era tornato a' soliti suoi misfatti, e già più non avea dove truovare (secondo che pareva) il consueto rimedio. Ma la Santa Vergine molte cose operò poiche su in Cielo, e più ancora di quello che facesse quando ammonivalo in terra. Conciosache dopo la morte di Caterina morì la Moglie, ed insieme la Suocera di Francesco, ed alcuni altri, i quali erano d' impedimento alla salute di lui, edegli tornato persettamente in sè stesso, e lasciato totalmente il Secolo, entrò con gran divozione nella Religione de' Frati di Mont' Cliveto, love, per grazia di Dio, e per li meriti di questa e, persevera, riconoscendo sempre aver ciò ottenu-

da Lei predetto, siccome a tutti coloro, che vogliono udirlo, egliattesta continuamente, e colla viva voce conferma, ed a me molte volte ha raccome, rendendo grazie

a Dio, ed a questa Vergine Santa.

rituale, voglio narrare una cosa, la quale, me presente, su dal Signore dimostrata, e meglio di me l'intese [ come

di sotto apparirà) Don Bartolemeo di Ravenna, allora: ed ora anche Priore dell' Isola di Gorgona, trenta miglia vicino al Porto di Pisa, dell' Ordine della Certosa, Uomo in vero di gran pietà, e divozione, e di prudenza. per molto tempo sperimentata. Questi per l'ammirabil dottrina, e per le maravigliose opere della Santa Vergine, essendosi a Lei molto affezzionato, desiderando, che i Frati alla sua cura commessi, dalle parole, e dall'esempio della stessa Vergine restassero edificati, e nel santo proposito confermati, spesse, e molte volte, e frequentemente le supplicò, che volesse un giorno andare alladetta Isola, affinchè egli potesse condurle innanzi i suoi Frati per udire la sua Dottrina, e restar santamente edificati dal suo esempio, e me pregò, che secondo il mio potere, proccurassi di promuovere presso di Lei questa sua richiesta. Esaudì la Santa Vergine la sua dimanda, e seco n' andarono colà, intorno a venti persone dell' uno, e dell'altro sesso. Ed avvegnachè il detto Priore avesse, nella notte che arrivammo, albergata la Santa Vergine colle sue Compagne, un miglio discosto dal Monistero, e noi seco ritenuti nel medesimo Monistero; sattosi dì, volendo il suo desiderio adempire, condusse da Lei tutti i Frati, pregandola, dicesse alcune parole di santa edificazione pe' suoi Figliuoli. Ma Caterina, quantoche de prima riculate, e se medesima sculasse, si per ragione dell'incapacità, e dell'ignoranza, e sì ancora per ragion der. S so, aggiugnendo esser conveniente, che udisse Ella la dottrina de Servi di Dio, anzi che d'alcuna cosa parlasse in presenza loro, vira non pertanto dall' istantissime preghiere del Padre, e de Fighuoli, aperse finalmente la sua. bocca, e parlò, secondo che lo Spirito Santo insegnavale, accennando le molte, e diverse tentazioni, e gl'inganni, che agli Uomini solitari suol tramare il Nimico, e la via

di campar da' fuoi lacci, e d'ottenere una perfetta Vittoria, con tanto, e con tal'ordine, ch'era di stupore sì a me, che agli altri, che l'ascoltavano. Finito il suo sermone, il detto Priore voltossi a me con grande ammirazione dicendo. Carissimo Frate Raimondo, sappiate, che io solo ho ndito le Confessioni di tutti costoro, secondo la costumanza dell'Ordine nostro, e sò quelle cose nelle quali ciascuno di laro manca, e quelle in cui prositta. Ed ora vi dico, che se la Santa Vergine avesse udito quelle Confessioni, che io bo udito, non potrebbe meglio, nè più a proposito di ciascun di loro parlare, non lasciando quelle cose delle quali abbisognano; nè passando a trattar di quelle, delle quali non ban bisogno, Dala che chiaramente conosco, ch' Ella è piena dello Spirito di Prosezia, e che lo Spirito Santo in Lei parla.

Finalmente, oltre a tutte le cose sopraddette, io sò, e 'l sò per certo, che circa la mia persona, ancorchè io nol sapessi, molte cose ha predetto, le quali adesso manisestamente si veggono. Di queste io non mistendo a discorrere in particolare, perchè sì la lingua, che la penna innanzi a coloro, che udissero, o che leggessero troppo sordide apparirebbono. Persoche lascio, che dagli altri figliuoli, e sigliuole si raccontino. Ella predisse ancora alcuni gravi castighi di coloro, che la Santa Chiesa hanno perseguitato, ma per la malizia degli Uomini de nostri tempi io li taccio, per non eccitare il veleno de' Detrattori contra la sua gloriosa memoria. Onde per passa re innanzi a trattar d'altre cose, a questo Capitolo pongo

De' Miracoli, che il Signore per questa Santa Vergine operò nelle cose inanimate.

Onciosiacosache, secondo la prima regola di Giustizia, necessaria cosa sia, che a coloro i quali a Dio perfettamente ubbidiscono sutte le cose siano ubbidienti, ho risoluto, Lettore amato, alcune cose inserire in questo Capitolo, le quali chiaramente vi mostreranno questa Vergine essere stata al Creatore ubbidientissima, onde ancor le Creature a' fuoi cenni ubbidivano. Nel tempo, che questa Santa Vergine stava in Siena, innanzi, ch'io meritassi aver cognizione di Lei, intravenne, che una certa Giovane Vedova per nome Alessia con tanto servore seguitasse la Santa Vergine, che senza Lei quasi ricusava di vivese. Per la qual cosa ella prese divotamente l'Abito, che portava Caterina, e la propria Casa lasciando, una ne tolse a pigione nel Vicinato della stessa Vergine, affinchè della sua conversazione potesse continuamente godere. Ciò fatto cominciò la Vergine del Signore, per isfuggire le occupazioni della Casa paterna a trattenersi frequentemente in Casa d' Alessia per molti giorni, ed alcune volte per settimane, e per mesi. Or' un' Anno avvenne, che nella Città di Siena fosse Caro di grano, talmenteche dalla maggior parte de' Cittadini compravasi il grano cavato dalle fosse, e che putiva di terra, poiche altro per allora a qualsivoglia prezzo non poteva trovarsi ; laonde convenne ancora ad Alessia comperar di quell' istesso grano, per non restare almeno priva affatto di pane. Ma perchè era vicino il tempo della mietitura, innanzi che si vuotasse la cassa di quella farina infetta, su portato il nuovo, e puro frumento alla Piazza. La qual cosa sentendo Ales-

211

sia, avea stabilito di gettar via quel poco di farina fetida, e cibarfi col pane del nuovo frumento, ch' avea già comprato. Ma perchè allora la Santa Vergine si trovava nella sua Casa, aprì a Lei il suo pensiero, dicendo: Tanto puzgolente, ed amaro, o Madre mia, è il pane, che si fa di questa farina, che, dacche il Signore ba usato con esso noi misericordia, in son risolata di gettar via questo poco, che v'èrimasto. A cui rispose Caterina. Vuoi tu dunque gettar via ciò, che Dio ha prodotto per cibo degli Uomini? Se tu non vuoi mangiar di quel pane, dallo almeno a' Poveri, che non l'anno. E replicando Alessia, che avrebbe scrupolo a dare anche a' Poveri un pane sì guatto, e sì ferente, ma che più tosto vorrebbe dar loro abbondantemente del Pane di grano buono; ripiglio Caterina: Prepara, disse, l'acqua, e porta la farina, che tu bai risoluto di buttar via, perchè iostessa voglio di quella fare il pane per li Poveri di G E SU' Cristo. Così Ella disse, ed ogni cosa su fatto.

2 Intrile dunque Caterina in primo luogo la pasta, e finalmente colla piccola quantità di quella purrida farina formò i pani con tal prestezza, ed in tanta abbondanza, che ne rimasero stupite Alessia, e la sua Fante, che ciò vedevano, imperciocchè tanti pani non sarebbonsi potuti formare da una quantità di farina quattro, o cinque volte maggiore, quanti la Santa Vergine colle mani verginali porgeva ad Alessia, per metterli nelle Tavole, nè alcun puzzo sentivasi in que' pani, come negli altri, che innanzi colla stessa farina erano stati fatti. Dopo questo furon mandati al forno i pani fatti da Caterina, e riportati a Casa d'Alessia, e per comandamento della Santa Vergine vengono posti nella Mensa, ed avendoli coloro, che sedevano alla mensa assaggiati, non vi sentirono punto d' amarezza, nè d'infezione, anzi confessano di non aver mai mangiato un pane sì saporito. Arrivano queste cose a no-

tizia di Fra Tomaso Confessore di Caterina, il quale venendo con alcuni dotti, e divoti Frati, esaminato il negozio, rimangono attoniti, vedendo que' pani tanto cresciuti nella quantità, e tanto maravigliosamente nella qualità migliorati. Ma a questi due prodigi s' aggiugne il terzo; imperocchè essendo stati que' pani, per comando di Caterina larghissimamente distribuiti a' Poveri, e copiosissimamente donati a' Frati, nè altro pane in quella Casa mangiandosi, sempre nondimeno una gran copia di pani nella cassa restava. Che più? Tre gran Miracoli nella sola materia del Pane operò, per mezzo della sua Sposa, il Signore, poiche tolse prima il fracidume, e'l fetore da quella farina; accrebbe poi la massa di lei composta; e in terzo luogo moltiplicò talmente i Pani dentro la cassa, che per molte settimane distribuiti nel modo, che di sopra si è detto, appena da tutti coloro, che dicemmo, potevano consumarsi. La qual cosa veggendo coloro, de quali Iddio avea toccato i cuori, conservarono delle parti di quel pane come Reliquie, talmenteche alcuni ancora vi sono, che anno presentemente di quell' istesso Pane; tuttoche siano già passati vent'anni, o in quel torno, da che su fatto il Miracolo.

Ma di più, avendo io la prima volta inteso questo Miracolo, vivendo ancor Caterina, curioso divenni,
e desideroso di sapere più chiaramente come ciò accadesse, e Lei stessa del modo, e della cagione segretamente
interrogai, ed Ella dissemi. Io sui presa dal zelo, che ciò, che
n'avea dato il Signore non si dispregiasse, e mi stimolava ancora
la compassione de' Poveri, ovie arili con servore alla cassa della
farina, e subito mi su presente Maria dolcissima, mia Signora,
da molti Santi, ed Angioli accompagnata, e comandò, che io
facessi ciò, ch' avea determinato, e tanta su la sua cortessa, e
la sua pietà, che colle sue sagratissime mani cominciò a mettere in-

re insieme que' pani, e per virtà di quelle sagre mani que' panetti moltiplicavansi, e diventavano dolci: conciosiacosachè la Madonna stessa mi dava i puni da Lei fatti, ed io ad Alessia, ed alla Fante porgevali. Allora io diffi: Non è dunque maraviglia, o Madre mia, se tanta dolcezza Io, e gli altri, mangiando quei pani, sentivamo, dapoiche le mani tornatili di quella Sagratissima Reina gli avean fatti, nell' Arca del cui sagratissimo Corpo fu con arte somma della Trinità lavorato, per così dire, quel Pane, che discese dal Cielo, ed a tutti i Credenti dà vita. Considerate dunque, o Lettore, ed osservate, di quanto gran merito sia stata questa Vergine, cui la Reina de' Cieli degnò assistere per fare il pane de' figliuoli, dando a noi per ciò ad intendere la Madre del Divin Verbo, che voleva porgere a noi il pane spirituale di falutevoli parole per mezzo di quella Vergine, per la quale aveaci dato un pane corporeo di tanta virtù. Quindi ancor noi tutti, come mossi dallo Spirito di Dio, la chiamavamo Madre, nè senza ragione; perocchè verissimamente Ella era una Madre, la quale continuamente, non senza pianti, nè senz' affanni noi partoriva dall' utero della sua mente, sinchè fossimo formati all' Esemplare di Cristo, e col pane di sana, ed util Dottrina assiduamente nutrivaci.

4 Or giacche s' è incominciato a parlare de' Pani moltiplicati, per continuar la materia, non osservando l' ordine del tempo, passerò a quelle cose, che nell'ultimo tempo della sua vita adivennero. Sopravvivono ancora due Sorelle della Penitenza di San Domenico, e son presenti in Roma, una delle quali si chiama Lisa, che su moglie del Fratello della Santa Vergine, e per conseguente Cognata di Lei, che spesse volte di sopra abbian mentovata, e l'altra Giovanna cognominata di Capo, amendue Sanesi di nazione, che furono insieme con Caterina, quando Ella

do Ella per comandamento della fel. mem. di Papa Urbano VI. venne alla predetta Città di Roma, e dimorava nel Rione di Colonna con gran numero di Figliuoli, e Figliuole, che avea generati in Cristo, e ne' santi costumi ammaestravali. Costoro aveano dalle parti di Toscana seguitato Caterina, quasi contro il voler di Lei, alcuni per fare il Pellegrinaggio, e per visitare le cose sante, altri per impetrare grazie spirituali dal Sommo Pontefice, ma tutti per poter godere della dolce conversazione di Caterina, che a tutti, che la si godevano era mirabilmente grata. S'aggiunse a questo un' altra occasione, poichè il Sommo Pontefice, ad istanza di Caterina, avea fatti chiamare alcuni Servi di Dio alla prefata Città di Roma, i quali tutti Essa, per amore dell' Ospitalità, ricevea di buon cuore nella sua abitazione. Ed avvegnachè Ella non possedesse alcuna cosa terrena, e non avesse nè oro, nè argento nelle sue tasche, anzi limosinasse co' suoi domestici il vitto, avrebbe non per tanto ricevuti così cento Pellegrini, come un solo, perchè il suo cuore confidavasi nel signore, nè dubitava, che la Divina Liberalità a tutti coloro, che venivano non provvedesse. Per queste cagioni il minor numero di quelli, che abitavano nella sua Casa in quel tempo era di sedici Uomini, e d'otto Donne, e questo alcune volte crescendo, passava in tutto il numero di trenta, ed alcune volte giugneva a quaranta, o almeno vi s' accostava. Ed era stato dato dalla stessa Vergine un tal' ordine, che ciascuna delle dette Donne facesse in una settimana l'ufizio di Provveditrice, e di Dispensatrice affinchè gli altri, e l'altre potessero attendere a Dio, ed a quelle operazioni, o pellegrinaggi, per cui fare nella santa Città eran venuti.

5 Mentre dunque, secondo quest' ordine, operavasi, avvenne che la mentovata Giovanna di Capo dovesse am-

se amministrare una volta, che a lei toccava. Ma perchè il Pane, che tutta la famiglia mangiava non poteva altronde venire, se giornalmente mendicando non si cercasse, avea la stessa Caterina ordinato, che ciascuna Dispensatrice nella sua settimana, allorchè il pane mancasse, dovesse un giorno innanzi avvertirne la Santa Vergine, affinch' Ella potesse mandare alcune di quell'altre, o pure Ella medesima andar mendicando. Ma la detta Giovanna, per voler di Dio, si dimenticò per avventura una volta di questo, e mancando una sera il Pane, lasciò d'avvertirne innanzi Caterina, e di proccurarlo altronde. Perlochè venuta l'ora del desinare, trovossi, che sì poca quantità di Pane era nella cassa, che appena a quattro di quegli Uomini sarebbe bastata. Quindi la detta Giovenna riconoscendo la colpa della sua negligenza, andò incontanente mesta, e vergognosa a truovar Caterina, e le scuopri la sua colpa, e la mancanza del Pane. Allor Caterina: Ti perdoni, disse, l'Onnipotente Dio, o Sorella, perche ci hai tu condotti a questo stremo, contro l'ordine da me dato? Ecco, che la nostra Famiglia è famelica, poiche l'ora è tarda: Dove troveremo noi si presto tanti pane, che hastino ? E gridando Giovanna, sè effer colpevole, e degna di castigo, ed aver peccato per dimenticanza, disse Caterina. Di a' Servi di Dio, che vengeno a Tavela. E rispondendo colei, che il Pane era assai poco, e che non serviva, che ognun di loro ne pigliasse un poco, replico Caterina. Di, che comincino con questo poco, finche il Signore loro provveda, o ciò detto andò all'Orazione.

6 Esegui Giovanna il comando, e divise tra tanti quel poco di Pane, e coloro, siccome samelici, e dal quotidiano digiuno macerati (poiche per lo più digiunavano) prendono avidamente quel cibo non bastevole a satollar-gli, credendo, che quel mangiare dovesse tosto aver sine.

X 2

Che

Che più? Mangiando coloro, quel poco di pane non può mancare. Fannosi con esso delle zuppe da ciascheduno, ed ognun si sazia quanto desidera, e sempre resta del pane sulla tavola. Nè è maraviglia, perchè ciò operava Colui, che cinquemila Uomini saziò con cinque pani. Tutti ne stupiscono, e ciascuno tanto di sè, che degli altri si maraviglia, e domanda ciò, che faccia Caterina, e fu detto loro, ch' Ella faceva Orazione con gran fervore. Quegli allora (ch' erano fedici) concordemente conchiusero, dicendo. Quell'Orazione ci ba mandato il pane dal Cielo, poiche noi siam tutti satolli, e il pane, che poco n' era stato portate innanzi, non è mica scemato, ma più tosto cresciuto. Finito dunque il definare restò nella Tavola tanto pane, che bastò a tutte le Suore, ch' erano allora in Casa, e dopo coloro abondantemente mangiarono, e del medesimo pane, per comando di Caterina, una copiosa limosina su data 2' Poveri. Un miracolo in tutto somigliante raccontano Lisa, e la nominata Giovanna, le quali di queste cose surono, e son testimonie in tutto conformi, essere accaduto nello stess' Anno, e per la stessa Santa Vergine essere stato adoperato dal Signore nella medesima Casa, in una settimana di Quaresima, in cui era Ministra una certa Francesca già Suora della Penitenza di San Domenico, la quale indivisibilmente seguitava Caterina, e, come piamente credo, è adesso in Cielo con esso lei.

7 Ma non posso tacerne un'altro simile, che a me accadde dapoiche Caterina passo al Cielo, e di questo tanti Testimoni ho meco, quanti erano allora Frati nel Convento di Siena. Io era nello stesso Convento, quasi cinque anni avanti a questo, perchè, secondo il consiglio de' Medici, avea bisogno de' Bagni naturali, che son vicini a quella Città, ead istanza de' Figliuoli, e delle Figliuole di Caterina avea cominciato a scrivere questa Leggenda. Or

io con-

io considerava, che la sagra Testa di Caterina, che da Roma era stata colà trasferita, e da me, secondo il mio podere ornata, non era ancora esposta in pubblico, nè con alcuna solennità ricevuta, mentre intanto anche gli stessi cadaveri degli Uomini del Mondo, quando fi trasportano da uno in un'altro luogo, fogliono, per lo più, con candele accese, e con solenni preci ester ricevuti tanto dal Popolo, che dal Clero. lo dunque penfava ( e forse un tal pensiero non veniva totalmente da me stesso) a far sì, che la predetta Testa, come se venisse un giorno di fuora, fosse con solennità ricevuta da' Frati, cantando le comuni Divine Laude, giacche le particolari di Lei non è lecito cantare, finchè dal Romano Pontefice nel Catalogo de' Santi non venga scritta: E ciò su satto una mattina con allegrezza sì de' Frati, che del Popolo, e singolarmente de' Figliuoli, e delle Figliuole spirituali di Caterina. Perciò tutti i suoi particolari Figliuoli io invitai a desinare, ordinando ancora, che si facesse una pietanza straordinaria al Convento de' Frati.

8 Terminato dunque il Divino Ofizio, ed essendo già ora d'andare a Tavola, il Frate, che avea il governo della dispensa, andò a truovare il Priore, e dolersi, che nella dispensa non vi era pane, che potesse nella prima Tavola bastare alla metà de' Frati, non che darsia' Forestieri invitati, i quali erano circa a venti. Ciò udendo il Priore volle primieramente egli stesso chiarirsi, e trovato, che cost era, mandò subito lo stesso Frate con Fra Tomaso primo Confessore di Caterina ad alcune Case degli Amici singolari dell' Ordine, per riportar da quelle tanti pani, che potessero bastare. Costoro, essendo andati, indugiavano assai a tornare; per la qual cosa il Priore sece portare a' Forestieri, ch' erano meco, tanti pani, che sossero bastanti, assinchè eglino non aspettassero più lungamente, e così pochissimi

chissimi pani rimasero nella dispensa. Ma indugiando ancora i detti Frati mandati fuora dal Priore, comandò questi, che i Frati venissero a tavola, e con quel poco di pane incominciassero. Che più? O nella dispensa, o nella tavola furono que' pani, per li meriti della Santa Vergine da Dio talmente accresciuti, che tutto il Convento ebbe di que' pochi pani abbondevolmente, tanto nella prima, che nella seconda mensa, ed anche ne surono portati degli avanzi alla dispensa; e pure si trovarono a tavola cinquanta Frati, o in quel torno, ancorche a cinque Frati non dovessero convenevolmente bastare. Ritornando poi i detti Frati, e portando i pani nell'ora, che già i Frati del Convento aveano mangiato, fu detto loro, che gli riponessero per un'altra volta, perchè il Signore avea già copiosamente provveduto a' Servi suoi. Quindi, stando me dopo il Pranzo a sedere insieme cogl' invitati, e facendo un lungo sermone delle Virtù della stessa Vergine Caterina, venne, mentre noi parlavamo, il Priore con alcuni Frati, ed alla presenza di rutti raccontò il predetto Miracolo, il quale avendo io inteso, voltandomi agl'invitati figliuoli di Lei soggiunsi. Non ha voluto la Santa Vergine. che nella sua Solennità noi fossimo privi di quel Miracolo, che a Lei, mentre visse, fu affai familiare, poiche frequentemente quan d' era in vita con esso noi replicò un tal Miracola, e volendo però mostrare, ch' Ella oggi gradì il nostro ossequio, e che ancora Ella è con noi , innovo il Miracolo, per cui all' Onnipotente Dio, ed a Lei medesima rendiamo grazie. Dopo questo mi venne in pensiero, ispirandomi forse Iddio, che avendo il Beatissimo Domenico replicato due volte, mentre viveva, il miracolo de' pani, questa Vergine siccome perfetta, e particolar Figliuola di lui, dimoitrava in tutte l' opere la somiglianza del Padre.

9 Oltre a tutte queste cose sopraddette, moltis-

simi prodigi operò per mezzo della sua Sposa il Signore nelle cose inanimate, ora ne Fiori, di cui la Santa Vergine, e di Fiori non cadevoli adorna molto si dilettava, or nelle masserizie della Casa, o perdute, o dissatte, or'in queste, or'in quell'altre cose insensate, che per brevità io tralascio. Ma uno tacer non posso, che non solamente io vidi, ma venti- Persone in circa dell' uno, e dell' altro sesso ho meco Testimoni di certa scienza, e del sutto concordi, benche tutta la Città di Pisa ne intese la fama. Era la Santa Vergine (come di sopra nel Capitolo dello Spirito di Profezia accennossi) nella Città di Pisa nell' Anno del Signore 1375, e subito che arrivò a quella Città fu colla sua comitiva albergata nella Casa d' un certo Cittadino Pisano, che chiamavasi Gherardo de' Buonconti. Or mentre quivi si trattenevano un giorno, per un grand' eccesso di mente sopravvennero al suo corpicciuolo. alcuni languori, i quali quasi fin' all' ultimo spirito, secondo che a noi pareva, la conducevano. Per la qual cosa temendo io, che a noi non fosse tolta si presto, andava considerando se vi sosse alcun modo a noi possibile, per cui potessimo alquanto ristorare, e confortare il suo corpo; imperocchè Ella abborriva talmente le carni, e l'uova, e I vino, che non potea sperarsi che alcuna di queste cose da Lei si prendesse, e molto meno avrebbe Ella pigliati i lattovari confortativi. Io dunque pregaila, che permettefse almeno, che nell'acqua fresca, ch' Ella pigliava, si mescolasse un poco di Zucchero, ed Ella immantinente risposemi: Voi volete togliere affatto quel poco di vita, che in questo corpiccinolo è rimaso, poiche tutte le cose dolci son diventate per me mortifere ...

ansiati a pensare qual rimedio contro a quelle languidezze trovar potessimo. Sovvenne a me d'aver spesse volte

veduto in somiglianti casi bagnarsi, o spruzzarsi al difuori i polsi delle braccia, e delle tempia degl' Infermi con certo vino, che si chiama Vernaccia, e da questo i malati ricever conforto. Dissi però al detto Gherardo: Giacchè noi non possiamo porre alcun rimedio di dentro, ponebiamolo almeno a questo modo di fuori. La qual cosa udendo egli, subito rispose: Ho qui vicino a casa mia un certo Amico, cha snole avere una botticella di quel vino: Lo manderd tosto da lui, e so, che volentieri me ne darà. Andò il Messo, e raccontolli l'indisposizione di Caterina, e da parte di Gherardo dimandò, che gli fosse dato una guastada di quel vino. Rispose il suo Vicino, del cui nome non mi sovviene: Per verità, o carissimo, io ti darei volentieri per l' Amico mio ancor tutta la botticella, ma son già tre mest, ch' ella è vuota affatto d'ogni sorte di vino, nè v'è in casa mia nè pure una poccia di quella vernaccia, la qual cosa assai mi dispiace. Ma affinchè all' Amico mio tu sii testimone di veduta, vieni, e vedi. E lo condusse ancor contra sua voglia alla propria Cantina, ed alla botticella sopraddetta, la quale il Messo da certi fegnali esteriori manifestamente conobbe essere stata per lungo tempo intatta. Ma colui nondimeno per rendere più sicuro il Messo, ch'ella era vuota, accostossi al vaso, e da un certo foro, ch' era intorno alla metà dello stesso vaso, trasse fuori il zipolo, percui suole attignersi il vino dalla botte, affinchè egli chiaramente vedesse, non esservi dentro alcun liquore. Ma avendo ciò fatto, uscì subito suori in gran copia un Vino squisitissimo detto Vernaccia, ed inassiò a scroscio il terreno. Resta colui attonito, ed oltremodo maravigliandos, chiuso il soro, chiama tutti della propria famiglia dell' uno, e dell' altro sesso, e diligentemente esamina ciascheduno, se alcun di loro sappia, che in quel vaso vi fosse stato posto del vino. Giura ognun di quelli, saper certamente, che in quel botbotticello non v' era stato vino, da tre mesi, e che non era possibile, che senza saputa di tutti loro vi sosse sta-

to riposto alcun liquore.

rr Pervengono queste cose a notizia de' Vicini, ed ognuno l'attribuisce a Divino Miracolo. Intanto il mesfaggio lieto insieme, ed attonito portandoci la guastadetta piena di vino, ci raccontò tutte quelle cose, che accaddero, per cui tutti i figliuoli della Santa Vergine esultano nel Signore, e rendono grazie allo Sposo delle Vergini, che opera cose tanto maravigliose. La fama di questo avvenimento empiè talmente la Città tutta, che scorsi pochi giorni, rittorandosi Caterina, e andando da un certo Patriarca Nunzio Apostolico, che ultimamente quivi era giunto, tutta la Città si commosse, e tutti ancora gli Artefici, lasciati i propri eserczi, correvano a vederla, dicendo: Chi è costei, la quale non bevendo vino ha potuto empire un vaso vuoto di vino miracoloso? Da questo concorfo la Santa Vergine internamente afflitta, intesa la cagione (sicco ne Ella stessa segretamente mi confessò) trista, e piangente ricorse al consueto rifugio dell'Orazione, dicendo colla mente più, che colla voce queste, o somiglianti parole: E perchè, o Signore, bai tu voluto affliggere me serva tua meschinella con tanta angoscia, ond io sia divenuta obbrobrio a tutti? Tutti gli altri tuoi Servi posson viver tra gli Uomini, fuorchè io. Chi domando dalla tua Clemenza il vino? Io già da gran tempo ispirata dalla tua Grazia botolto il vino al mio corpo, e adesso per cagion del vino son fatta lo scherno di tutto l Popolo. Per la tua infinita Misericordia io prego la tua Pietà, che faccia talmente svanir quel vino, che cessi questa fama, che tra costoro s' è divolgata. Che più? Esaudi il Signore le sue preghiere, e quasi non potesse tollerare la sua tristezza, aggiunse al primo miracolo il secondo, che, a mio parere, non è punto meno conside. rabile

derabile, anzi egli è molto più. Conciosiacosache, dapoiche il vaso vuoto era stato in gran parte ripieno di quel vino miracoloso, e molti Cittadini n' aveano per pura divozione bevuto, nè tosse però punto scemato, cangiossi subitamente tutto il Vino in feccia, e quello, ch'era prima doppiamente gustevole, divenne poi per la grossezza delle fecce così spiacevole, che più non potè beversi. E per tal modo tanto al Padrone di quel Cellaio, quanto a coloro, che venivano a bere su posto silenzio, e ciò, che prima publicavano, non ardiscono per lo rossore di più contare. Ancora noi figliuoli della Santa Vergine, ciò udito, arrossammo con loro, ma Caterina si restò tutta lieta, e contenta, rendendo grazie al suo Sposo, che dalle pubbliche lodi degli Uomini l'avea campata.

Quì fermate, vi prego, il piede, o Lettore.e considerate l'opere maravigliose di Dio, cui l' Uomo disensato non conosce, e lo ttolto non può mai intendere. Senza le preghiere di questa Vergine:, anzi senz' alcuna notizia di Lei, fece il Signore un sì pubblico, e sì gran miracolo, e finalmente alle sue preghiere parve, che distruggesse ciò, ch' Egli avea fatto. Perchè ciò? Quale fu il fine di questi due atti così contrari? Forse (come per avventura dissero allora, almen con voce sommessa i Calunniatori) il primo miracolo provenne da illusione dell'Immico, e ciò fu poi dimostrato per la corruzione di quel liquore? Ma ancorche tutto ciò fosse vero, nulla però si conchiuderebbe da' Calunniatori predetti contro la Santità di Caterina. Imperciocche Ella ignorò totalmente il primo miracolo fatto, ed operato lungi dalla sua presenza. Se vi fu dunque illusione ciò non potè essere per colpa sua, nè per alcun detto, o satto di Lei; e se il Signore ciò di poi scoperse alle sue preghiere, fu un segno manifesto di quanto Ella fosse accetta, ed amata da Dio, men-

tre Iddio non permise, che'l Nimico ingannasse la Sposa fua. Pertanto da qualunque lato si volga il Calunniatore necessaria cosa è, ch'egli confessi la Santità di questa Vergine. Ma noi fuggendo di buona voglia le calunnie de' Farisei, con cui eglino detraevano a' manisesti miracoli del nostro Signor GESU' Cristo, veggiamo se possiam rendere maggior gloria al nostro Creatore, investigando, secondo il mio piccol talento i suoi Giudizi, e i profondissimi suoi Fini. Volle dunque l' Altissimo, s' io non sono errato, dimostrare quant' Egli amasse la sua Sposa, allorchè miracolosamente produsse, ignorando Lei, ciò che per Lei non trovavasi, in guisache quando il seppe, potè Ella dire a quel Popolo le parole del suo Sposo: Non propter me bac vox venit, sed propter vos, \* cioè dire, Non a me, ma a voi volle notificare il Signore quanto m' ami, nè per saper questo Io abbisogno d'alcun miracolo, ma fu giovevole a voi il saperlo, affinche veduto untal miracolo cerchiate con più fervore la salute dell' Anime vostre. Ma perchè, mentre so sono in questa visa, debbo sempre temere, che la grandezza de' doni, e delle rivelazioni, o de' de' miracoli non mi faccia insuperbire, bo pregato il mio Signore, che togließe questa dimostrazione; ne rigessò il Signore le mie pregbiere provvedendo a voi insieme, ed a me, a voi nel primo miracolo, a me nel secondo.

pel secondo miracolo su annientato il primo, dica donde, e per cui ministerio la materia di quel liquore, benchè seccioso, venne in un vaso del tutto vuoto? Noi pur sappiamo, che quello non potea dirsi un nulla, ed era certamente qualche cosa, dove innanzi non v'era nulla di liquore. Chi sece questo, o per opera di cui su satto? Se per volere dell'Onnipotente Dio, abbiamo il motivo di lodare più copiosamente la Divina Bontà: Che se l'Opere di

\* Jo: 12. 30

re di Dio s'attribuiscano al maligno Spirito da' suoi imitatori, essendo stati due i Miracoli, uno de' quali fu fatto senza saputa della Santa Vergine, e l'altro a sue preci, non può il Detrattore nè per l'uno, nè per l'altro calunniarla, poiche Ella niente non operò nel primo, e nel secondo ottenne ciò, che bramava. Ma io per me medesimo osservo, che nel primo dimostrò il Signore quanto Caterina fosse a Lui grata, nel secondo, quanto fosse per profonda Umiltà a Lui soggetta; nel primo diede a noi materia d'onorarla, nel secondo d'imitarla; mostrò nel primo di quanta Grazia Ella fosse adorna, nel secondo di quanta Sapienza fosse ripiena, poiche dov' è l' Umiltà, ivi è la Sapienza. \* Che se Gregorio Santo reputa maggior de' miracoli, e de' prodigj la Virtù della Pazienza, com' egli testifica nel primo libro del suo Dialogo, chi non vede, che la Virtu dell' Umiltà [ senza di cui non può aversi la Sapienza] la qual fu cagione del secondo miracolo, eccede incomparabilmente il primo? Ma l' Uomo del Mondo non può in veruna maniera intendere queste cose; nè è maraviglia; poiche la sapienza della carne non è, nè può essere a Dio soggetta, secondo ciò dice il Santo Apostolo. \* Che se noi volessimo scrivere ad uno ad uno gli altri miracoli, che nelle cose inanimate operà il Signore per mezzo della sua Sposa, molti Libri sarebbe d' uopo comporre; onde servendo alla brevità, per non recar tedio a' Leggitori, ponghiam fine a questo Capitolo.

\* Prov. 11.

Della Comunione frequentemente rice outa dalla Santa Vergine, e de' Miracoli, che per Lei fece il Signore tanto circa il Venerabile Sagramento, quanto circa le Reliquie de' Santi.

1 O porrei fine volentieri, o buon Lettore, e sallo Iddio, a questa Leggenda, e singolarmente per le molte occupazioni d'altri negozi, che per ogni parte m'opprimono, ma tante sono le cose maravigliose, e considerabili, che mi vengono innanzi, allorche io vo meditando l'azzioni di questa Santa Vergine, che, per lo stimolo della coscienza, io son costretto a continuare da un giorno all'altro, e rendere più prolisso, ch' io non vorrei, questo Libro. Io so, esser noto a tutti coloro, che la conobbero, quant' eccellente, e singolare sosse la venerazione, e la divozione, ch' Ella avea al Corpo Venerabile del Signore, in guisa che, per ricevere frequentemente il medesimo Sagramento, si divolgò nel Popolo una voce, che la Vergine Caterina riceveva ogni giorno il Sagramento dell' Eucaristia, e di questo, senz' altro corporal, cibo vivea con buona salute. E certamente costoro, benchè non affatto veracemente, nondimeno piamente, com' io credo, ciò raccontavano, rendendo onore a Dio, che sempre ne' suoi Santi apparisce maraviglioso. Ma perchè Caterina non ogni giorno, ma frequentemente ricevea con gran divozione questo Sagramento, alcuni Satrapi, che in ciò potean dirsi più tosto de' Filistei, che de' Cristiani, brontolavano, perch' Ella cotanto spesso il ricevesse; contra i quali per quella innocente Vergine io presi la difesa, nè ess potettero rispondere alle ragioni addotte, perocchè restavan confusi co' fatti, e co' detti sì de' Santi Padri, che della Chiesa Sagrosanta. 2 Con326

Concioliacolache giusta la Dottrina di San Dionigj De Ecclesiastica Hierarchia, egli è certo, che nella primitiva Chiesa quando abbondava il servore dello Spirito Santo, i Fedeli dell' uno, e dell' altro sesso prendevano ogni giorno quel Venerabilissimo Sagramento. Lo stesso par, che affermi San Luca negli Atti degli Apostoli, ove molte volte fa menzione del frangimento del pane, ed \*Act. 2. 46. una volta aggiugne, cum gaudio \* il che non può se non se del Sagramento convenevolmente intenders. Nè debbe in alcun modo trascurarsi, ma più tosto con divozione di cuore abbracciarsi la quarta petizione dell'Orazione Domenicale, ove si chiede il Pane quotidiano, e dello stesso Venerabile Sagramento s' intende. In oltre, per pruova di questa quotidiana comunicazione de' Fedeli, la sagrosanta Madre Chiesa pose nel Canone della Messa l' Orazione per tutti coloro, i quali comunicavansi insieme col Sa--cerdote, e non senza misterio. Supplices, dice, se rogamus Omnipatens Deus ; jube bac perferri per manus Santis Angeli &c. e soggiugne: Ut quotquot ex bac Altaris participatione Sacrosanctum Filii tui Corpus, & Sanguinem sumpserimus &c. Di più, insegnando i Santi Padri, che ogni Fedele il quale di mortal colpa non sia macchiato, se abbia l'attual divozione, non solo lecitamente, ma ancor merirevolmente prende questo salutevolissimo Sagramento, chi oserà di proibire ad una Persona, che cristianamente viva, e santamente, che spesso, e frequentemente nonacquisti un tal merito? Io non dubito punto, che non si facesse una grande ingiuria ad una tal Persona, se allorchè ella umilmente chiede il Memoriale della Passion del Signore, ed il Viatico del suo Pellegrinaggio, le fosse da qualunque Uomo negato; se pure alcun non affermasse contro a tutte le cose sopraddette, non esser lecito ad ogni Fedele, quanto si voglia perfetto, o divoto ricevere spesse volte

volte quel Sagramento, o come dicono alcuni, che non conoscono la propria voce, non doversi ricevere, se non che una volta l'anno; ma io so più conto della ripugnanza alla sagra Scrittura, che d'alcuna probabil ragione.

Ma per pruovare le loro stobde proposizioni alcuni de' Satrapi sopraddetti, spogliati d' ogni divozione, e lontani affatto da' sentimenti delle sagre Scritture, adducono a lor favore un detto del Beatissimo Agostino. il quale dice, che non loda, nè in alcun modo vitupera il prendere ogni giorno il Sagramento dell' Eucaristia, quasi dica quell'eccellentissimo Dottore, ch' è bene il prenderlo, ma che potrebbe esser dannoso, ed Egli però il lascia al Divino giudizio, cui tutte le cose son palesi, nè ardisce sopra ciò profferire assolutamente il suo parere. Che se un tanto eccellentissimo Dottore, anzi l'esimio fra' Dottori non s'attenta in alcun modo di dar giudizio sopra un tal punto, io non so veder con qual fronte coloro, che qui allegano le sue parole, presumano sopra a questo formar giudizio. Onde a questo proposito mi sovviene d' una certa risposta, che la stessa Caterina sece una volta ad un tal Vescovo, me presente, il quale allegava la detta Autorità d'Agostino contro a coloro, che si comunicano ogni giorno. Disse dunque Caterina: Se Sant' Agostino non li biasima, perchè, o Messere, volete voi biasimarli? Mentre voi allegate Agostino, v' opponete a lui. Oltre a tutto questo il Santo, ed inclito Dottore Tomaso d'Aquino, mentre qui muove il dubbio, se al Cristiano Cattolico sia giovevole il prendere frequentemente, od ogni giorno questo Sagramento, risponde, che il ricevere spesso questo Sagramento accresce la divozione di chi 'I riceve, ma alcuna volta diminuisce ancora la riverenza; ed ogni Fedele debbe avere divozione, e riverenza verso un tanto Venerabile Sagramento; onde se egli conosce, che dal prenderlo

lo spesse volte si scemi la riverenza, debbe per un poco astenersene, acciò con maggior riverenza il riceva. Che se egli conosce non iscemarsi, ma accrescersi la riverenza, debbe allora sicuramente prenderlo, poichè indubitatamente l'Anima ben disposta acquista una Grazia grande dal prender questo mirabile, ed eccellentissimo Sagramento. Questo è parere, e la sentenza del Dottor San Tomaso, la cui Dottrina seguitò sempre questa Santa Vergine, perocchè Ella spessamente comunicavasi, e pure alcuna volta astenevasene, tuttochè quasi sempre desiderasse, mediante quel Sagramento, unirsi allo Sposo suo per l'ardentissima Carità, dalla quale era tirata a Colui, ch' Ella avca veduto, ed amava, ed in cui persettamente credeva, ed ogni sua affezione avea riposta.

4 Desiderava Caterina alcuna volta sì ardentemente di comunicarsi, che se in quel giorno restava priva della sagra Comunione, il suo corpo pativa più, che se da un vemente dolore, o da febbre fosse stato per molti giorni travagliato, ma tuttociò procedeva dall'afflizione dell' Anima, con cui, per lungo tempo, spesso la travagliarono, alcuna volta i Superiori indiscreti de' Frati, e alcuna volta le Priore delle Suore, e talvolta ancora coloro, che più dimesticamente con esso Lei conversavano. E questa fu una delle cagioni, perch' Ella ebbe maggior consolazione della mia servitù, che di quella degli altri, che mi precedettero, cioè perch' io proccurava, secondo il mio potere, non ostante qualunque impedimento di coloro, che voleano frastornarla da ricevere la sagra Eucaristia, ch' Ella, siccome desiderava, ottenesse la sua consolazione. Per la qual cosa quandunque l'Anima sua era accesa di desiderio della sagra Comunione, ed io era presente, Ella avea preso per costume di dire: Padre, io bo fame; date per l' Amor di Dio il Cibo all' Anima mia. Quindi è ancora, che

ra, che Papa Gregorio XI. di felice memoria per sua soddisfazione le concedette per Bolla, ch' Ella potesse eleggere un Sacerdote idoneo, che l'assolvesse, e le ministrasse la sagra Eucaristia, concedendole ancora l'Altar portatile, assinche Ella potesse, senza licenza d'alcun'altro, in qualunque luogo udir la Messa, e ricevere la sagra Comunione.

Miracolo vò narrare, ch' a me solo su mostrato, non per alcuna cosa, che sosse in me, o da me; ma perchè io teneva il luogo di Consessore da Lei eletto, ed era Ministro, benchè immeritevole dello spesso mentovato Venerabile Sagramento, volle, com' io penso, il Signore per gloria del suo Nome dare a divedere a me quanto questa Santa Vergine le sosse grata. Io consesso, che se non sosse l'Onor di Dio, e di questa Vergine Santa non converrebbe a me riferire, o scrivere sì satte cose, che, salva la

coscienza, non posso intralasciare.

Sappiate dunque, o Lettore, cui adesso particolarmente prego ad essere pio Interpetre di ciò, ch' io narro, che dipoi con questa Santa Vergine noi fummo tornati da Vignone, accadde, che ed Ella, e noi visitassimo alcuni Servi di Dio fuori della stessa Città per consolarci scambievolmente nel Signore. Ciò fatto, il di di San Marco Vangelista da mattina, tornammo alla Città, ed essendo arrivati alla Casa della sua abitazione, passata quasi l' ora di Terza, Ella voltandosi a me disse. Ob se sapeste, o Padre, quanto io be fame. Ed io intendendola dissi : E già quasi passata l'ora di Celebrare, ed io son così stanco, ch' appena potrei dispormi a Celebrare. Ciò inteso Ella per un poco si tacque, ma dopo un breve spazio di tempo, non potendo celare il suo desiderio, di nuovo disse d'avere una gran fame. Per la qual cosa io volli compiacerle, ed andando alla Cappella, che nella propria Casa con

con licenza del detto Sommo Pontefice avea accomodata, purgata l' Anima per la Confessione Sagramentale, vestii gli Abiti sagri, e, Lei presente, celebrai la Messa di San Marco; ed avendo confagrato una piccola Ostia per la sua Comunione, dipoiche io aveva già preso il Sagramento, voltandomi per darle la generale affoluzione, secondo il costume, vidi il suo volto, come il volto d'un' Angiolo, che mandava raggi, e splendori, ed avea quasi un' altra -figura, in guisache io tra me diceva: Questa non è la faccia di Caterina. Perloche nell' animo mio formai questa -proposizione: Certamente, o Signore, questa è la tua fedele, e grata Sposa. E queste cose considerando mi voltai verso l'Altare, e sol colla mente dissi: Vieni, o Signore alla Sposa tua. Nè io so in qual modo pensassi a queste cose, ma subito che io ebbi formato un tal pensiero, l'Ostia sagra prima, ch'io la toccassi, per se stessa si mosse, e venne verso di me [siccome io chiaramente vidi] per lo spazio della larghezza di tre dita, e più, cioè tanto finchè arrivò alla Patena, ch'io teneva in mano. Ma io sì dal primo splendore del volto, e sì ancora da questo secondo Miracolo divenni così stupido, che non mi ricordo se l'Ostia sagra ascese per sè medesima sulla Patena, o se io ve la posi: Ma certamente io credo, benchè non osi asserirlo, che per sè medesima v'ascendesse.

Ro, ed emmi Teltimone, ch' io non mentisco. Che se alcuno non voglia prestar sede a questi detti per li miei mancamenti, e per li costumi [ohimè] non virtuosi, che scorge in me, si ricordi, che la Pietà del Salvatore conserva, e sostenta gli Uomini, ed i Giumenti, \* e non solo a' maggiori, ma eziandio a' minori son rivelati gli Arcani di Dio, e di più sia ricordevole di quella sentenza della Verità, che dice: Non veni vocare sustos, sed peccatores

\*'ex Pf. 35

ad

331

ad pænisentiam, \* dove a coloro, che dispregiavano i Peccatori la stessa Verità dice : Euntes dicite quidest, misericordiam volo, & non sacrificium. Con queste scuse, che a tutti i Peccatori convengono, me solamente disendo. Mi perdonino i Giusti, ed i Servi di Dio, e so che mi perdoneranno, perchè i Servi di Dio sono misericordiosi: Che se gli altri mi giudicano, io ciò non reputo nulla. O ch' io stia, o ch' io cada, il mio Signore dee giudicarlo.\* Egli, che sa quand' io riposo, e quand' io sorgo, inchieda, e giudichi, perch'è il Padrone: Egli sa, ch'io dico il vero. Nè voglio credere, d'essere stato ingannato da qualche illusione dell' Inimico, alla presenza d'un tanto Venerabile, e terribile Sagramento; anzi io sò, e son certo, ch' io vidi l' Ostia Sagratissima senza esser toccata, o mossa da alcuno, muoversi, e verso di me venire, mentre col sol pensiero io diceva. Vieni, o Signore, alla tua Sposa. Chi lo vuol creder lo creda, e lodi Dio; chi non vuol crederlo, io non dubito, che non conosca una volta il suo errore; e noi passiamo ad altre cose. E giacchè io incominciai da quelle, che a me solamente suron note, aggiugnerò al Miracolo di sopra raccontato un'altro a mio parere no punto meno considerabile, nè men degno d'esser tenuto a memoria. Perchè se a me credasi, almeno a coloro, che mi crederanno si mostrerà manifestamente, quanto piacesse al nostro Signor Salvatore l'ardente desiderio, ch'. era nell' Anima di questa Vergine di ricevere questo Venerabile Sagramento. Confesso tuttavia, che, se mal non mi ricorda, quel Miracolo, che adesso in secondo luogo racconto, accadde innanzi a quello, che s'è prima narrato, nè in ciò dee tenersi conto del tempo, purchè, siccome accadde, veracemente raccontisi.

8 Io era nella Città di Siena, per obbedienza dell' Ordine mio, Deputato all' Ufizio di Lettore in tempo, che

2 avea

\*Matt.9. 13

\* Rom-14-4

cuore

cuore a pregar lo Sposo, affinche siccome Egli aveale infuso graziosamente quel desiderio, così per sè medesimo Egli il compisse, dacche tanto non poteva ottenere dagli Uomini.

Allora l' Onnipotente Iddio, che mai non disprezza i desideri de' Servi suoi, non solo misericordiosamente, ma anche mirabilmente esaudì la sua Sposa, cioè nell'infrascritta maravigliosa maniera. Io dunque di tutte queste cose nulla affatto sapea, ma pensava, che Caterina fosse ancora in Casa di sua propria abitazione, quando dopo aver deliberato di non comunicarsi, una delle sue Compagne venne da me, che ancora aspettava in Chiesa, e disse: Caterina dice, che celebriate quando vi piace, perchè Ella non può oggi comunicarsi. Ciò inteso, andai alla Sagrestia, e vestito de' sagri Paramenti m'accostai ad un' Altare verso la parte superiore di quella Chiesa, che, s'io non m'inganno, è chiamato col nome di S. Paolo Apostolo, e cominciai secondo il solito la Messa; ma Caterina era da me distante quant' è la lunghezza di quella Chiesa, ed io del tutto ignorava, ch' Ella fosse allor nella Chiesa. Ora volendo io dopo la Consagrazione, e l'Orazione Domenicale, secondo i Riti Ecclesiastici, rompendo l'Ostia sagra, dividerla prima in due parti, e poi l'altra in altre due parti, nel primo rompimento si fecero non due sole, ma tre parti, cioè due grandi, ed una piccola, ma questa ancora sì grande, ch' io non dubito punto, che vi fosse il vero Sagramento. Questa Particella saltò, vedendo me, e diligentemente osservando, di là dal Calice, sopra cui io rompeva l'Ostia, come suol farsi, e parve a me, che cadesse sopra il Corporale, poichè chiaramente io vidi, che non lungi dal Calice scendeva alla parte inferiore verso il Corporale, ma in esso io non potei mai vederla.

> Pertanto pensando io, che a cagione della bian-Y 2 chezza

chezza del Corporale non potessi discernere quella bianca particella, seguitai a rompere l'altra parte dell' Ofia, e detto l' Agnus Dei, e preso il Corpo del Signore, tosto ch'io ebbi la mano destra spedita, la stesi al luogo del Corporale d'oltre 'l Calice, dove avea veduta cadere la detta Particella, ma toccando colle dita, e palpando di quà, e di là pel Corporale, non vi potei trovar nulla; onde afflitto internamente dal dolore, compii l'altre cose, che dovean compirsi: Persezionato il Sacrificio cerco di nuovo, toccando, e palpando insieme tutto il Corporale da ogni parte, ma nè colla vista, nè col tatto potei trovare alcuna cosa, ancorchè diligentemente, e per buona pezza io cercassi. Per la qual cosa fatto più mesto, e dolente, quasi fino alle lagrime, determinai di finir la Messa per cagione de' Secolari, che v'eran presenti, e quelli partitisi cercar di nuovo con ogni diligenza quella Particella per tutte le parti dell' Altare. Ciò fatto, e partiti coloro, cercai non solamente sul Corporale, ma per tutte le parti dell' Altare minutamente da ogni lato, nè alcuna cosa porei discernere somigliante in alcun modo alla detta! Particella. E perchè dirimpetto a me eravi una gran tavola coll' Immagini d'alcuni Santi, io non potea sospettare, che la spesso mentovata Particella sosse potuta per quella via uscir da' termini dell'Altare, avvegnachè io l' avessi chiarissimamente veduta verso la medesima via a me opposta saltare, e scendere. Ma per maggior sicurezza cercai per le parti di fianco, e scesi ancor fin'a terra, diligentemente, e attentamente di quà, e di là cercando, ma nulla trovossi. Perlochè tutto ansio pensai a consigliarmi su questa cosa col Priore di quel Convento, ch' io sapeva esser' Uomo dotto, e timorato di Dio, onde copersi diligentemente l'Altare, e chiamato il Sagrestano, gli comandai, che, finchè io tornassi, non permettesse, che al-

335

cuno s'accostasse a quell'Altare. E così tutto afflitto, edansio tornai alla Sagrestia, e deposi le sagre vesti, determinando d'andar subito a trovare il Priore, e di seguita

re il suo consiglio.

Ma subito, che de' sagri Paramenti sui spogliato, venne un certo Priore dell' Ordine di Certosa a me noto, e per grande amicizia congiunto, pregandomi, ch' io facessi in tal modo, ch' e' potesse parlare colla Vergine Caterina. Ed avendogli io detto, che aspettasse un poco finch' io spedissi un certo negozio, ch' avea da far col Priore, rispose: Oggi è giorno di digiuno solenne, ed è necessario, che senza indugio io ritorni al Monasterio, e, come tu sai, io son lontano per tante miglia dalla Città; nontardar per Amor di Dio, poiche per istimolo di Coscienza io son costretto in tutt' i modi a parlare con Caterina. Ciò inteso, dissi al Sagrestano. Non ti partir di qui, custodendo, com ho desto quest' Altare, finche in tornerò; e così col detto Priore andai alla Casa dell'abitazione di Caterina. Ma coloro, che erano in Casa dissero, ch' Ella, già un pezzo sa, era andata alla Chiesa de' Frati, e quivi ancora si tratteneva. Udito questo restai maravigliato, e tornando collo stesso Priore alla detta Chiesa, trovai le sue Compagne nella parte inferiore della medesima Chiesa, alle quali avendo domandato ove fosse Caterina, mi fu risposto, ch' Ella era quivi appoggiata colle ginocchia piegate sopra una certa panca, ed era in Estasi, secondo la sua costumanza. Ma io, che sentiva sempre la puntura nel cuore per l'accidente, che m'era occorso, le pregai, che adoperassero ogni diligenza per risvegliarla, perchè noi aveamo gran fretta.

13 Ciò essendo fatto, e'l detto Priore, ed io essendoci posti a sedere, ed a parlare insieme colla Santa Vergine, io, che dalla spina del dolore era internamente agitato, raccontai, prima segretamente in poche paro-

7 4 le

le a Caterina il caso, che m'era avvenuto, e'l dolore. che sofferiva, ed Ella subito sorridendo un poco, siccome sapevole d'ogni cosa, rispose: Non avete voi cercato per tatto? E rispondendo io, che sì, soggiunse. Perchè dunque avete voi perciò conceputa tanta tristezza? E dette queste parole non potè contenersi, che di nuovo alquanto non sorridesse. La qual cosa io attentamente notando. mi tacqui, finchè il Priore antidetto disse quel, che volez. ed ebbe da Lei la sua risposta, e si partì. Io allora allegratomi per la prima risposta, e sospettando di ciò, che era, dissi. Veramente, o Madre, io penso, che tu sii quella, che hai portato via la Particella dell' Oftia mia. Ed Ella con riso disse: Non date a me, Padre, questa colpa, ma sappeate, ch'è stato un' altro: Io non sono stata; ma nondimeno vi dico, che vei non troverete quella Particella. Allora io la costrinsi a svelarmi chiaramente tuttociò, che di questo caso Ella sapeva; Ed Essa: Non vi pigliate alcusa tristegga, o Padre, per quella Particella, perocchè a Arrei il vero, siccome a Confessore, e Padre Spirituale, in stessa Particella fu a me portata, ed io, porgendola GESU Cristo, la presi; avvegnache non volendo le mie Compagne, che io per questa mattina mi comunicassi, affin di togliere ad alcuni l'occasione di mormorare. nè volendo io contristarle per cagion dello scandolo altrui, ricorsi al mio benignissimo Sposo, ed Egli personalmente apparendomi m' offerse per sua misericordia quella Particella a voi tolta, ed io dalle sagratissime sue Mani la ricevetti. Rallegratevi dunque in Lui, poiche nulla di male v'è accaduto, ed a me è state fatto in queste giorno un sì gran dono, ch' io voglio per tutto il di cantar lodi, e render grazie al Salvatore. Ciò inteso, la mia tristezza convertissi in gaudio, e restò talmente assicurata la mente mia, ch'io non poteva più dubitare.

In tanto io conferiva meco stesso, e diceva: Noz

bo io veduto chiaramente quella Particella cader sopra'l Corporale? E pure nel Corporale non bo mai potuto vederla. Ivi non era, nè poteva essere alcun fiato di vento, essendo l'Altare per ogni parte chiuso, e non spirando allora alcun vento ne deutro, ne fuori; che se pure spirato fosse, avrei certamente veduto verso qual parte andasse quella Particella, mentre io attenta. mente voltava gli occhi alei, ed ora non soffiando alcun vento piccolo, o grande, io la vidi scendere, ed al luogo, ove scendea deligentemente osservai, ma nello scendere fu tolta in tal modo agli occhi miei, che nè in quello, nè in altro luogo, io non potei giammas ritrovarla, ancorchè tre volte io l'abbia con tanta diligenza cercata, che anche un granello di senapa sarebbest dovuto trovare. lo considerava ancora, che dicendo a Caterina, che in grand' amarezza d' animo io mi truovava, Ella non mostrò, come soleva, alcuna compassione, anzi sorrise, e dicendole io, che avea perduta una certa Particella dell' Ostia consagrata, Ella niente commossa, coll'istesso volto incontanente soggiunse. Non l'avete voi diligentemente cercata, e non avete potuto truevarla? Perchè dunque di ciò vi rattristate? Da questi, e da moltissimi altri indizi, e contrassegni fu la mia mente in tal guisa certificata, che in certo modo io fui costretto a deporre insieme la tristezza, e la sollecitudine di cercare. Tanto ho qui scritto di quelle cose maravigliose, le quali ( essendone io consapevole) pe' meriti di questa sagra Vergine operò il Signore intorno al Venerabile Sagramento, affinchè con giusto rimprovero d'ingratitudine, o di negligenza io non potessi elser ripreso da Dio, o da gli Uomini. Ma passiamo adesso ad altre cose, che da altri intorno alla stessa materia ho intese.

dell' altro sesso degnissime di fede, le quali alcune volte furono presenti alla Messa, allorche Caterina ricevea que-

fto.

sto Sagramento, che chiaramente vedevano l'Ostia sagra volar dalle mani del Sacerdote, e volando entrare nella bocca di Lei, ed anche [come dicevano] dalle mie mani. quando l'Ostia consagrata io porgevale. Ed io, per verità, di questo non mi son chiaramente avveduto, ma ben sentiva sempre lo strepito, che l'Ostia sagra faceva allorchè entrava nella bocca di Lei, come se una pietruzza fosse stata da lontano nella sua bocca violentemente gettata. Ma Frate Bartolomeo di Domenico Professore della fagra Scrittura, ed ora Priore Provinciale della Provincia Romana dell' Ordine mio, dice ancor' egli, che quando la comunicava sentiva nelle due dita, con cui l'Ostia sagra teneva, farsi una certa violenza, ed essa quasi per forza uscire dalla sua mano; dalle quali cose tutte si viene ad intendere, che non parlavano fuor di propolito coloro, i quali asserivano sè veder l'Ostia sagra volando entrare nella bocca di Caterina. Contuttociò io non ardisco asserire, nè pur negar queste cose, ma la discrezione del divoto Lettore, considerati i fondamenti delle grazie sopra raccontate, giudichi ciò, che di tali cose debba credersi. Molte altre cose sonosi narrate di sopra, che sarebbe soperchio replicare, e però quì facciam fine alle cose maravigliose, che intorno a questo Sagramento adivennero, e brevemente discorriamo de' miracoli, accaduti circa le Reliquie de' Santi, affinche possiamo a questa seconda Parte por fine.

16 Fu rivelato a questa Santa Vergine, siccome Ella stessa sì a me, che ad un' altro suo Confessore segretamente scoprì, ch' Ella nel Regno de' Cieli insieme colla Beata Suor' Agnesa di Montepulciano, e nello stesso grado dovea essere collocata, ed Essa aver Compagna della Beatitudine sempiterna. Quindi è, che Caterina desiderava con tutto il cuore di visitare le sue Reliquie, per ri-

cevere

339

cevere in questa vita la prima caparra di quel perpetuo conforzio, che feco dovea avere nell'eterna. Ma acciocchè ignorando voi, o Lettore, la santità di detta Santa Vergine Agnesa non vi sia tolto l'intendere i miracoli, che di fotto fi debbon contare, voglio, che voi sappiate, che mentre, per l'Obbedienza del sagro Ordine mio, io dimorai per tre anni, e più, in grado di Rettore appresso il Monistero dove il santo Corpo della stessa Vergine Agnesa riposa, io composi da alcune scritture, che vi trovai, e dalla relazione di quattro Suore, che furono sue Discepole, ed ancora sopravvivevano, composi, dico, nel tempo della mia gioventù la sua Leggenda; e con poche parole per vostra informazione inserirò in questo luogo un compendioso racconto della Santità, e delle Virtù sue. Sappiate dunque, che quella Vergine, tuttochè non sia scritta nel Catalogo de' Santi, fu nondimeno con tanta Grazia, e con tante benedizioni prevenuta dalla Divina Clemenza, che quando Ella nacque furono chiaramente veduti da tutti i circostanti alcuni splendori nella Casa, dove la Madre partoriente abitava, i quali mirabilmente apparendo, e dopo il suo nascimento cessando, mostrarono a coloro, ch'eran presenti di quanto merito appresso Dio dovesse essere quella Fanciulla, che allor nasceva. Finalmente in ciascuna età fua, ornata sempre, ed insieme accresciuta di singolari Virtù fabbricò due Monasteri di Vergini, nel secondo de' quali ora riposa, dove ancor vivente per molti, e grandi miracoli fu chiara, i quali dopo la sua morte furono moltiplicati, e più apertamente palesati.

occorsero, uno su , ed è, che il sagro suo Corpo Verginale non su in alcun luogo sepolto, e pure ancora, non senza gran miracolo, si mantiene intero. Conciosiacosache volendo i Paesani, a cagion de' miracoli, che in vita avea

volendo dunque Caterina, le cui geste presentemente raccontiamo, andare a vedere, e venerare insieme questo Corpo Verginale, domandò prima, come perfetta figliuola d'Obbedienza, congedo da me, e da un'altro Confessore, ed ottenutolo, noi la seguitammo per veder la fine, e per vedere se l'Altissimo alcun Miracolo operasse nella congiunzione di queste sì elette Vergini Spose sue, siccome poi seguì. Imperocchè innanzi, che noi Frati Confessori di Lei, che la seguivamo, arrivassimo a quel

celebra.

luogo, Caterina essendo già arrivata entrò subito nel Chiostro del Monasterio, ed accostossi divotamente al Corpo della Vergine Agnesa, essendovi presenti quasi tutte le Suore del detto Monasterio, e le Suore della Penitenza di San Domenico, che l'accompagnavano, ed essendosi posta inginocchione a' suoi piedi, e cominciando a chinare il capo per baciarli divotamente, quel sagro Corpo disanimato, che dovea baciarsi, alzò un piede in alto, veggendo Tutti, ed a Lei, senza farle offesa, il porse. La qual cosa osservando Caterina, maggiormente però umiliandosi più si chino, e così il piede della Vergine Agnesa al luogo primiero appoco appoco si ridusse; ed io qui consideratamente osservo, che la Vergine Agnesa, non senza misterio, un sol piede alzò per cagion degl' Increduli, poichè se amendue i piedi avesse alzati, si sarebbe potuto credere in un Corpo disanimato, e intirizzito, che da qualchè inchinamento a caso satto nella parte superiore del medesimo Corpo le parti inferiori naturalmente, o accidentalmente per se stesse si fossero levate in alto: Ma ora alzandosi un sol piede chiaramente si mostra, che ciò si fece per Divina Virtù sopra ogni natura, nè alcun fingimento vi potè intervenire.

mettere qui si fatte cose; imperciocchè essendo noi (che, come s' è detto, seguitavamo Caterina) arrivati il di seguente a quel luogo, udimmo la sama del Miracolo, che lo Sposo delle Vergini per li meriti dell' una, e dell'altra Vergine avea operato, ma trovammo insieme, che alcune Suore del Monistero, benchè poche, alla cui presenza era stato satto il Miracolo, calunniavano all' uso de' Farisei l'Opera di Dio, dicendo. In Beelgebub principe Damoniorum & Per la qual cosa io, che dal Priore Provinciale di quella Provincia avea ricevuta l'autorità sopra

\* Luc. 11.15

quel

quel Monasterio, ragunai tutte le Suore in Capitolo, secondo la costumanza dell' Ordine, facendo diligentemente l'esame del detto Miracolo, sotto precetto di santa Obbedienza. Quindi avendo tutte quelle, che v'erano state presenti, confessato il Miracolo, una ne chiamai dinanzi a me di quelle, che più calunniavano, domandandole se la cosa fosse in tal modo accaduta, siccome l'altre testimoniavano; ed ella subito spontaneamente confessò alla presenza di tutte, che così era avvenuto, siccome l'altre dicevano; ma voleva interpetrare, che l'intenzione della Beata Vergine Agnesa sosse stata tutt'altra da quella, che noi credevamo. lo le rispos: Carissima Sorella, noi non ricerchiamo da te alcuna cosa intorno all'intenzione d'Agnesa, poiche sappiamo, che su non sei ne sua Configliatrice, ne sua Segretiera, ma solamente domandiamo, se vedesti quella miracolosa elevazione del piede; e dicendo Ella, che sì, per la calunnia, ch' Ella avea profferita, le diedi la penitenza, alla quale il zelo di Dio, e la convenienza di dar' esempio all' altre m' indusse; onde più sicuramente ciò ho feritto.

tornando di nuovo la stessa Vergine Caterina al Monasterio della Beata Agnesa, per collocarvi a servire l'Altissimo due sue Nipoti, cioè figliuole d'un suo fratello carnale, visitando di nuovo il Corpo della Vergine Agnesa,
ricevè un nuovo Miracolo, che in verun conto non dee
passarsi con silenzio. Venne dunque Caterina al Monasterio spessamente mentovato, e, siccome la prima
volta avea satto, tosto che su entrata nel Monasterio, andò a visitare il Corpo Verginale d'Agnesa, e la seguitarono le sue Compagne, che con esso lei erano venute,
ed alcune delle Suore del Monasterio. Quando su arrivata al Corpo non si pose, come la prima volta, a' piedi,

ma al Capo tutta allegra accostossi, volendo forse, siccome tutta umile, sfuggire il miracoloso alzamento del piede, o le sovvenne per avventura di Maddalena, che sparse la prima vosta l'unguento à piedi del Signore, ma la seconda sopra il Capo di Lui, che sedeva a Mensa, il versò. Giunta al capo pose la sua faccia sopra le coperture di seta, e d'oro, che ivi sono sopra il volto d'Agnesa, e così per buona pezza si trattenne; ma dopo qualchè dimora voltandosi umilmente, e tutta lieta a Lisa sua Compagna, e Cognata, la quale ancor vive, ed era la Madre delle fanciulle, ch' avea condotte, disse: Perchè non offervi tu il dono, che ci si manda dal lisso Perchè siete voi così ingrate? Alla qual voce e Lifa, e l'altre alzando gli occhi in alto, videro una bianchissima, e minutissima Manna, che a guisa, di pioggia scendea dall'alto in tanta abbondanza, che copriva il Corpo d' Agnesa, e la Vergine Caterina, e tutte l'altre, chi erano presenti, talmenteche la predetta Lisa empissi le mani di que granelli. Ne senza cagione apparve questo Miracolo in quel luogo, perocche alla Vergine Agnesa, mentre vivea, era stato famigliare quel miracolo della Manna, che piovea sopra di Lei, e massimamente mentre Ella orava, dimodoche spefse volte le Fanciulle, ch'essa educava pel Signore, non sapendo il Misterio, e veggendo quand' Ella sorgeva dall' Orazione il suo mantello imbiancato, lo vollero scuotere, ma da Lei modestamente impedite, si ristavano, siccome nella sua Leggenda mi ricordo avere scritto. Sapendo dunque la Vergine Agnesa, che la Vergine Caterina dovea esserle Compagna nel Cielo, cominciò con quel Miracolo a Lei consueto a farlesi Compagna, ed insieme onorarla in Terra. Ne senza ragione; poiche quella Manna colla bianchezza, e colla piccolezza de' grani mostrava a coloro, che intendono, la Purità, el' Umiltà, le quali due cose in amin ambedue quelle Vergini singolarmente risplendettero; siccome a me principalmente è manisesto per la Leggenda dell'una, e dell'altra, la quale non per li miei meriti, ma per pura misericordia del Salvatore, secondo la grazia concedutami, ho scritto.

21 Di questo Miracolo furono Testimonie tutte le fue Compagne, fra le quali Lisa ancor sopravvive, e più Suore del Monasterio, le quali tutte a me, ed a' Frati, che meco erano, testificarono così essere accaduto, narrando, ed asserendo aver ciò veduto. Molte di queste già passarono da questa vita, ma la loro testimonianza ancor vive tanto appresso di aic, quento appresso que Frati, che allora furono meco, ed ancor vivono. In oltre Lisa della Manna, che raccolse mostrò, e diede ancora a parecchi persone. Molte altre cose maravigliose manife-Ad Iddio per la sua Sposa, mentre Ella era ancora fra noi, le quali non sono scritte in questo Libro, e queste vi sono scritte per onore, e gloria del Divin Nome, e per salute dell' Anime, ed affinche io non fossi trovato ingrato al dono del Cielo, e non ascondessi [il che sia da me Jungi Jil talento a me consegnato, ma con qualunque usura di gratitudine, secondo il mio potere, all' Onnipotence Signore il rendessi. E così a questa seconda Parte io pongo fine, per passare alla terza, ove si tratterà del passaggio di Caterina, e de' Miracoli operati allora, e dopo la sua morte, acciocche pel numero Ternario, all' Eterna Trinità si rendano Laudi, ed Onore, e Gloria ne' secoli de' secoli. Amen.

#### FINE DELLA SECONDA PARTE.

Transfer to the

Digitized by Google

# DELLA VITA

### DISANTA

## CATERINA DA SIENA

SCRITTA DAL BEATO

## Raimondo da Capua suo Confessore

PARTE TERZA

Nella quale si racconta la morte di questa Santa Vergine; e i Miracoli dipoi accaduti.

CAPITOLO PRIMO.

De' Testimonj, che furono presenti alla sua morte, ed informarono l'Autore. Chi fosserò, e di qual condizione.



Ontemplando l'antica Sinagoga con gran maraviglia l'esaltamento di Santa Chiesa, ed il volo di qualunque Anima sposata a Cristo Signor nostro, parla con queste voci: \* Que \*Cant. 8.50 est ista, qua ascendit de deserto deliciis affluens innixa super dilectum suum?

Della qual voce se a quest' ultima Parte della nostra Leggenda s'accomodi il sentimento, vedrassi manifesto, che per questa terza voce dimostrasi, ed anche accennasi il frutto, ed il fine perfetto delle due voci premesse, le quali si son poste a principio delle due Parti precedenti. Egli è

certo, secondo il Profeta, che quella cosa senz' alcun dubbio, è buona, di curè buono il fine, e da' buoni frutti, c' insegna il Signore a giudicare dell'Albero buono. Or l' ultimo tra' frutti tiene la maggioranza, perchè quel che è ultimo nell' effetto è primo nell' intenzione dell' Agente, e'I fine è quello, che muove lo stesso Agente. Da tutte queste cose si viene a riuscire presso coloro, che intendono, che questa Terza Parte, contenente il beato fine. e l'ultimo buon frutto di questa gran Vergine, conferma insieme, e adorna le Parti aprecedenti. E certamente per le parole proposte si fa vedere in questa Vergine la bellezza di tutte le Virtù, ed una singolar' eccellenza, mentre con tanta maraviglia si dice : Que est ista? Dassi ancora a conoscere esfere Ella per abbondanza di Spirito più leggiera, e spedita, che il volo degli uccelli, mentre aggiugnesi: Que ascendit de Deserto deliciis affluens. E di più si dimostra, estere per fervote, e per eterna amistà a Lei unito il Signore, poiche in ultimo luogo si afferma: Innixa super Dilectum suum. La prima di queste cosé è manisesta nella Prima Parte, in cui si fa vedere essere stata Caterina prevenuta dal Signore con singolari, anzi singolarissime grazie, tanto nell' Infantilità, che ancora nel principio della sua Adolescenza, e'nel miracoloso Disposamento, che nell' ultimo Capitolo della medesima Parte si contiene. La seconda nella Seconda Parte chiaro si mostra, per la subblimità delle Virtà, e delle virtuose operazioni, che in essa si rapportano. Dalle quali cose manisestamente conchiudesi, che in questa Valle di lagrime a tale, e tanta altezza di Virtù, mediante la Grazia di Dio, giunse l'Anima sua, del Divino Amore ripiena, che prima, ch' Ella arrivasse al termine della via proccurava, a tutta sua possa, colle frequentissime operazioni, quasi innanzi tempo, prendere il Palio, e correndo sempre velocemente, in tutti i modi al ceal celeste premio ardentemente anelava. Conciosiacosache assai spesso mi sono accorto, conversando con esso lei, che qualunque volta Ella spedivasi dalle occupazioni necessarie, od utili all'Anime, in un subito, con una corfa, in certo modo, per dir così, naturale, era la sua mente rapita alle cose del Cielo, il che evidentemente dimostrava, con quanta velocità l' Anima sua continuamente volasse all' alto. Nè è maraviglia, poiche quel moto era cagionato dal fuoco, che sempre opera, e sempre verso le cose superiori si muove: da quel suoco, io dico, che l' Salvator del Mondo venne a portare in terra, e volle, che fortemente si accendesse: la qual cosa più della luce si fece chiara, allorchè (siccome diffusamente nel sesto Capitolo della Seconda Parte ho raccontato) dalla vemenza del Divino Amore su il suo Cuore diviso da imo a sommo, e l' Anima sua sù separata dal Corpo, il che non mi ricorda d'alcun' altro, o altra aver letto. La terza, che da tutte due le predette cose procede, in questa Terza Parte apertamente vedrassi, quando si conterà, come Caterina nel termine di questa via, fatta simile ne' patimenti al suo Sposo, e ad Elso unita, e sopra Lui sempre poggiata, gloriosa, colla vittoria di questo malvagio Secolo, tutta lieta al Cielo n'ascese. Imperciocche, sebbene agli occhi degli stolti parve morire, nè l'Uomo terreno la gloria di Lei adesso conosca, Ella tuttavia riposando in pace collo Sposo, che amò con tutto il cuore, co' segni, e co' Miracoli chiaramente dimostra, con quanta gloria sia stata accolta nel Cielo; le quali cole tutte più distintamente si faranno di sotto manifeste.

2 Sappiate dunque, o buon Lettore, che essendo andata questa Santa Vergine [ed io ne son testimone] per comandamento della sel. me: di Papa Gregorio XI. di questo nome a Fiorenza (che in quel tempo era contumace;

7. 2

e ri-

e ribella alla Chiesa) per trattar la pace tra'l Pastore, e la Greggia, ed avendo quivi patito molte ingiuste persecuzioni a tal segno, che un Masnadiere del Demonio venne infuriato colla Spada sguainata per ucciderla, benchè poi dal sole Braccio di Dio sosse impedito 5 non ostante le minacce, o qualunque persecuzione non volle mai di la partire, finchè, morto Gregorio, Urbano VI. suo successore paceficossi co' Fiorentini predetti. Pubblicata dunque la Pace tornò Caterina alla propria Casa, ed attese con ogni maggior diligenza alla composizione d'un certo Libro, che ispirata dal superno Spirito, nel suo volgare Idioma dettò. Conciosiacosache aveva Ella pregato i suoi Scrittori, i quali solevano scriver le Lettere, ch' Ella in diverse parti mandava, che stessero attenti, ed osservassero ogni cosa scome sopra abbiam detto I quando, secondo il suo costume, Ella era rapita da' sensi corporei, ed allora scrivessero diligentemente ciò, ch' Ella dettava. La qual cosa fecero coloro attentamente, e compilarono un Libro pieno d'alti, ed utilissimi sentimenti a Lei rivelati dal Signore, e da Lei vocalmente nel suo volgar sermone dettati. Nella qual dettatura ciò fu singolare, e maraviglioso, che allora solamente Ella dettava, quando per eccesso di mente erano i suoi sensi affatto privi dell' uso delle proprie operazioni; poichè nè gli occhi videro; nè l'orecchie udirono, nè le narici sentirono l'odore, nè il gusto il sapore, e nè pure il tatto potea sentire l'obbietto suo in quello spazio di tempo, per cui Ella trovavasi in quel rapimento. E pure, così disponendo il Signore, dettò la Santa Vergine posta in tal' Estasi tutto quel Libro, per darci ad intendere, che quel Volume non per alcuna natural virtù, ma per Virtù dello Spirito Santo, in Essa infusa, fu composto. Nè io dubito punto, che ciascuno, che il legga, e l'intenda, e attentamente consideri i sentimenti

timenti d'un tal Libro, questa medesima sentenza di lui

profferisca.

Ma allorchè in Siena queste cose per Lei facevansi, il predetto Papa Urbano VI. che l'avea veduta a Vignone, mentre era Arcivescovo d'Acerenza, ed alle sue parole, ed a' fuoi costumi avea conceputa gran divozione, comandò a me, che sapeva esser Confessore di Lei. ch' io le scrivessi, che la venisse a Roma per visitare Sua Santità, e ciò subito seci. Ma Caterina, come tutta piena di discrezione nel sottoscritto modo risposemi. Padre. molti de' nostri Cittadini, e delle loro Mogli, ed anche delle Suore dell' Ordine mio pe' troppi viaggi (come a lor pare) che fin' ora bo fatto, camminando di quà, e di là, anno preso non piccolo scandalo di me, dicendo non esser conveniente, che una Vergine Religiosa così frequentemente si metta in cammino. E quantunque io conosca di non aver errato in questi discorrimenti, perocchè per obedire a Dio, ed al suo Vicario, e per la salute dell' Anime io son' ita ovunque son' ita; contuttociò per non essere a costoro volontariamente materia di scandalo, non mi risolvo adesso a partirmi di quì. Ma se il Vicario di Cristo vuole assolutamente, ch' io venga, facciasi la sua volontà, e non la mia. Ma se così è, fate in tal modo, che appaia per iscrittura la sua volontà, affinchè coloro, che si scandalezzano, veggano chiaramente, ch' io non intraprendo questo viaggio di mio talento. Intesa questa risposta andai a trovare il Sommo Pontefice, e tutte queste cose esposi a' suoi piedi. Egli mi comandò, che si mandasse a Caterina un precetto di fanta Obbedienza, acciocche Ella venisse, e questo parimente da me fu fatto. Avendo Caterina ricevuto un tal precetto, siccome verace Figliuola d'obbedienza affrettossi, e venne a Roma, con una gran comitiva di Persone dell'uno, e dell'altro sesso, e molte più sarebbon venute s' Ella non l'avesse loro vietato. Coloro, che venmero s'abbandonarono in una volontaria povertà alla Divina Provvidenza, volendo più tosto andar pellegrinando, e mendicare colla Santa Vergine, che, stando ben provveduti nelle proprie Case, esser privi d'una sì soave, e sì virtuosa conversazione.

Il Sommo Pontefice, veduta Caterina, si rallegrò, e volle, che al cospetto de' Cardinali, ch' erano allor presenti, facesse qualche esortazione, e particolarmente per la Scisma, ch' allora incominciava. La qual cosa adempiè perfettamente Caterina, animando ciascun di loro colle parole, e con molte sentenze ad una forte costanza, e dimostrando la Divina Provvidenza assister sempre ad ognuno, ma singolarmente quando la Santa Chiesa patisce alcun travaglio; e conchiudendo, che a cagion della Scisma incominciata non dovevan punto trepidare, ma far tutte quelle cose, che appartengono a Dio, e nulla non temere. Dapoiche Caterina ebbe compiuto il suo ragionare, il Pontefice rasserenato ripigliò le sue parole, voltandosi a' Cardinali, e dicendo: Ecco, o Fratelli, mentre noi temiamo quanto siamo degni di riprensione nel cospetto del Signore: Questa Donnicciuola ci confonde. Donnicciuola dico, non per dispregio di Lei, ma per espressione del Sesso femminile naturalmente fragile, e per nostra istruzione. Imperocchè Costei dovrebbe naturalmente temere, anche allora, che noi foscimo ben sicuri; e pure dove noi temiamo Costei sta senza paura, e colle sue persuasioni ci conforta. Quindi debbe nascer per noi una gran confusione. E loggiunse: Che cosa dee tomere il Vicario di G E S U' Cristo, ancorchè tutto il Mondo a lui s'opponesse? Cristo Onnipotente è più potente del Mondo, nè è possibile, che abbandoni la sua santa Chiesa. Con questi, e con altri ragionari confortando il Sommo Pontefice sè stesso, ed i suoi Fratelli, commendò nel Signore la Santa Vergine, e moltissime grazie spirituali per sè, e pe' suoi le concedette.

Ciò fatto, dopo alcuni giorni, gli venne in pensiero di mandare la Santa Vergine Caterina, insieme con un' altra Vergine, che parimente chiamavasi Caterina (e fu già figliuola della Beata Brigida di Svezia, la quale in questi giorni è stata da Papa Bonifazio IX. registrata nel Catalogo de' Santi) a Giovanna Reina del Regno di Sicilia, la quale, a sommossa del Demonio, era in quel tempo apertamente rubella alla Chiesa, e savoriva interamente alla Scisma, e si teneva cogli Scismatici; affinchè tutte due, le quali erano conosciute dalla detta Reina, la ritirassero da un tanto errore. La qual cosa subito che intese la Santa Vergine, non si sottrasse in verun modo dal giogo dell' Ubbidienza, anzi offerissi spontaneamente d'andare. Ma quell'altra Caterina, cioè quella di Svezia, non volle in alcun modo intraprendere quel viaggio, ed alla mia presenza assolutamente il ricusò. Ed io, per confessare la mia imperfezione, come di poca fede, stetti assai. dubbioso su questa risoluzione del Pontesice: Imperciocchè io considerava, che la riputazione delle Sante Vergini è assai dilicata, ed una macchia apparente, tuttochè non abbia esistenza, troppo l'offusca; e Colei, a cui queste Vergini erano inviate, avrebbe potuto per configlio de' Ministri di Satana, de' quali avea gran copia, ordinare, che da Uomini scellerati fosse per via fatto insulto alle sagre Vergini, affinche non potessero accostarsi alei; ed in tal modo saremmo stati delusi, e le stelse Vergini con grand' infamia sarebbonsi restate. Queste mie considerazioni manifestai allo stesso Pontesice, il quale avendomi ascoltato, deliberando un poco tra sè, soggiunse. Tu di bene: e meglio, che elle non vadano. Avendo poi raccontato tutte queste cose, ascoltandomi la Santa Vergine, mentre si giaceva in letto, voltandosi Ella incontanente a me, con alto tuono rispose. Se a queste cose avessero pensato Agnese, e Margarita

rita non avrebbon mai acquistato la Corona del Martirio. E non abbiam noi uno Sposo, che ci può liberare dalle mani degli Empj, ed in mezzo ad una sozza turba d'Uomini conservar la nostra Pudicizia? Coteste son vane considerazioni, le quali procedono da difetto di poca Fede, anzichè da verace prudenza. Io allora, benchè tra me stesso mi vergognassi della mia imperfezione, mi rallegrai nondimeno della gran perfezione di Lei, notando, e conferendo nel mio cuore la sermezza, e stabilità della sua Fede. Ma perchè il Papa ormai avea deliberato, che il viaggio di quelle Vergini non dovesse sarssi, non m'osai più di parlare di quella materia. Contuttociò ho scritto queste cose, affinchè qualsivoglia Lettore conosca in qual'altezza di perfezione avesse la Santa Vergine sermato il piede.

Del rimanente dopo queste cose parve bene al Sommo Pontefice già detto d' inviarmi nelle parti della Gallia, credendo per mezzo de' Nunzi di poter distogliere Carlo, ch' era allora Rè di Francia, dall' error della Scisma, di cui avea incominciato ad essere fautore: Ma indarno, perchè egli avea vestito il suo cuore colla durezza del cuore di Faraone. Avendo io intesa l'intenzione del Papa, conferii colla Santa Vergine, la quale ancorchè restasse malvolentieri priva della mia presenza, nulladimeno mi confortò, che assolutamente ubbidissi a' comandamenti, e a' desideri del Papa: E fra l'altre cose mi disfe. Abbiate per certo, o Padre, effer questo il verissimo Vicario di Cristo [checche dicano i Calunniatori Scismatici] e così voglio, che v'esponghiate per predicare, e difendere questa Verità, siccome dovete esporvi per la Verità della Cattolica Fede. Le quali parole, avvegnachè io avessi prima conosciuta questa medesima Verità, mi confermarono in tal modo nel proposito di faticare contra li Scismatici impugnatori di quelta Verità, che sin' ora io non mi resto di impren-

der fatiche per la difesa del vero Pontesice, secondo il mio potere; e sempre nell'angustie, e ne' Laberinti la rimembranza di quette parcle mi consola. Feci dunque, come la miconfigliò, e sottoposi il collo al giogo dell' ubbidienza. Ma Ella, siccome presaga delle cose future, prima della mia partenza, volle meco divifare delle rivelazioni, e consolazioni ricevute dal Signore, escludendo non già dal luogo, ma dal colloquio ogn'altra Persona. E poiche per molte ore aveamo così insieme ragionato. finito il colloquio, Ella disse . Andate adesso a Dio; perchè io credo che più in questa vita non parleremo insieme sì lungamente, come adesso abbiam parlato. La qual cosa poi avverossi, perocche partendo io, Ella rimase, e innanzi che io tornassi Ella passò al Cielo, nè io meritai di goder più, almeno per sì lungo spazio di tempo, de' suoi santi ragionamenti. Perlochè volendo, secondo ch' io penso, darmi l'ultimo Addio, allorchè io dovetti montare sulla Galea, Ella venne personalmente sin dove era la Galea, e subito che noi cominciammo a navigare, inginocchiossi, e dopo l' Orazione fe colla mano; lagrimando, il Segno della santa Croce, quasi apertamente dicesse: Tu, o Figlinolo andrai sicuro, proteggendoti il Segno della Santa Croce, ma in questa vita non vedrai più la tua Madre.

7 Tutte queste cose surono a maraviglia adempiute; conciosiache essendo molti Corsari per Mare, noi passantmo sicuri fra tutti sino a Pisa, ed essendo approdati a Genova, non ostante l'incontro di molte, e molte Galee de Scismatici, le quali allora vogavano verso Vignone; sinalmente passando più innanzi per Terra, ed arrivando ad una Città, che chiamasi Vintimiglia, se noi sossimo andati un poco più avanti saremmo incappati nell'insidie a noi preparate da' persidi Scismatici, i quali me prima d'ogn' altro voleano tor di vita. Ma per voler di Dio trat-

tenendoci noi per un giorno nella detta Città, un certo Frate del mio Ordine, natto di quelle Parti mi mandò una certa lettera, dicendo. Non passate in verun modo Ventimiglia, perchè vi sono apparecchiate l'insidie, nè potrebbe alcuno, se foste preso, liberarvi dalla morte. Intesa una tal novella, per consiglio del Compagno datomi dal Pontesice, tornai in dietro, e mi fermai in Genova, e mandai al Papa il ragguaglio delle cose accadute, addimandandogli che cosa comandasse, ch' io dovessi fare. Egli comandò, ch' io mi trattenessi in quel luogo, e predicassi contro agli Scismatici la Crociata. Per tal cagione si prolungò il mio ritorno, e frattanto la Santa Vergine terminò felicemente il corso di questa vita, laureata (come di sotto farassi noto) con un mirabile Martirio. Il perchè io non posso far testimonianza di veduta di quelle cose, che dopo queste adivennero; ma ciò, ch'io scriverò, ho raccolto dalle sue Lettere, che in quel tempo di mezzo spesse volte mandommi, dandomi contezza di quelle cose, che l' erano avvenute: o pur le ho raccolte da Persone dell' uno. e dell' altro sesso, che dimorarono continuamente con esso lei fino alla sua morte, e videro dipor i gran Miracoli, che per mezzo della sua Sposa operò l'Altissimo, o le ho trovate negli scritti d'alcuni suoi Figliuoli spirituali intelligenti, i quali lasciarono scritte alcune cose notabili, e nel Latino, ed anche nel Volgare Idioma, affinchè a tutti fossero manifeste.

Ma acciocchè non paia, che allegando io i Testimonj in generale voglia subornare il Lettore, e quegli, e
quelle nominatamente descriverò, assinchè ad essi, come
a' più degni, e non a me si presti sede: Imperocchè so
ho conosciuto, che e quegli, e quelle anno più persettamente imitato nelle sue operazioni la Santa Vergine, e però
anno avuta più persetta notizia dell'operazioni di Lei. I
Nomi

Nomi dunque son questi, incominciando dal Sesso semminile, perche più frequentemente erano con esso lei . Alessia da Siena, Suora della Penitenza di S. Domenico, la quale, ancorchè posteriore nel tempo del suo Discepolato, era nondimeno, a mio parere, la prima nella perfezione delle Virtù. Costei nel tempo della sua Giovanezza essendo restata Vedova d'un' Uomo Nobile, e Scienziato, sprezzati immantinente i piaceri del Mondo, e della Carne, unissi con tal fervore alla Santa Vergine, che avendo preso l' abito di conversare con essolei non potea giammai da Lei distaccarsi. Laonde avendo alienato tuttociò, che prima possedeva, e distribuito secondo il suo consiglio a' Poveri, affliggendo co' digiuni, colle vigilie, e con altre asprezze la propria carne, attendeva continuamente, imitando la sua Maestra, all' Orazione, ed alla Contemplazione, ed in queste cose talmente perseverò, e tanto perfettamente, che (se troppo io non m' inganno) la stessa Santa Vergine nel fine della sua vita rivelandole ogni segreto, volle, che, dopo il suo passaggio, la detta Alessia tenessero in suo luogo, e lei medesima imitassero. E questa io ritrovai vivente in Roma la prima volta, ch'io tornai, e di molte cose mi fece avvisato; ma scorso breve tempo passò al Cielo, seguendo Colei, che con tanto servore aveva amata nel Signore. E quetta fu la prima Informatrice di quelle cose, che, me assente, adivennero.

ebbe un cuor divotissimo, per intima dilezione a Dio, e a questa Santa Vergine congiunto. Per la qual cosa la stessa Francesca, morto il Marito, pigliando incontanente l' Abito, che portava la Santa Vergine, allogò al servizio di Dio nell' Ordine de' Predicatori tre Figliuoli, che del detto suo Marito l'erano restati, e tutti prima che la morisse (ed io ne son testimone) mandò al Cielo, e finiron

tutti

mente, per cagion de' segni, e Miracoli, i quali, tanto in sè medesimo, che ne gli altri giornalmente vedeva; affermando, che maggior quiete, e consolazione di mente, e maggior profitto nelle Virtù ritrovava, seguendo Lei, ed ascoltando la sua Dottrina, che giammai trovato avesse nella solitudine della Cella. Ma singolarmente trovava il profitto nella pazienza, stante che, essendo continuamente travagliato da una certa infermità assai penosa al cuore, non solamente con pazienza, ma ancor con letizia avea imparato dalla S. Vergine a portarla, onde ne rendeva grazie all' Altissimo. Costui di molte cose, che nel tempo della mia lontananza accaddero, mi rendette informato, ma guari non andò, che essendomi io di nuovo allontanato, passò, seguendo la sua Maestra, al Cielo.

Il secondo fu un certo Giovane d'età, ma vecchio de' costumi, Fiorentino d' origine, ma di tutti i fiori delle Virtù, a mio giudizio, adorno, che chiamavasi Barduccio. Costui lasciati i Genitori, ed i Fratelli, e la propria Patria seguitò la Santa Vergine a Roma, e fino al suo Transito vi rimase; e questo la stessa Santa Vergine, siccome poi ho trovato, più teneramente degli altri amava, ed io credo per la fua purità, che stimo essere verginale ; onde non è maraviglia, se una Vergine amasse un'altro Vergine. Quindi è, che la Santa Vergine, partendo da questo Mondo, comando che s' unisse a me, e secondo la mia direzione regolasse la vita sua, la qual cosa io penso, ch' Ella ordinasse, perchè conosceva, ch'egli per poco tempo sarebbe rimaso in vita. Conciosiacosache, poi la morte di Caterina, incorse Barduccio in quella infermità, che i Medici chiamano Tisichezza, e tutto che alcuna volta paresse ricevere alcun miglioramento, restò nondimeno finalmente da quella estinto; imperocchè temendo io, che l'aria di Roma non gli nuocesse mandaile a Siena, dove dopo breve tempo, rendette lo spirito al Salvatore. Coloro, che surono presenti alla morte sua testifizano, che mentre egli era per esalare l'ultimo spirito, mirando in alto con sembiante allegro, cominciò a ridere, e così con un riso digioia, rendè lo spirito, dimodoche ancora nel corpo estinto apparvero poi i segni di quel riso giocondo. La qual cosa io stimo, che accadesse perche nel suo transito scorgeva Colei, che in questa vita con verace carità di cuore aveva amata, vestita di splendore venire incontro a lui con allegrezza. Questi ancora di molte cose mi die contezza, che nel tempo, ch'io era lontano adivennero, e per le grandi Virtù, che in esso ho conosciute, io gli presto interissima fede, come se io medesimo le avessi vedute.

Il terzo di questi su, ed è un certo Giovane Sanese chiamato Stefano Maconi, di cui di sopra ho fatto menzione, e questo diffusamente non lodo, perocchè egli è ancor nella via, in cui veruno sicuramente non lodasi. Ma acciocche io almen lo dia a conoscere, su costui uno degli Scrittori della Santa Vergine, che scrisse in parte, sì le Lettere, ch' Ella dettava, e sì ancora il Libro, ch' Ella compose, e tanto su a Lei affezionato, che lasciati il Padre, e la Madre, e tre Fratelli, e insieme la propria Patria seguitò Caterina ovunque Ella andasse. Questo la stessa Vergine chiamando, mentre era in transito, disse: Figlinolo il voler di Dio è, che tu lasciato totalmente il Secolo entri nella Religione de' Certofini. Il qual Precetto il divoto Figliuolo divotamente ricevendo, perfettamente esegui. Ma da' fatti manifesti si conobbe, ed ogni giorno più si conosce, che quel Precetto venne dalla bocca dell' Altissimo, avvegnachè io non mi ricordi d'aver mai veduto, o udito in alcun' Ordine, che un Religioso novello abbia fatto un sì celebre profitto nelle Virtiì, poiche dopo fatta

po fatta Professione ei su satto subito Priore, e talmente in quel Priorato si diportò, che non restò per l'avvenire senza Priorato, e adesso è attualmente Priore in Milano, e insieme Visitatore di molti Conventi dell' Ordine suo, ed è in ogni parte assai samoso il suo nome. Costui osservò, e scrisse alcune cose, le quali accaddero nel Transito della Santa Vergine, e me ne rendette in voce pienamente informato. Questi ancora è testimone di quasi tutta questa Leggenda, in guisa, che posso dire coll' Evangelista Giovanni: \* Ille scis, quia vera dicit. Egli, cioè Stesano Cer-10: 19.35. tosino, sa, che dice vero Raimondo dell' Ordine de' Predicatori, il quale benchè immeritevole, e indegno ha com-

posto questa Leggenda.

13 Il quarto, e l'ultimo de' mentovati Uomini, che m'informarono, fu, ed è Neri, o Ranieri de' Pagliaresi da Siena, e su già figliuolo di Landoccio. Questi dopo la morte della Santa Vergine, menò una vita da Anacoreta, siccome sa ancor di presente. Fu costui insieme co' predetti Stefano, e Barduccio Scrittori, tanto dell' Epistole, che del suo Libro, ma prima degli altri seguitò la Sposa di Cristo, lasciato il Padre, che allor vivea, e tutti i suoi Attenenti, e perchè, per lungo tempo egli vide le virtuose operazioni di questa gran Vergine, perciò io l' ho chiamato, e lo tengo per testimone di questa Leggenda insieme coll' antidetto Frate Stefano Certosino. Or questi, e queste m'informarono colle parole insieme, e cogli scritti, di quelle cose, che accaddero nella mia lontananza, sì avanti la morte, che nella morte medesima di questa Santa Vergine, di cui si parla. Onde, Lettor carissimo, avendovi dati i motivi di credere quelle cose, che dobbiam dire, a questo primo Capitolo ponghiam fine.

## CAPITOLOIL

Delle cose, che accaddero un' Anno, e mezzo innanzi alla Morte della Santa Vergine e del Martirio, ch' Ella sostenne dalle Demonia, per cui finalmente si-morì.

Oiche, come sopra ho riferito, per comando del Sommo Pontefice, io mi partii dalla Sposa di Cristo, restando Lei in Roma, molte cose accaddero degne d'esser contate, alcune delle quali, ancor che poche, si son narrate di sopra. Ma adesso quelle sole racconteremo, per quanto ne concederà il Signore, le quali mostrano a' Fedeli la chiara santità d'un fine selice, e come certi preludi precedettero l'entrata sua nella Gloria. Sappiate dunque, o Lettore, che la Santa Vergine veggendo pullulare tanti mali nella Chiesa di Dio, percui sempre ardeva, merce di quella nefanda Scisma, che, come di sopra abbiam detto, ella avea preveduta, e mirando il Vicario di GESU' Cristo circondato da ogni parte da inquietudini, e da persecuzioni, eran satte le lagrime, che dì, e notte versava, il suo pane; nè ristava di pregare il Signore, affinchè rendesse la pace alla sua santa Chiesa. Si degnò il Signore di consolarla alquanto, poiche per un' Anno avanti, ch' Ella si morisse, in quel medesimo giorno in cui Ella, pasfato un'Anno, dipoi si morì, concedette una doppia Vittoria alla sua santa Chiesa, ed al Sommo Pontesice, cioè tanto del Castello di S. Angelo, che fino a quel di aveano tenuto gli Scismatici in Roma con gran disturbo della Città, quanto di alcune Genti d'Arme, le quali a favor degli Scismatici infestavano tutto il Paese, e furono allora totalmente disfatte, presi i Principali, e molti uccisi. Ciò fatto, il

61 70

to, il Papa, che non poteva abitare presso alla Chiesa del Principe degli Apostoli, come soleva, a cagione dell'antidetto Castello, per consiglio della Santa Vergine andò a' piedi, e scalzo alla medesima Chiesa, e su seguito con gran divozione da tutto il Popolo, che rendeva grazie all'Altissimo di questi, e degli altri suoi benesizi. E cost la S. Chiesa col suo Pontesice cominciò alquanto a respirare, e però la Santa Vergine su per un poco consolata.

Ma tosto si rinnuovarono i suoi dolori, perchè l'antico Serpente ciò, chè non poteva tentare per una via, tentò per un'altra più pericolosa, e più dura; stantechè ciò, ch'egli non poteva fare per mezzo degli stranieri, e degli Scismatici, osò di fare per mezzo degli Amici, e domettici della Fede; perocchè cominciò a seminare delle discordie tra'l Popolo di Roma, e'l Pontefice, le quali tanto crebbero, che il Popolo apertamente minacciava di dar la morte al Pontefice. Ciò sentendo la S. Vergine grandemente afflitta ricorse al consueto rifugio dell'Orazione, pregando continuamente con tutto lo spirito il suo Sposo, acciocchè in alcun modo non permettesse, che sosse commessa una sceleraggine sì grande. Mentre ciò facea Caterina, secondo che in una certa sua lettera Ella mi scrisse, vide in ispirito tutta la Città piena di Demonj, che da per tutto incitavano il Popolo allo scellerato Parricidio, e contro la Vergine, che orava, mandavano grida orribili, dicendo. O maledetta, tu proccuri d' impedires, ma noi infallibilmente d'un orrenda morte ti farem morre. Alle quali cose non rispondendo nulla Caterina, più lungamente, e più fervidamente seguitava ad orare, chiedendo al Signore, che per onor del suo Nome, e per ristoro della sua S. Chiesa, che da tanti turbini era allora agitata, volesse mandare a vuoto affatto la cupidigia delle Demonia, e conservare illeso il suo Vicario, nè permet-

permettesse, che quel Popolo commettesse un sì gran peccato, ed un così abbominevol misfatto. E le fu una volta risposto dal Signore. Lascia, che questo Papolo, il quale convinuamente bestemmia il mio Nome, cada in questo male, affinshè poi per un peccato si grande io ne faccia vendetta, e lo distrugga, poiche la mia Ginstigia richiede, ch' io più non fopporti le sue malvagità. Ma Caterina allora con più fervore pregava con queste parole, o pur con altre somiglianti, e del medesimo senso. O clementissimo Signore, tu sai come la Sposa, che col proprio Sangue hai ricomperata quasc per tutto il Mondo [ ob che dolore! ] è lacerata: Tu fai uncora quanto pochi siano i suoi Ajutatori, e Difensori; nè ti può essere celato, qualmente i suoi Usurpatori, e Nemici desiderano la morte, e l'oppressione del tuo Vicario. Se questo male accaderà, sarà di gravissimo nocumento non solo a questo Popolo, ma a tutto'l Popolo Cristiano, ed alla tua S. Chiesa. Placa dunque, o Signore, il tuo sdegno, e non voler abbandonare il tuo Popolo, che a sì granprezzo hai ricomperato.

In questa contesa impiego Caterina, se mal non mi ricorda, molti giorni, e notti con grande afflizione, e fatica insieme del suo Corpicciuolo; Ella pregando sempre, ed il Signore allegando la sua Giustizia, e i Demonj gridando contro di Lei, come s'èscritto, ed era sì grande il fervore della sua Orazione, che, come Esfa allora mi scrisse, se il Signore [ per parlare in sua maniera ] non avesse cerchiato di sortezza il suo Corpo, siccome una Botte suole co'cerchi fortificarsi, estringersi, sarebbe senza dubbio il suo Corpicciuolo mancato affatto, e crepato. Ma finalmente in sì malagevol contrasto con mortal pena del medesimo suo Corpo vinse Caterina, ed ottenne ciò, che chiedeva: Conciosiache allegando il Signore, come s'è detto, la sua Giustizia, Ella rispose. O Signore, dacebe altrimenti far non si può, sicche non si faccia questa giustsginstizia, io ti supplico, a non disprezzar le preghiero della sua Ancella, ma tutto il castigo, che si debbe a questo Popolo venga sopra al mio Corpo, poschè molto volentieri per onor del tuo Nome, e per la ma S. Chiesa io berro questo Calice di pasa sione, e di morte, siccome sempre, e siane testimonia la tua Verità, bo desiderato da quel tempo, ch' io, per tua grazia, con tatto il cuore, e con tutta la mente cominciai ad amarti. A queste voci della S. Vergine più colla mente, che colle labbra profferite, tacque la voce di Dio, che nella sua mente parlava, e da ciò s' intese, che dovesse farsi ciò, ch' Ella addimandava. Quindi avvenne, che da quell' ora si ristette prima appoco appoco, e finalmente affatto il tumulto in quel Popolo, ma la Vergine piena di Virtil portò tutta l'afflizione: Imperocche que' Serpenti infernali, ottenuta licenza sopra il Corpo suo Verginale, per Divina permissione, sfogarono con tanta crudeltà la rabbialoro, che (siccome i sopraddetti Testimoni mi contarono) non sarebbe credibile presso coloro, che non videro ciò, che essi miraron cogli occhi propri.

ogni giorno più da tante infermità martoriato, che stando quasi attaccata, senz' altra cosa di mezzo, la pelle all' ossa, non più vivo, ma più tosto dalla Terra già consumato appariva; e pur nientedimeno camminava, orava, e faticava, ed agli occhi di coloro, che assiduamente il vedevano, più tosto un mostro, che natural cosa si rassembrava. Crescevano continuamente in quel Corpo i dolori, e le pene, dalle quali era sensibilmente consumato, nè lastiava però Caterina la continua Orazione, anzi con più servore del solito, e più lungamente all' Orazione attendeva. In tanto i Figliuoli, e le Figliuole, che in Cristo avea generati, ed allora aveva seco, vedeano manifestamente i segni delle percosse, e delle battiture satte da' Nimici insernali, nè

A a 2

alcun

alcun rimedio poteano adoperarvi, sì perchè non potean resistere alla Divina Volontà, e sì ancora, perchè la stessa Vergine, quanto che le venisse meno il vigore del Corpo, nulladimeno per la grandezza dell' animo correva lietamente alle pene, le quali certamente quanto più Ella orava, tanto più forte sosteneva, secondo che da' mentovati Testimoni ho raccolto, e dalle sue lettere a me trasmesse intess. Nè mancavano [come Ella mi scrisse] tra gli stessi tormenti delle voci terribili, colle quali i Demoni stranamente l'assiggevano, gridando orribilmente. O maladetta, che sempre, e in ogni luogo ci bai sin' ora perseguitati, è venuto ora il tempo, che noi facciamo di te piena vendetta. Tu ci shandisci di quì, ma noi di questa vita corporea ti priveremo. E a queste parole accompagnavano ancora

le percosse, delle quali abbiam già parlato di sopra.

In tal modo dalla Domenica della Sessagesima, fino al penultimo giorno d'Aprile, in cui passò al Cielo, patì la S. Vergine questi travagli, che quasi ogni giorno crescevano fino al suo avventuroso passaggio. In questo tempo accadde cosa maravigliosa, siccome Ella mi scrisse, il perchè avendo Ella innanzi per costume d'indugiare ad udir la Messa fino all' ora di Terza, a cagione de'dolori di fianco, e d'alcuni altri, che sempre patì; in quel tempo, cioè di Quaresima, continuò ad udir prima pertempissimo la Messa, e comunicarsi, e poi andare nell'ora di Terza alla Chiesa di San Pietro Principe degli Apostoli, e quivi lungamente orare, e finalmente ridursi a Casa, dove non potea se non se giacente in letto trovarsi: Nel qual letto se alcuno l'avesse veduta avrebbe giurato; ch' Ella non potesse levarsene, ma quando veniva la seguente martina, Ella s'alzava, e andava dal luogo, che si chiama Via del Papa (ove era la Casa della sua abitazione, cioè tra la Minerva, e Campo di Fiore) fino a S. Pietro camminan-

do velocemente, il qual viaggio avrebbe qualunque sano notabilmente stancato. Fra questi avvenimenti chiamata dal Cielo si giacque peralcuni giorni senza muoversi, e sinalmente nel giorno, che sopra dicemmo, cioè nel di ventesimonono del Mese d'Aprile, che su giorno di Domenica dell'Anno MCCCLXXX. nel qual giorno si celebrava la Festa del B. Pietro Martire dell'Ordine de' Predicatori, pressoall'ora di Terza rende lo Spirito a GES U' Cristo. Molte cose notabili in quel tempo accaddero, delle quali ne' seguenti Capitoli, quanto per li suoi meriti ne concederà il Signore, brevemente discorreremo. E però al presente Capitolo qui ponghiam sine.

## C .A . Pi Io To On La O . . . III.

Come questa Santa Vergine desiderava, che sosse sciolto il suo Spirito dal Corpo, per unirsi a Crisbo, siccome provasi per una Orazione, che la sece, e pose nel sine del Libro, che la detto del qual Libro l'Epilogo insieme colla detta Orazione si pone di parola a parola in Latino, com' Ella disse in Volgare.

Così scrive latinamente il B. Raimondo, ma dovendosi adesso sitornare al suo Volgare quell' Epilogo, ed Orazione della Santa, si è riportata qui secondo il suo antico.

Testo, come si legge nel Libro de' Dialogi, ch'è il Quarto Tomo di quest' Opere, al

Cap. 166. e 167.

A Vvicinandosi dunque il termine del corso della vita corporale di questa Vergine Santa, mostrava il Signore con diversi segni la Gloria, che, terminate le fatiche, e l'infermità, era per donar tra poco alla sua Sposa in Cielo, corrispondente a'doni della Grazia, de' quali l'aveva arricchita in Terra. Fra gli altri segni, con cui mostrò la

perfezione dell'animo suo a chiunque voglia considerarla, fu, che Egli accendeva ogni giorno più il suo desiderio, ond' Ella bramasse d'essere sciolta da' lacci del corpo, ed unirsi a Cristo, affinche quella verità, che di Lui contemplava per ristesso nella Via, chiaramente, ed apertamente vedesse nella Patria. E questo desiderio tanto più cresceva nel suo cuore, quanto più persettamente la luce soprannaturale diffondevasi dall' alto nella sua mente. Quindi è. che, circa due Anni avanti al fuo Transito, tanta chiarezza della Verità le fu, per Divina Grazia, scoperta, che fu costretta a spargerla colle Scritture, ed a pregare i suoi Scrittori, secondo che di sopra accennossi, che subito che s' accorgessero, ch' Ella fosse levata in Estasi stessero apparecchiati a scrivere tutto ciò, che udissero dalla sua bocca. E così in breve tempo fu composto un certo Libro, che contiene un Dialogo tra un' Anima, che quattro domande faceva al Signore, e lo stesso Signore, che rispondeva, e di molte utilissime verità l'istruiva. Nel fine di questo Libro due cose si pongono, le quali ho giudicato essere di gran profitto, inserire in questo luogo, sì per utile di coloro, che leggeranno, e si ancora per mostrare, che fu perfettamente nell'animo di questa benedetta Vergine, il desiderio, che sopra abbiam scritto. Nè sorse senza ragione queste due cose qui si descrivono, dacche la natural condizione del moto, è, che nel fine facciasi più intenfo. Ond'è, che il nostro Signor GES U' Cristo aver' amato nel fine i suoi, afferma l'Evangelista Giovanni; e niuno v'è, per poco perito, che sia nelle sagre Scienze, che dubiti esser la prima Verità il fine dell' Universo.

2 Or le due cose, che qui debbono inscrirsi, son queste, cioè, primieramente un certo Epilogo del detto Libro, posto nel sine, che tutte le cose brevemente raccolglie, le quali in quel medesimo Libro disfusamente son

regi-

registrate. La seconda è una certa Orazione, che dopo tutte quelle cose fece la stessa Vergine, e per essa dimostrasi, quanto Ella desiderasse d'essere sciolta dal corpo, ed unirsi a Cristo.

3 Racconta dunque la Santa Vergine nella fine del Libro spesse volte mentovato, che il Signore Iddio, e Padre del nostro Signor GESU' Cristo così verso la fine del Dialogo parlaíse a quell' Anima, dapoiche avea lungamente divisato dell' Obbedienza de' Persetti, dicendo.

Ora t'd caressima, e dilettissima Figlinola, satisfatto el Tratto dal desiderio tno, dal principio infino all' ultimo, dell' Obedienza. Tetto origi-Se bene ti ricorda, dal principio mi dimandasti con ansietato de- Santa. siderio, si come so ti feci dimandare, per farti crescere il fuoco della mia Carità nell' Anima tua, tu mi dimandalli quattro petizioni: L' una per te, alla quale so d satisfatto, alluminandoti della mia Verità; mostrandoti in che modo tu conosca questa Verità, la quale desideravi di conoscere, mostrandoti el cognoscimento di te, e di Me, col lume della Fede: spianandoti in che modo tu veniui a cognoscimento della Verità. La seconda, che tu dimandasti, fu, che Io facessi Misericordia al Mondo. La zerza per lo Corpo mistico della Santa Chiesa, pregandomi, che io tollessi la tenebre, e la persecuzione; volendo tu, che io punissi le iniquità loro sopra di te. In questo ti dichiarai, che neuna pena, che sia data in tempo finito, può satisfare alla colpa commessa contro a Me Bene infinito: puramente per pena satisfà, se la pena è unita col desiderio dell' Anima, e con contrigione del cuore. Il modo dichiarato tel' à: Anco t' à risposto, ebe io voglio fare Misericordia al Mondo, mostrandoti, che la Misericordia, m' è propria : unde per Misericordia, & Amore insstimabile, che io ebbi all' Uomo, mandai el Verbo dell' Unigenito mio Figlinolo, el quale per mostrartelo ben chiaramente, tel posi in similitudine d'uno Poute, che tiene dal Cielo alla Terra per l'unione della Natura mia Divina nella Natura vostra Umana. Anco

Anco ti mostrai, per illuminarti più della mia Verità; come il Ponte si saliva con tre scaloni: cioè con le tre Potenzie dell' Anima, e di questo Verbo ponte d mostrato a te. Anco questi tre scaloni figurai nel Corpo suo, siccome tu sai, per li piei, per lo costato, e per la bocca, ne' quali posi tre stati dell' Anima: Lo stato imperfetto, e lo stato perfetto, e lo stato perfettissimo, dove l' Anima giogne all'eccellengia dell'unitivo Amore. In ognuno t'ò mostrato chiaramente quella cosa, che le tolle la imperfettione, e falla giognere alla perfezione; e per che via si va; e degli occults inganni del Dimonio, e del proprio Amore Spirituale: E parlatoti in quests stati di tre reprensioni, che fa la mia Clemenzia. L' una ti posi fatta nella Vita; l'altra nella Morte, in quelli, che senza speranza muojono in peccato mortale, de' quali io ti posi, che andavano sotto al Ponte per la via del Dimonio; contiandoti delle loro miserie. E la Terza riprensione dell' ultimo Giudizio generale, e parlaiti alcuna cosa della pena de' Dannati, e della Gloria de' Beati, quando avarà riavuto ognuno la dota del Corpo suo. Anco ti promisi, e prometto, che cel molto sostenere de Servi miei, riformard la Sposa mia, invitandovi a sostenere, lamentandome teco della iniquità de' Ministri, e mostrandoti l'eccellenzia, nella quale io gli d posts, e la riverenzia, che lo richieggo, che i Secolari, abbino a loro: mostrandoti la cagione, perchè per loro difetto non debba diminuire la riverenzia in loro; e quanto egli m' è spiace vole il contrario: E della Virtù di quelli, che vivevano come Angels. Toccandoti insieme con questo, dell'eccellengia del Sagramento. Anco sopra i detti stati; volendo tu sapere delli stati delle Lagrime; & nude elle procedeno, tel narrai, e raccordaiteli con questi; e detto, t'ò, che tutte le lagrime escono dalla fontana del Cuore; & ordinatamente t' à assegnato perchè: Di quattro stati di lagrime, e del quinto, che germina morte, anco ti contiai.

Otti risposto alla quarta Petizione di quello, che mi pre-

gasti: Che io provedesse al cuso particulare avvenuto: Io providi, si come tu sai. Sopra questo t'ò dichiarata la Providenzia mia in generale, & in particulare; facendoti dal principio della creazione del Mondo infino all' ultimo; come ogni cosa ò fatto, e fo con Divina Providenzia: Dando, e permettendo ciò, che io dò, e tribulazioni, e consolazioni temporali, e spirituali; e ogni cosa è data per vostro bene; perchè siate santificati in Me, e la Verità mia si compia in voi; perchè la mia Verità fu questa, che Io vi creai perchè aveste vita eterna, la quale Verità vi è fatta manifesta col Sangue del Verbo Unigenito mio Figliuolo. Ancot'ò, nell'altimo, satisfatto al desiderio tuo, e a quello, che ti promisi di narrare della Persegione dell' Obedienzia, e della imperfezione della Disobedienzia; es unde ella viene, e chi ve la tolle: Ottela posta per una chiave generale, e costè. E detto t'ò della particulare, e de' perfetti, e degl' imperfetti: Di quelli dell' Ordine, e di quelli fuor dell' Ordine; d'ognuno distintamente; della pace, che dà l'Obedienzia; e della guerra, che dà la Disobedienzia, e quanto s' inganna il disobediente; ponendoti, che la Morte venne nel Mondo, per la disobedienzia d'Adam.

Ora Io Padre Eterno, somma, & eterna Verità ti conchiudo, che nell'Obedienzia del Verbo Unigenito mio Figliuolo, avete la Vita. E come tutti dal primo Uomo vecchio contracte la Morte; così tutti, chi vuol portar la chiave dell'Obedienzia, avete contratta la vita dall'Uomo nuovo Cristo dolce GESU', di cui Io v'ò fatto Ponte; perchè era rotta la strada del Cielo. Ora Io t'invito a pianto, te, e gli altri Servi miei, e col pianto, e coll'umile, e continua Orazione voglio fare Misericordia al Mondo. Corremorta per questa strada della Verità, acciocchè non sia poi ripresa andando tu lentamente; che più ti sarà richiesto da Me ora, che prima; perchè ò manifestato Me medesimo a te nella Verità mia. Guarda, che non esca mai della Cella del cognoscimento di te; ma in questa

 $\mathbf{B}$  b

Cella

Cella conserva, e spende il tesoro, che Io t'ò dato; il quale è una Dottrina di Verità fondata in su la viva pietra Cristo dolce GESU, vestita di luce, che discerne la tenebre: Di questa ti veste, dilettissima, e dolcissima Figliuola, in Verità.

Allora quell' Anima, avendo veduto coll'occhio dell' Intelletto, e col lume della santissima Fede cognosciuta la Verità, e l'eccellenza dell'Obedienza; uditala con sentimento; e gustatala per affetto, con spasimato desiderio, speculandosi nella Divina Maestà, rendeva grazie a lui, dicendo: Grazia, gragia sia a te Padre Eterno, che tu non ai spregiata me Fattura tna; nè voltato la Faccia tua da me; nè spregiati e mies desiderj. Tu Luce, non ai raguardato alla mia tenebre: Tu Vita, non ai raguardato a me, che so Morte: Ne tu Medico, le gravi mie infermità: Tu Purità eterna, a me, che so piena di loto di molte miserie: Tu, che sei infinito, a me, che so finita: Tu Sapienzia, a me, che so stoltizia: per tutti quanti questi, & altri infiniti mali, e difetti, che sono in me, la tua Sapienza, la tua Bontà, la tua Clemenza, & il tuo infinito Bene, non m'à spregiata. Conosciuta la Verità nella tua Clemenzia, ò trovato la Carità tua, e dileggione del Prossimo. Chi t' à costretto? Non le mie Virtù; ma solo la Carità sua. Quello medesimo Amore si costringa ad illuminare l'occhio dell'Intelletto mio nel lume della Fede; acciocchè io cognosca, & intenda la Verità tua manifestata a me: Dammi, che la memoria sia capace a ritenere i benesizii tuoi: La Volontà arda nel fuoco della tua Carità, el quale fuoco facci germinare, e gittare al corpo mio sangue; e con esso sangue dato per Amore del Sangue, e con la chiave dell' Obedienzia, so disserri la porta del Cielo. Questo medesimo t' addimando cordialmente per ogni Creatura, ch' à in se ragione, & in comune, & in particulare; e per il corpo mistico della Santa Chiefa. Io confesso, e non lo niego, che tu m' amasti prima, che io susse, e che su m' ami ineffubilmente, come pazzo della sua. Creatura. Ob Tri-

Ob Trinità eterna, ob Deità! La quale Deità, Natura tua divina, fece valere el prezzo del Sangue del tuo Figlinolo: Tu Trinità eterna, se uno mare profondo, che quanto più c'entro, tanto più vi trnovo; e quanto più trnovo, più cerco di Te. Tu se' insaziabile, che saziandosi l'Anima nell' Abisso tuo, non si sazia; perchè sempre rimane nella fame di te Trinità eterna: desiderando di vederti col lume nel suo lume; si come desidera il Cervio la fonte dell' Acqua viva; così desidera l'Anima mia d'uscire della carcere del Corpo tenebroso, e vedere Te in Verità. Ob quanto tempo sarà nascosta la faccia tua agli occhi miei, ob Trinità eterna! fuoco, & abisso di carità! dissolve oggimai la nuvila del Corpo mio: Il cognoscimento, che Tu ai dato di Te a me, nella Verità tua mi costrigne a desiderare di lasare la gravezza del Corpo mio, e dare la visa per gloria, e loda del Nome suo: Peròchè io ò gustato, e veduto col lume dello 'ntelletto nel lume tuo, l' Abisso tno, Trinità eterna; e la bellezza della Creatura tua. Unde raguardando me in Te, vidi me essere immagine tua: donandomi la Potenzia di te Padre eterno: e della Sapienzia tua nell' Intelletto; la quale Sapienzia è appropriata all' Unigenito the Figlinolo: Lo Spirito Sante, che procede da Te, e dal Figlinolo tuo m' à data la volontà, che so atta ad amare. Tu Trinità eterna se' Fattore, e io tua Fattura: ò cognosciuto nella recreazione, che mi facesti nel Sangue del tuo Figliuolo, che Tu se innamorato della bellezza della tua Fattura.

Ob Abisso ob Deità eterna! Ob Mare profondo! E che più potevi dare a me, che dare Te medesimo? Tu se' fuoco, che sempre ardi, e consumi, e non sei consumato: Tu se' fuoco, che consumi nel calore tuo ogni amore proprio dell'Anima: Tu se' fuoco, che tolli ogni freddezza: Tu allumi, e col lume tuo m' ui fatta cognoscere la tua Verstà. Tu se' quello Lume sopra ogni lume, col quale lume dai all'occhio dell'intelletto lume soprannativale, in tanta abondanzia, e perfez-

trone

392 gione, che tu chiarifichi el lume della Fede; nella quale Fede veggo, che l' Anima mia à vita, e in questo lume ricevo Te lume. Nel lume della Fede acquisto la Sapienzia, nella Sapiengia del Verbo del tuo Figlinolo. Nel lume della Fede so forte, costante, e perseverante. Nel lume della Fede spero: non mi lassa venire meno nel cammino Questo lume m' insegna la via; e senza questo lume andrei in tenebre; e però ti dissi , Padre eterno, che tu m'alluminassi nel lume della Santissima Fede. Veramente questo lume è uno Mare, perchè notrica l' Anima in Te Mare pacifico, Irinità eterna: L'acqua di questo Mare non è surbida, e però non à simore, perchè cognosce la Verità. Ella è stillata, che manifesta le cose occul-3e; unde dove abunda l'abondantissimo lume della Fede sua, quasi certifica l' Anima di quello, che crede. Ella è uno Specchio, secondo, che Tu Trinità eterna mi fai cognoscere, che ragnardando in questo Specchio, tenendolo con la mano dell' Amore, mi rappresenta me in Te, che so Creatura tua, e Te in me per la unione, che facesti della Dessà nella Umanità nostra. In questo lume cognosco, e rappresentami Te somme, & infinito Bene. Bene sopra ogni Bene, Bene felice, Bene incomprensibile: Bene inestimabile: Bellezza sopra ogni bellezza: Sapienzia sopra ogni Sapienzia: anco tu se essa Sapienzia: Tu cibo degli Angeli con fuoco d' Amore ti se' dato agli Uomini: Tu vestimento, che ricuopri ogni nudità, pasci gli affamati nella dolcegga tua: dolce se' senza alcuno amaro. Ob Trinità eterna, nel lume tus, el quale desti a me, ricever dolo col lume della santissima Fede, ò cognosciuto per molte, & ammirabili dich arazioni, spianandomi la via della grunde persezione accioche con lume, e non con tenebre io serva Te: sia. specchio di buona, e santa vita, e levimi stalla miserabile viza mia, che sempre per lo mio difetto t' à servito in tenebre: Non à cognosciuta la tua Verità, e però non l'à amata. Perche non ti cognobbi? Perchè io non si vidi col glorioso lume della

della santissima Fede: Peròchè la nuvila dell' Amore proprio offusca l'occhio dell' intelletto mio, e tu Trinità eterna col lume tuo dissolvesti la tenebre. E chi potrà aggiognere all' altezza tua, e renderti grazia di tanto smisurato dono, e larghi benesizii, quanto tu ai dati a me della dottrina della Verità, che tu m' ai data, ch' è una grazia particulare, oltre alla generale, che tu dai all' altre Creature! Volesti conscendere alla mia necessità, e dell' altre Creature, che dentro ci si specchiaranno: Tu risponde Signore: Tu medesimo ai dato, e Tu medesimo risponde, e satissà; infondendo uno lume di Grazia in me, acciocchè con esso lume io ti renda grazie. Veste, veste me di Te, Verità eterna: sichè io corra questa vita mortale, con vera Obedienzia, e col lume della santissima Fede, del qual lume pare, che di nuovo inebri l'Anima mia.

Da quette parole se voi, o Lettore, considerate, potrete venerare l'eccellenza di questa Santa Vergine non solamente quanto al modo di vivere, ma ancora (ciò, che nel Sesso Femininile è sommamente ammirabile) quanto alla Dottrina della Verità. Laonde se voi poneste mente le cose, che di sopra son scritte, potrete [quanto al presente ragionamento appartiene] conchiudere, ch' Ella con grandissimo ardore desiderava d'essere disciolta da lacci del Corpo, ed unirsi a Cristo; poiche sapeva, ed intendeva, massimamente in quel tempo, che l'esser con-Cristo è molto meglio; essendo questo quel Bene, ch'è il fine, e la perfezione di tutti i Beni. Per la qual cosa un tal desiderio sempre accrebbe in Lei finchè pienamente ottenne ciò, ch'Ella bramava, passando, lasciato il corpo, dallo Sposalizio, che nella sua adolescenza avea contratto con Crifto, siccome nell'ultimo Capitolo della prima parte raccontasi, all'unione nuzziale dello Spirito. Quindi, per narrare lo stesso suo Transito, ad un'altro Capitolo facciam passaggio.

CAPITO-

## CAPITOLO IV.

Del Transito della stessa Santa Vergine Caterina da Siena, e del Sermone, che prima del suo Passaggio sece a i Figlinoli, ed alle Figlinole, che in Cristo aveagene-rato, istruendo tanto in generale, che in particolare tutti, e ciascuno di loro; e della Visione, che nell'ora della sua morte su mostrata ad una certa Matrona Romana.

Eggendo la Beata Vergine, secondoche alla mia debolezza fu notificato dalla relazione tedele de' Testimoni di sopra nominati, e descritti, sì per iscrittura, che conservo ancora appresso di me, e sì ancora colla. testimonianza delle parole, le quali tengo ancora a memoria; veggendo dico, Caterina, e conoscendo, e forse non senza espressa rivelazione, che s'avvicinava l'ora del suo Pasfaggio, chiamò a fe la piccola Famiglia, che l' avea feguita, cioè de' Figliuoli, e delle Figliuole concedutele dal Signore, e parlando loro in generale, fece un lungo, e e notabil Sermone, esortandone al profitto nelle Virtù, e raccolse in esso alcuni punti notabili, che ho ritrovati scritti, e notati pe gli antedetti Testimoni, nè io stimo conveniente, che da noi s' intralascino. La prima, e sondamentale sua Dottrina sù, che chi viene al servizio di Dio, se veramente voglia possedere Dio, egli è necessario, che spogli il suo cuore d'ogni Amore sensibile, non solamente di qualunque Persona, ma ancora di qualsivoglia Creatura, e con semplice, ed intero cuore cerchi Iddio suo Creatore. Conciosiacosachè, siccome la diceva, non può darsi il cuore totalmente a Dio, s' egli nonfia

sia libero d'ogni altro Amore, e aperto, e semplice senza doppiezza, affermando aver sè principalmente faticato, e studiato sin dalla sua fanciullezza per adempire questo insegnamento. Di più disse, aver conosciuto, che senza il mezzo dell' Orazione non poteva l' Anima arrivare perfettamente ad un tale stato, in cui dona tutto il suo cuore a Dio, affermando, ch' egli è assolutamente necessario, che l'Orazione sia fondata nell'Umiltà, e che non proceda da alcuna confidenza di qualunque Virtù di chi ora, ma sempre conosca sè da sè non esser nulla: aggiugnendo, che con grande studio, e sollecitudine Ella proccurò sempre darsi all' esercizio dell' Orazione, per acquistarne l'abito continuo; poichè vedeva, che dalla ttessa Orazione le Virtù ricevono accrescimento, e vigore, e senza lei le Virtù s' indeboliscono, e vengon meno. Il perchè, confortava coloro a' quali parlava, che attendessero onninamente alla perseveranza dell' Orazione, distinguendo due modi d'orare, cioè vocalmente, e mentalmente, insegnando loro, che all'orazione vocale attendessero in certe ore determinate; ma sempre, o in atto, o in abito, alla mentale.

2. Disse in oltre, che col lume della viva Federavea chiaramente veduto, e conceputo nella mente, che ciò, che accadeva a Lei, od agli altri, tutto procedeva da Dio, non per odio, ma per grande Amore, che porta alle sue Creature. E quindi acquistò, e concepette un Amore, ed una prontezza d'obbedire tanto a' comandamenti di Dio, che de' Prelati suoi, giudicando sempre, che gli ordini loro venissero da Dio, o per bisogno della salute sua, o per accrescimento di virtù nell'Anima sua. Disse ancora, che per acquistare la purità della mente sa di mestiere, che l'Uomo si guardi da ogni giudizio del Prossimo, e da ogni vano ragionare de' fatti del Prossimo, e da ogni vano ragionare de' fatti del Prossimo.

396 simo; perciocche in qualsivoglia Creatura la sola volontà di Dio dobbiamo considerare. Onde con molta efficacia diceva loro, che, niuna Creatura, per qualssia cagione dovessero giudicare, cioè per modo di giudizio dispregiare, o condannare, ancorchè vedessero cogli occhi propri commettersi da loro il peccato; e se giammai fosse loro manifesto il peccato di chi che sia, dovessero compatire a quel Peccatore, e per lui porger preghiere al Signore, e non già schernirlo, o lui, giudicando condannare. Oltre ciò, disse, che grandissima speranza, e fiducia Ella avea sempre posta, ed avuta nella Divina Provvidenza, ed a ciò induceva anche gli altri, narrando ch' Ella avea trovato, e conosciuto per isperienza esser la Divina Provvidenza eccelsivamente grande, ed in ogni parte distesa; la qual cosa, siccome diceva, eglino stessi aveano alcuna volta provato insieme con esso lei, quando il Signore avea loro miracolosamente sovvenuto nelle necessità: Aggiugnendo, che la stessa Divina Provvidenza non manca mai a coloro, che sperano in Lei, e che in modo singolare sarebbe sempre a loro propizia.

Questi, ed altri salutevoli documenti, dando loro la Santa Vergine, terminò il suo Sermone col precetto
del Salvatore, umilmente, ed istantemente pregandoli, che
scambievolmente s' amassero, dicendo con un dolce, e
fervoroso modo di parlare, e spesse volte ripetendo così.

Amatevi scambie volmente, Figliuoli miei carissimi, amatevi; perocchè in questo singolarmente mostrerebbono d' essere stati, e di voler' esser suoi Figliuoli spirituali, se avessero una vera reciproca dilezione, ed Essa allora riputerebbesi, o proccurerebbe mostrarsi esser Madre. Anzi diceva, che se eglino vicendevolmente s' amassero, sarebbono la sua gloria,
e la sua corona, ed essa ricevendoli per Figliuoli in perpetuo, pregherebbe la Divina Bontà, che insondesse

nell'Anime Ioro quell' abbondanza di Grazia, che nell' Anima sua s'era degnata infondere. In oltre, con una cerra autorità di Carità comandò a tutti loro, che i loro desideri fossero sempre accesi, e con umile, e divota Orazione gli offerissero innanzi a Dio per la riformazione, c bnono stato della Chiesa santa di Dio, e pel Vicario di Critto; affermando di sè medesima, che sempre, ma particolarmente da sette Anni in qua, avea portati questi desideri nel cuore, nè mai avea lasciato, almeno fra' detti sette Anni, d'offerirli nel cospetto della Divina Maestà, e Bontà: E confesso apertamente, che per ottenere la detta grazia molte pene, e infermità portò nel suo corpo; ma singolarmente in quel tempo, in cui di queste cose parlava, dicea, che per tal cagione pativa pene acerbissime: Aggiugnendo, che siccome Satana, ottenuta da Dio licenza, con molte pene, ed infermità travagliò il corpo di Giobbe, così pareva, che dal Signore avesse ottenuta licenza di martoriare, e travagliare con molti, e diversi tormenti il corpo suo, si veramente, che dalla pianta del piede fino alla cima del capo non appariva in Lei parte sana, stantechè ogni membro del suo corpicciuolo pativa per sè medesimo il suo proprio tormento, benchè alcuni membri con più tormenti insieme fossero travagliati, siccome tutti, che la vedevano, ancorchè Ella tacesse, chiaramente conoscevano. Dopo tutte queste cose, disse. A me pare, o dilettissimi, che l'amatissimo Sposo mio abbia assolutamente disposto, e voglia, che nel predetto acceso, ed ansio desiderio, e per questo medesimo desiderio, dopo queste pene, che la Bontà sua mi ba date, l'Anima mia tratta fuore di questo tenebroso carcere, al suo principio ritorni.

4 Raccontano i predetti Testimoni, inserendo ciò ne' loro scritti, che quelle tormentose assizioni di Caterina, parevano loro orribili, ed insopportabilia qualunque Uo-

Cc

mo, che sostenuto non sosse da una Grazia grande di Dio. e maravigliavansi com' Ella potesse con animo sì tranquillo sopportarle senza verun segno di qualchè tristezza, e maravigliando loro in tal guisa, e per dolore piangendo. Ella soggiunse. Non dovete, o figliuoli carissimi, rattristarvi del mio passaggio, angi godere più tosto meco, e rallegrarvi con esso mè, perchè io lasci il luogo de' travagli, e vadami a riposare nel Mare pacifico, Iddio eterno. In tanto a voi sicuramente prometto, che più utile a voi sarò dopo il mia passaggio, di quel che mai sia stata, o abbia potuto essere, mentre in questa tenebrosa vita piena di miserie io sono stata con voi. Ma pure, ciò non ostante, e la vita, e la morte, ed ogni cosa ripongo nelle mani dell' eterno mio Sposo; Che se Egli vedendo, ch' io sia per esser di giovamento ad alcuna Creatura. voglia lasciarmi ancora nelle fatiche, e ne' tormenti, io son pronta per onor del suo Nome, e per la salute del Prossimo ad incontrar cento volte il giorno, se sia possibile, e la morte, e i tormenti. Che se a Lui piaccia, che adesso io passi da questa wita, abbiate per certo, o carissimi figlinoli, ch' io bo data la. vita per la santa Chiesa, e ciò per grazia singolarissima to stimo essermi stato conceduto dal Signore: Appresso tutte queste cose, chiamando a se ciascuno, e ciascuna in particolare, ordinò ad ognuno il modo di vivere, che poi il suo passaggio dovea tenere, e volle, che ogni cosa a me fosse riferita, e in luogo di Lei a me ricorressero, mandando alcuni alla Religione, altri alla vita Romitica, ed alcuni al Chericato. Alle Donne, e massime a quelle della Penitenza di S. Domenico, deputò per Superiora Alessia. E così ogni cosa anche in particolare dispose, secondo che lo Spirito Santo dettavale, siccome poi mostrò l'esperienza, perocchè tutte le cose, che comandò, furono falutevoli.

5 Dopo questo dimandò a tutti perdono, dicendo.

Ancorche, Dilettissimi, io abbia sempre avuto sete, e desiderio della vostra salute, il che non ardisco negare, nientedimeno io so, che in molte cose bo mancato verso di voi; sì perchè io non sono stata a voi esempio de luce spirituale, de virtà, e di buone opere, siccome avrei dovuto, e potuto esfere, s' so fossi stata Ancella werace, e Spesa di GESU Cristo; sì ancora perchè io non sono stata, siccome dovea, diligente, e sollecita per le vostre bisogne corporali. Per la qual cosa da tutti, e ciascun di voi chiedo perdono, esortando, e pregando umilmente, ed istantemente ognun de voi, che seguitiate sino alla fine la via, e'l cammino delle virtù; perchè, così facendo, sarete, come da principio bo detto, il gaudio mio, e la mia Corona. E dette queste cose sinì il suo sermone. Di poi, chiamato il Confessore, sece la Consession generale (benchè ciò facesse ogni giorno, com' a me è manifesto) e chiedendo umilmente il sopradolcissimo Sagramento della sagra Eucaristia, e gli altri Sagramenti, nell' ore, e co' modi debiti ottenne tutto ciò, che bramava. Ciò fatto domandò, che le fosse

data l'Indulgenza Plenaria, siccome da due Sommi Pontesici, cioè Gregorio XI. e Urbano VI. avea già molto prima graziosamente ottenuto. Indi cominciò ad agonizzare, ed entrare in particolar combattimento coll'antico Avversario, che ben conobbero dagli atti, e dalle parole di Lei coloro, che v'eran presenti, perciocchè per qualchè tempo Ella taceva, alcuna volta rispondeva, altra volta rideva, quasi facendosi besse di ciò, che udiva, ed alcu-

na volta adiravasi.

6 Ma una cosa singolarmente osservarono, ed a me riferirono gli Astanti, ed io penso, che sosse voler di Dio; ciò su, che avendo Ella per qualchè poco tacciuto, quasi avesse udito alcune cose contro di sè, con lieto volto rispose. Non mai la Vanagloria, ma sì la Gloria vera, e la lode del Signore. Nè senza ragione volle la Divina Provvi
C c 2 denza

denza, che queste cose si sapessero, poichè molti Uomini, e ancor Donne spirituali, stante l'affabilità della Carità, e l'eccesso delle grazie a Lei concedute da Dio, credevano, ch' Ella cercasse le lodi degli Uomini, o che almeno di quelle in alcun modo si compiacesse, e a quest' effetto Ella conversasse sì fattamente cogli Uomini. Quindi è, che molti parlando alcuna volta di Lei, anche a me dissero: E perchè va Costes girando vagabonda? Ella è Dono na: Se vuol servire a Dio, perchè non istà Ella in Cella? A costoro, se alcuno diligentemente osservi, su bastantemente risposto. La Vanagloria, disse, non già, ma sì la Lode, e la vera Gloria di Dio. Come se apertamente dicesse. Io non viaggiava, nè qualunque altra opera faceva per la Vanagloria, ma ogni cosa operava per la Lode, e per la Gloria del Nome del Salvatore. Ed io, che spessamente intesi la sua Confessione sì generale, che particolare, e tutte l'azioni di Lei ho attentamente considerate, posso ancora far ficuramente questa testimonianza, che tutte l'opere sue sempre faceva per ispezial comandamento di Dio, e per Divina ispirazione, e non solamente alla loda degli Uomni, ma nè pure agli stessi Uomini in alcun modo pensava, fe non fe allora, che pregava per la loro falvezza, o quando la loro falute colle fue fatiche proccurava. Non farebbe cosa credibile appresso alcun' Uomo, che non fosse informato de' suoi costumi, quanto quell' Anima fosse scevera da tutte l'umane passioni, anche agli altri Virtuosi comunemente consuete. Conciosiache pareva in Lei adempito quel detto dell' Apostolo. Nostra Conversatio in Calis est. \* Nè poteva nè men per un momento abbandonare il suo desiderio, nè in qualunque modo intermettere il fervore della Carità: E però nè al vento della Vanagloria, nè ad alcuno irragionevole appetito poteva in quell' Anima trovarsi luogo.

\*Phil. 3, 20

7 Quin-

40 I

Quindi per ritornare alle cose premesse, donde partimmo; dopo una lunga Agonia, e la Vittoria ottenuta, tornando a sè Caterina fece di nuovo la Confession generale, cioè quella, che suol farsi pubblicamente, chiedendo a cautela, d'esser di nuovo assoluta, e che di nuovo le fosse data l' Indulgenza, seguendo, com' io penso, la Dottrina, e l'Esempio insieme di Martino, di Girolamo, e d'Agostino, i quali colle parole, e coll' opere dimostrarono a' Fedeli, che niun Cristiano di quanto si voglia grande eccellenza, o virtù dovea passar da questa vita senza lagrime di pentimento, nè senza una cordial penitenza delle colpe commesse. In segno di ciò, Ago-Rino nell'ultima Infermità, per cui morì, si fece scrivere i fette Salmi Penitenziali, ed affisare alla parete, a cui guardava dal Letto, e di continuo leggendoli, dirottamente, ed incessantemente piangea. Girolamo in su lo stremo della fua vita, i peccati, o difetti suoi pubblicamente confesfava. Martino, trovandosi anch' Egli a quell' ultimo termine, colle parole, e co' fatti insegnò a' Discepoli, che il Cristiano nel cilizio, e nella cenere in segno d'umile, e cordial Penitenza debbe morire. Laonde proccurando la Santa Vergine d'imitar questi Santi, con tutti i segni dimostrò una cordial Penitenza, e dimandò umilmente una, e due volte l'assoluzione da peccari, e dalle pene per essi dovute.

8 Ciò fatto, secondo che mi raccontarono coloro, che suron presenti, le cominciarono in un tratto a mancare le sorze del corpo, ma non potea però restar di dare sagri avvertimenti, sicchè non ammonisse sempre i sigliuoli non solamente presenti, ma ancor sontani, che
avea in Cristo generati. Imperocchè ricordatasi di me in
quell' estremo (siccome coloro mi riferiscono) diceva soro. A Frate Raimondo ne' vostri dubbi, e nelle vostre neces-

C c 3

fità

sità, abbiate ricorso, e ditegli, che in veruna cosa non si perda d'animo, nè tema per qualunque accidente, che vegga occorrere, perchè io sarò seco continuamente, liberandolo da pericoli, e quando farà quel che non debbe, io l'avvertiro, affinche se corregga, e s'emendi. Queste cose, dicono, che spesso ripetesse Caterina, e con queste parole giugnesse quasi all' ultima mancanza della favella. E veggendo avvicinarsi l' ora del Transito; disse. Domine in manus tuas commendo spiritum meum; e ciò detto, quell' Anima Santa (siccome per lungo tempo avea desiderato) fu sciolta dalla carne, ed al suo Sposo, che tanto ineffabilmente aveva amato, con eterna, e indivisibile unione fu congiunta l' Anno del Signore MCCCLXXX. il giorno ventesimo nono del Mese d'Aprile, che fu giorno di Domenica, intorno all' ora di terza, nella qual'ora il suo Spirito, disse a me (che stava per allora nella Città di Genova) quasi tutte le parole, che sopra si sono scritte, e che Ella stessa avea comandato, che a me si riferissero, e siane testimonia quella Verità, che non inganna, e non è ingannata. Ma il mio cuore accecato non conobbe allora donde venissero quelle parole, tuttochè e le parole, ed il senso perfettamente intendessi.

Jo era nella predetta Città di Genova esercitando la Carica di Provinciale di quella Provincia, secondo la consuetudine dell'Ordine mio, e perchè s' avvicinava il tempo del Capitolo Generale, che s' avea da celebrare in Bologna, in cui doveva eleggersi il nuovo Maestro Generale dell'istes' Ordine, perciò insieme con altri Frati, e Maestri m' era apparecchiato al ritorno, cioè ad imprendere il viaggio per Mare sino a Pisa, acciocchè sinalmente, guidandoci Iddio, andassimo di là a Bologna, siccome facemmo. Ed avendo noi a tal'essetto noleggiato una certa piccola nave, aspettavàmo il tempo buono per navi-

gare

gare, che per allora non era favorevole a' nostri voti. Il perchè in quell'istessa mattina, in cui passò Caterina da questa vita, io era sceso nella Chiesa per la Festa del Beato Pietro Martire, che in quel giorno da' Frati si celebrava, e benchè indegno, io avea letto, o celebrato la Messa: Poichè me ne tornava al Dormentorio per mettere in assetto le bagagliuole all' uso di chi viaggia, e passando innanzi ad un' Immagine della Gloriosa Vergine, dicea con voce sommessa, secondo il costume de Frati, la Salutazione Angelica, ed a caso mi fermai un poco; e subito si fè una voce, di cui non udivasi il suono nell' aria, esprimendo le parole non all'orecchie del corpo, ma della mente, le quali tuttavia meglio intendeva nella mente, che fe col suono della voce esteriore fossero state vicino a me profferite. Nè io so altrimenti descrivere quella voce, se pur voce dee dirsi quella, che non aveva altro suono esteriore. Ma che che sia, quella voce mi sè risuonare, e intendere nella mente queste parole. Non temere: Io son qui per se: Io sono in Cielo per se: Io si proteggerò, e si difenderò: Sta pur sicuro, e non temer nulla: Io sto qui per te. Intese colla mente tali cose, io sui sorpreso sper confessare il vero ] da una grande angolcia, e stava pensando qual fosse questa consolazione, e questa promessa di sicurezza.

fare, che della Genitrice di Dio Maria, cui salutava, che così mi parlasse, contuttociò considerato il mio demento non ardiva ciò credere, ma pensava, che qualchè grande disavventura sosse per accadermi, e però io pregava, che la Madre della misericordia, secondo la consueta sua pietà, con cui sempre consola gli afsitti, volesse con questa promessa di consolazione rendermi più cauto, e più pronto a patire costantemente qualunque cosa occorresse. Io dubitava ancora (perchè avea predicato nella detta Città

Cc4

la Crociata contra gli Scismatici) che nel viaggio di Mare io potessi incontrare degli Scismatici, i quali forse facessero qualche danno a me, ed a' miei. E così da questi penfieri io fui frastornato da intendere il misterio, che il misericordiosissimo Signore, mediante lo Spirito della sua Sposa, operava, per sollevare la debolezza della mia pufillanimità, la qual ben'avea conosciuta la stessa Vergine, ma assai meglio il Signore, Sposo di Lei; onde in raccontare sì fatte cose io veggo d' aver più materia di confusione, che di vanità. E però ho scritto sicuramente queste cose, affinche volendo sfuggire la mia confusione, io non tacessi la gloria dello Sposo, e della Sposa, per cui benefizio io fui tanto benignamente confortato. Del rimanente, acciocche non si creda, che solo a me lontano sia stato manifestato il suo passaggio, io son costretto a narrare una certa Visione, che nell'ora, in cui la Santa Vergine spirò, fu mostrata ad una certa Matrona Romana (siccome ella stessa, che videla, seriamente, e con gran divozione mi raccontò) alla cui relazione non per leggerezza, nè per ignoranza prestai fede, imperocchè io avea avuta cognizione della sua coscienza, e della sua vita, quasi per venti Anni, o in quel torno, prima che tutte queste cose accadessero; poichè ella soleva confessare a me i suoi peccati, e chieder sempre intorno a' dubbi della sua coscienza a me configlio ; e però racconto con ficurezza quelle cose, ch' io scrivo.

che morì la Santa Vergine una certa Matrona, cioè Madre di due figliuoli, che per proprio nome chiamavasi Semia, di non molto oscura, nè molto chiara stirpe, ma di numerosa Parentela tra gli ordinari Cittadini di Roma. Costei innanzi alla morte del Marito, e più persettamente ancor dipoi, si dispose a servire all' Altissimo, e co' Pellegri-

Iegrinaggi, o visite delle Chiese di Roma, e coll' Orazioni si dedicò quasi totalmente al Divino servizio, e così per lungo tempo perseverò. Ella avea per costume in ogni tempo levarsi di notte; ma allora riposava per un poco nel letto ristorandosi con breve sonno, per rendersi alle fatiche, e a' pellegrinaggi più robusta. Avvenne dunque, che quando la Santa Vergine [come sopra dicemmo ] venne a Roma, costei medesima, che prima era stata informata sì da me, che dagli altri dell' eccellenza delle sue Virtù, andò subito a trovarla, e cominciò a gustare la dolcezza della sua conversazione, e dire a me, ed agli altri, che l'aveano informata, che nè pur la metà delle sue perfezioni gli aveamo raccontate. Laonde fecesi sua famigliare, e frequentava la Casa dell'abitazione di Caterina; ma per li consueti pellegrinaggi, e perchè dovea servire a due figliuoli, passavano alcuna volta molti giorni senza ch' ella vedesse la Santa Vergine, e però non pensava, che la fosse sì ravemente inferma.

na, in cui la Santa Vergine passò da quelta vita, Semia, la Matrona di sopra mentovata, levossi, secondo il suo costume, ad orare, e compita l'Orazione intorno all' Alba, le venne inmente, che, poichè era giorno di Domenica, era d'uopo, ch' ella prestamente s' alzasse, sì perchè voleva essor presente all'Offizio della Messa solenne, e sì ancora, perchè essendo allora ella sola in Casa, egli era necessario, che personalmente si prendesse la cura della cucina per apparecchiare il desinare de' figliuoli. Perciò ella si pose a giacere con intenzione di dormire un poco, e presto levarsi. Per la qual cosa, siccome naturalmente suol fare la sollecitudine della mente, ancor dormendo era stimolata ad alzarsi presto. E mentre quafi parlando a sè stessa, diceva: Convien che su sorga tosso

406 per ordinar prima la Cucina, e poscia all' ora sua tuvada alla Chiesa; apparille un certo Fanciullo bellissimo in età d' otto, o dieci Anni, secondo che rassembrava, e le disse. Io non voglio, che tu sì prestamente ti svegli, o ti levi, finchè non vegghi ciò, ch' io voglio mostrarti. Ma Colei, benchè della veduta del Fanciullo assai si dilettasse, nulladimeno fatta sollecita per cagion della Messa, diceva. Lascia, ch' io mi levi, o buon Fanciullo, perocchè non conviene, ch' io tralasci oggi la Messa solenne. Ma il Fanciullo. Io non voglio, disse, in alcun modo, che tu sorga, se prima non avrai vedute quelle cose maravigliose, che per parte di Dio voglio mostrarti. E tirandola, come parevale, pe' panni, conducevala in certo luogo spazioso, dove appariva la forma d'un certo Oratorio, o Chiesa, e nella sommità di questo luogo era un certo Tabernacolo d'argento assai bello, ma chiuso. E allora il Fanciullo disse. Aspesta un poco, e wedrai ciò, ch' è in quel Tabernacolo.

E immantinente apparve un'altro Fanciullo simile à quello, che portava una certa scala a quel Tabernacolo d'argento, il quale in luogo eminente era situato, e secondo che pareva, salì per la scala, e con una certa chiave d'oro aprì l'uscio del medesimo Tabernacolo. Aperto l'uscio, apparve subito alla Matrona, che ciò vedea, una certa Fanciulla d'eccessiva bellezza, vagamente adorna, poich' era vestita d' una veste bianca, e risplendente, e di monili ornata, e nel suo capo erano tre Corone assai ben composte, ed unite insieme, dimodoche ciascuna interamente appariva. La più bassa era d' Argento, mostrando un candor di neve: la seconda era d'Argento mefcolata con oro, rosseggiando, siccome sogliono alcuna volta i panni rossi coperti con fila d' oro; e la terza era puramente d'oro, ma per ogni parte intessuta, e adorna di margherite, e di pietre preziose. Avendo quella divota

Matro-

Matrona veduto Costei, considerava, chi fosse questa Fanciulla con tanti ornamenti abbellita, e guardando fisso in faccia sua riconobbe chiaramente l'effigie della Vergine Caterina da Siena, ma perchè sapeva esser Lei di maggior' età di quella, che dimostrava quella Visione, dubitava, che fosse un'altra. Intanto il Fanciullo, che da principio apparille, le dimandò se conoscesse Colei, che vedeva: a cui la Matrona rispose. Il volto certamente è'l volto di Caterina da Siena, ma l'esà non corrisponde. E mentre così dubitando per buona pezza guardava in Lei, quella, ch' era dentro al tabernacolo sorrise, e disse a que' due Fanciulli. Vedete voi, che costei, non mi conosce? Vennero dipoi altri quattro Fanciulli, somiglianti a' due primi, che portavano una Seggia a somiglianza d'un Talamo ornato di preziosi panni, di color porporino, e avendola deposta vicino al tabernacolo sopraddetto, salirono destramente in alto, e presero nelle mani la detta Fanciulla coronata, volendo collocarla nel Talamo mentovato. Ma, disse allora la Fanciulla. Lasciatemi andar prima da Costei, che ora mi vede, e non mi conosce; e ciò detto, quasi volando venne alla spesso nominata Matrona, e le disse. Semia, non mi conosci tu? Io son Caterina da Siena, siccome dal mio Sembiante apparisce. A cui Ella rispose. Sei tu la mia Madre spirituale Caterina? Ed Ella. Io sono, ma offerva bene quelle cose, che tu bai veduto, e quelle, che tu vedrai.

ra Ciò detto fu da que' sei Fanciulli ricondotta, e collocata nel Talamo sopraddetto, ed immantinente levata in alto: e mentre Semia guardava Lei, che si partiva, apparve tosto in Cielo una Sedia, e sopra la Sedia un Re, che sedeva incoronato, ed ornato di gemme, ed avea nella sua destra un Libro aperto. Intanto que' Fanciulli innalzavano col Talamo Caterina sino alla predella della Sedia, e a' piedi di Colui, che vi sedea, ed essendo

quivi

quivi giunti deposero il Talamo, e incontanente la Vergine prostrandosi a' piedi del Re, l'adorò. Ciò fatto, disse il Re. Sia ben venuta la mia dilettissima Sposa, e Figlinola Caterina. Ella poi per comando del Re alzò il capo, e lesse in quel Libro aperto per tanto spazio, in cui potesse agiatamente dirsi una volta l'Orazione Domenicale, e finalmente per lo stesso comando alzossi in piedi, vicino alla Sedia, aspettando la Reina, che conduceva seco una grandissima Schiera di Vergini, e veniva secondo che pareva, a trovare il Re; Essendosi avvicinata la Reina scese tosto la Vergine Caterina da quel grado, ove Ella era, e piegate le ginocchia adorolla, e la Signora de' Cieli fattasele incontro, e prendendola per le mani: Sia ben wennta, disse, la mia dilettissima Figliuola Caterina, e sollevandola in piedi, l'ammise al bacio della pace. Ciò satto poichè dinuovo adorò l'Imperatrice de' Cieli, per comando di Lei accostossi all' altre Vergini, e ciascuna con gran giubilo la ricevette al bacio di pace. Mentre queste cose accadevano, Semia, che le vedea fortemente gridava. O Signora nostra, o Madre del Nostro Signor GESU' Cristo intercedi per noi. E poco stante. O beata Maria Maddalena, o beata Caterina, o beata Agnese, o beata Margarita pregate per noi Ediceva a me, siccome affermava, che quantunque apparisse a lei, che queste cose accadessero in Cielo, contuttocciò discerneva ogni cosa particolare, come se ella fosse stata a' piè d' alcuni gradi, e avesse veduto quelle cose, che in cima d'essi sacevansi. E soggiugneva, che non solamente la beatissima Madre di Dio, ma ancor tutte l'altre, ciascuna di per sè, ottimamente conobbe, e distinse. E però chiamava nominatamente ciascuna, perocchè ognuna portava il segno del suo Martirio, cioè dire, Caterina la Ruota, Margarita avea sotto i piedi il Dragone, Agata mostrava le mammelle tagliate, e così dell'

dell' altre. Alla fine facendo tutte le Vergini applauso alla Vergine Caterina, fu tra loro collocata, e coronata in gloria, come abbiam detto. Così Semia, la Matrona spesse volte mentovata, su riscossa dal sonno, ed aprendo gli occhi vide, che già il Sole era giunto all' ora di Terza, o in quel torno, della qual cosa assai rammaricandosi, sì per cagion della Messa, e sì ancora per cagion de' figliuoli, le cui vivande non erano apparecchiate, cominciò a considerare perchè suor del solito sosse stata mostrata a lei questa Visione, avvegnachè ella non sapesse, nè credesse, che la Santa Vergine fosse morta, quanto che ella sapesse, che era inferma, sì perchè, essendo stata per molti giorni innanzi occupata in altre cose, non l'avea visitata, e sì ancora, perchè era cosa consueta a Caterina il liberarsi da infermità ancora gravissime. Laonde credeva più tosto, che Caterina per quello spazio di tempo, in cui ella avea avuto la Visione, fosse stata, secondo il suo costume, in qualche ratto singolare, in cui avesse ricevuto grandi rivelazioni dal Signore. Ma perchè, per la tardità dell'ora, dubitava di poter truovare per quel giorno la Messa, sospettò, che fosse un' illusione dell' antico Avversario per farle perder la Messa in giorno di Domenica contro'l precetto della Chiesa. Perciò affrettossi tosto, e posta al fuoco la pentola, corse alla Chiesa Parocchiale dicendo nel suo cuore. S' io resterd senza la Messa sarà per me segno, che questa Visione venne dall' antico avversario: se potrò udir la Messa, allora dirò, che questa Visione bo avuta per li meriti della mia Madre Caterina. Arrivando poi alla Chiesa trovò, che cantavasi l'Offertorio dopo l' Evangelio. Perloche rattristandosi grandemente disse. O misera me! Il Nimico m' ha ingannata. E subico tornò a casa per badare un pochetto alla cucina, e poi cercare in altre Chiese, se potesse avere una Messa intera. Ma mentre ella face-

faceva una certa faccenda in Casa, udi suonar la Campana a Messa presso un certo Monasterio di Vergini, vicino alla sua Casa, e rallegratasi affrettossi, per andare a quella Chiesa, e però lasciò stare i cavoli, che avea mondati, e lavati, siccome stavano, nè li mise nella pentola, come volea, e chiuse a chiave la porta di Casa senza lasciarvi dentro alcuno. Essendo poi arrivata alla Chiesa del detto Monasterio, trovò, che appunto allora incominciavasi l'Ofizio della Messa, della qual cosa rallegratasi, disse tra se. Non m' ha ingannato il Demonio, siccome io mipensava. Ma temeva assai, che nonsi turbassero i figliuoli, ch' erano di matura età, perocchè ben sapeva, che le loro vivande non erano apparecchiate, nè per lei potevano in ora opportuna apparecchiarsi, ma tutto raccomandò al Signore, affinche ella potesse restar consolata di star presente all' Usizio della Messa, pregando tuttavia il Salvatore, che se quella Visione era venuta da Lui, preservasse lei dallo scandolo de' figliuoli, che per la loro rigidezza assai temeva, e così ascoltò compitamente la Messa solenne. Finita la Messa, mentre la tornava a Casa trovò i figliuoli per la via, che incontrandola, le dissero. Madre l'ora è già tarda, fate, che noi possiamo desinare, a cui ella rispose. Aspettate un poco cari figliuoli, perchè in poco tempo si farà ogni cosa. E corse verso la Casa, e truovandola chiusa, siccome l'avea lasciata, aprì la porta, e pensando a compire ciò, che le restava d'opera, o di fatica, trovò che tutto era perfettamente compiuto, cioè i cavoli colla carne, e tutte l'altre cose si bene apparecchiate, che potevano ircontanente andare a tavola. Ella si rimane attonita, e conosce d'essere stata mirabilmente esaudita dal Signore, e risolve d'andare subito dopo il desinare a trovar Caterina, che credeva esser' ancor viva, e tutte queste cose a Lei raccontare. Intanto con grand' allegrezza chiama a tavola

vola i figliuoli, che poco eran lontani, e mangiando loro, ella pensa sempre a quella Visione sì grande, già con
due miracoli confermata: Ma i figliuoli ancora, che tutte queste cose ignoravano, lodavano le vivande migliori
del solito, sedi ella intanto andava ruminando nel suo cuore tutte quelle cose, che avea vedute, e che vedeva, e
come a me particolarmente signisicò, diceva trasè. O Madre mia diletta tu sei venuta in Casa mia a porte chiuse per
farmi la cui ina i Orai per verità io sò, che vu sei Santa, e

che ser la vera Ancella di Cristo.

1711. Nè pen tuttociò sospettava Semia, che Caterina fosse uscira di vita, anzi partendosi, poiche i sigliuoli ebber mangiato, andò subito alla Casa dell' abitazione di Caterinal, e secondo il solito picchiò all' uscio di Casa, ma non vi fu chi le rispondesse. Dissero a lei le vicine, che Caterina era andata a visitare le Chiese, e che non era veruno in Casa, la qual cosa ella si credette, e partì. Ma per verità tutti coloro, ch' eran dentro piangendo la loro Madre spiritualer, da quale in questo malvagio secolo Orfani gli avea lafciati, occultavano agli altri la fua morte, sì perchè non si facesse tumulto, o ragunanza di Popolo in Casa, si ancora, perchè voleano tener consiglio con Uomini prudenti, per determinare, come dovefsero celebrare le sue Esequie, ed alcuni, benché pochi, aveano mandati fuori, i quali aveano chiusa la porta dalla parte di fuora, come se non fosse alcuno in Casa, assinchè in tal maniera, potessero senza impedimento soddisfare al suo dolore col pianto, e con più quiete deliberare su quelle cose, che dovean farsi. Fu però l'ultimo, e determinato configlio loro, che nella seguente mattina, dovesa se portarsi il Corpo Verginale alla Chiesa de' Predicatori, che dal Volgo sichiama Santa Maria della Minerva, e quivi , secondoche ne concedesse il Signore, dovessero

celebrarsi l'esequie. Che più? Essi occultatono assai. e con ogn' industria la morte di Caterina, e feciono segretamente ciò, che volean fare, ma non potettero talmente occultarla, sicchè lo Sposo di Lei non sapesse molto più manifestarla. Conciosossecosache subito che il suo Corpo fu portato alla Chiesa, tutto il Popolo di Roma il seppe, ed una grandissima moltitudine concorse alla sopraddetta Chiesa, ed a turbe, a turbe correvano i Popoli, a toccar le sue veste, o i piedi; a tale che i suoi figliuoli, e figliuole temevano insieme co' Frati, che non solamente le vesti, ma ancora il Corpo dal Popolo, che affoliavasi non fosse lacerato, ed a membro a membro non fosse sbranato. Il perchè posero il sagro Corpo dentro a' cancelli di ferro d'una certa Cappella, che dentro la medesima Chiesa sotto il nome di S. Domenico è dedicata. Quello poi, che dopo queste cose accadesse nel seguente

Capitolo farassi noto.

Fra tanto Semia, la Matrona di sopra nominata, a caso sopravvenne, e veggendo il tumulto del Popolo, domandò della cagione d'un concorfo sì grande, e tosto le fu detto, che Caterina da Siena era morta, ed il suo Corpo era nella itessa Chiesa, e per questo il Popolo vi concorreva. Ciò udito Semia immantinente gridando accostossi al luogo, dove il sagro Corpo giacevasi, ed alle Figliuole spirituali di Caterina, che stavano intorno alla fua bara, dise. O crudelissime Donne, perche m' avete voi mascosto la morse della dolcissima Madre mia? Perchè non m': avete voi chiamata al suo transito? E mentre quelle di ciò si scusavano, ella dimandolle. Ditemi quando spirò. A cui elle dissero. Ters circa l'ora di terga rende lo spirito al Creatore. Allora Semia graffiando coll' unghie la propria faccia, esclamo. Io l'ho veduta, io ho veduta la Madre dilettissima uscir dal Corpo, e, veggendo me, gli Angioli la portarono in Cie-

lo coronata di tre preziosissime Corone, e di candide, e risplendente vesti adorna. Adesso io so, che il Signore ha mandato l'Angiolo suo, e mi ha fatto vedere la fine della mia Madre, e mi serbò sin' al tardi la Messa, e, ciò, che è più, nel Ministerio della Cucina miracolosamente aiutommi. O Madre, o Madre! Perchè non intesi io, mentre era in quella Visione, che tu eri passata da questo Mondo? Ciò detto raccontò tutte le cose, che avea vedute, a' figliuoli, ed alle figliuole, che stavano intorno a custodire il sagro Corpo di Caterina. E questo sia il sine del presente Capitolo.

## CAPITOLO V.

De' segni, e Miracoli, che operò il Signore dopo la Morte della Santa Vergine, tanto prima della sua sepoltura, che poi, cioè di quelli, che da me potettero risapersi, poichè molti ne suron fatti, che non sono stati scritti.

L'erminato il corso del pellegrinaggio di questa Santa Vergine, non lasciò la Divina Potenza, che sempre era stata sua compagna in questa vita, di manifestare a' Fedeli il merito della sua Santità, ancor dapoi, ch' Ella avea già conseguito il premio. Imperciocchè, siccome di sopra accennossi, quasi tutto il Popolo di Roma, senza che alcuno chiamasse, o che ciò proccurasse, anzi mentre molti cercavano, come si è detto, di tener ciò occulto, concorse alla Chiesa, dove giaceva il sagro Corpo di Lei non ancora sepolto, baciando con riverenza i suoi piedi, e le mani, e raccomandandosi alle sue Orazioni; e su si grande il tumulto del Popolo, che vi concorrea, che su necessario, siccome ho detto, che il sagro Corpo si ponesse dentro i Cancelli di serro della Cappella di S. Domenico.

D d

Mol-

Molti frattanto confidandosi ne' meriti della sua Santità cominciarono a condurre Infermi, e Languidi, e chiedere dal Signore per li meriti di questa Vergine la loro salute. Nè restò deluso il lor desiderio. Ond' io son costretto ad inferire in questo luogo quelle cose, che ho trovato negli scritti, ed alcune altre raccontare, le quali a me son

pienamente manifeste.

Mentre il sagro Cadavere era nella Chiesa sopraddetta, una certa Suora dell' Ordine, che si chiama il Terz' Ordine di S. Francesco, ed ella chiamasi Domenica, originaria di Bergamo Città della Lombardia, abitante in Roma, la quale avea patito una si grave, e sì lunga infermità in un braccio, che per sei mesi innanzi alla morte di Caterina non avea potuto adoperarlo, perciocchè egli era divenuto invalido, e quasi inaridito, andò alla Chiesa predetta, e non potendo per la folla accostarsi al Corpo, porse un certo suo velo, pregando, che con quello si toccasse il Corpo di Caterina, ed a Lei si rendesse. Ciò satto, poselo sopra il braccio, e senza indugio su subito pienamente liberata. Perlochè cominciò in mezzo di tutto quel Popolo a gridare, e dire: Ecco, ch' io sono stata liberata, per li meriti di questa Vergine, da una incurabile infermità, per cui avea perduto tutto il braccio. Fecesi, ciò inteso, maggior tumulto nel Popolo, e molti cominciarono a condurre là i loro infermi, acciocche almeno potessero toccare le fimbrie delle sue vestimenta.

Tra gli altri vi fu condotto un certo Bambino in età di quattr'anni, a cui per certa infermità eransi ritirati i nervi del collo, tenendo talmente il capo piegato affatto sopra le spalle, che non poteva in alcun modo alzarlo. Questi essendo stato portato al sagro Corpo, subito che colla mano Verginale su toccato nel luogo del malore, e con un certo velo della stessa Vergine cinto in-

torno

torno al collo, cominciò a migliorare, ed in breve spazio di tempo, su persettamente sanato. Per tal cagione non supossibile per tre giorni di dar sepoltura al sagro Corpo, cioè a cagion de' segni, e de' Miracoli, che per Lei si sacevano. Fu sì grande in que' tre giorni il concorso del Popolo nella Chiesa, che volendo un certo Maestro di sagra. Teologia predicare a quel Popolo sopra le lodi della ttessa. Vergine, non potè in alcun modo acchetare il tumulto del Popolo, e per conseguente non potè avere udienza, onde, ascoltando molti, disse queste parole. Questa Santa Vergine non abbisogna delle nostre prediche, perocchè Ella predica abbastanza, e manifesta se stessa se con detto scese senza sinire, anzi senza nè pur cominciare il sermone, ma intanto si moltiplicavano, e crescevano i Miracoli.

4 Conciosiacosachè un tale Romano, chiamato Lucio di Cannarola oppresso da certa infermità, nè trovando medicina, che gli giovasse, avea perduta quasi una coscia con tutta la gamba, in guisache appoggiandosi ancora col bastone, appena poteva per poco spazio camminare. Costui, udita la fama de Miracoli, che per mezzo della Vergine Caterina operava l'Altissimo, arrivò con gran fatica alla Chiesa già detta, e coll'ajuto altrui su condotto alluogo, dove il Corpo Verginale giaceva. Quivi con: gran divozione pose sopra la gamba, e lo stinco debole, e infermo la mano di Caterina, e cominciò immantinente a sentir giovamento, e vigore in quelle parti, e prima, che di lì si partisse, su totalmente risanato, maravigliandosi tutti quelli, che v'erano presenti, e benedicendo l' Onnipotente Iddio, che sempre ne suoi Santi apparisce ammirabile.

In oltre una certa Fanciulla, per nome Ratozzola, avendo un'orribile infermità di lebbra nella faccia, talmenteche il naso, e'l labbro superiore della bocca d'orD d 2 renda,

renda, e fetente scabbia eran coperti, intesa una tal fama, andò alla Chiesa mentovata, e ssorzandosi d'accostarsi
al sagro Corpo, su più volte ributtata in dietro da circostanti. Ma facendo ella importunamente istanza d'entrare, sinalmente entrò, e siccome vogliosa di quella grazia, che sommamente desiderava, non solamente a' piedi,
ed alle mani del Corpo Verginale, ma anche al volto appressò il suo malore. Che più? Sentì ella subito alleggerir
la sua lebbra, e in poco tempo su persettamente guarita,
cosicchè nè pur vestigio nella sua faccia ne rimase.

dalla sua Moglie, che si chiamava Lella, ricevuta una sigliuola, la quale nell' età fanciullesca era incorsa in quella infermità, che dicesi Tisichezza, e non potea per alcun
medicamento liberarsene. Ora il Padre, e la Madre inteso il grido de' Miracoli dalla Santa Vergine operati, raccomandandola divotamente alla stessa Vergine, la secero toccare un velo, e certi Paternostri, che aveano toccato il
Corpo di Caterina. Cosa mirabile! Mentre eglino si ssidavano in certo modo della salute della Fanciulla, subitoche ella ebbe toccate le cose predette, senza, alcuno intervallo su totalmente liberata, e alla pristina sanità restituita.

7 Oltre ciò, mentre il sagro Corpo giaceva insepolto, un certo Cittadino di Roma chiamato Antonio di Lello di Pietro, stando nella Chiesa del Principe degli Apostoli, udi il romore delle maraviglie per li meriti di quosta Santa Vergine operati. Costui, per certa eccessiva fatica, era incorso in una certa indisposizione, per cui s' era
quasi renduto inabile a camminare, nè i Medici con tutte
le naturali medicine avean potuto, non dico liberarlo,
ma nè pur mitigare la già detta infermità. Il perchè, udita la
predetta sama de' miracoli, divotamente raccomandossi al-

la.San-

la Santa Vergine, e fece una promessa con voto, se per li meriti di Lei; fosse liberato. Cosa mirabile! Subito fatto il voto fu da quella indisposizione, che pativa, perfettamente curato, nè più sentì quelle gravezze, e liberamente, e destramente come prima camminò, e venne & visitar le Reliquie della sua Liberatrice : Sciolse il voto, che fatto avea; e a tutti, che volcano udirlo, notificò la

grazia, che avea ricevuta.

Di più una certa divota Matrona, che era assai familiare della Santa Vergine, anzi sua domestica, ovvero Albergatrice, perocchè nella propria Casa con tutta la sua Compagnia l'avea-ricevuta, e si chiamava Paola, al tempo, che mori la Santa Vergine, era stata per quattro mesi da' dolori di fianco, e di gotta gravemente travagliata. E perchè i rimedi di questi due malori son fra loro contrarj, poichè uno richiede i medicamenti apritivi, e l'altro stringenti; quindi è, che la detta Matrona era sommamente afflitta, ed alcuna volta fino alla morte si riduceva. Defonta la Santa Vergine, chiese con grand' istanza d' aver qualche cosa di quelle, che il sagro Corpo di Lei avean toccato; ed essendo ciò stato fatto una sera alzossi la mattina seguente liberamente dal letto, da cui per quattro mesi non potè levarsi, siccome ella stessa mi raccontò dapoi, ch'io venni a Roma. Questi, e molti altri Miracoli, che per negligenza degli Scrittori furono intralasciati operò per mezzo della sua Sposa l' Onnipotente Signore innanzi, che il suo Corpo fosse dato alla sepoltura, la quale, come di sopra s'è detto, su, a cagion del concorso del Popolo, per tre giorni differita.

Ma poiche il Corpo fu chiuso nel sepolero non ristette la Divina Potenza di dar la salute agl' Infermi, anzi Ella fu in certo modo accresciuta. Imperciocche un certo Romano chiamato Giovanni Veri, o di Neri avea un figliuolo

Dd 3

PIC-

418

piccolo, che non poteva in modo alcuno starsi ritto in piè, nè per conseguente camminare. Ma sentendo vociserarsi i sopraddetti Miracoli, sece un voto a Dio, ed alla Santa Vergine Caterina per la liberazione del già detto figliuo-lo. Che più? Fu condotto il Fanciullo al sepolcro di Caterina, e subito che sopra quello su posto, suron consolidati i suoi piedi, e le gambe, e cominciò a star di per sè ritto, e camminare, come se mai non avesse patito alcun male.

Anche un certo Giovanni di Tozzo avea negli occhi un' orribile infermità, talmenteche da un' occhio scaturivano vermi. Costui fece un voto alla Beata Vergine Caterina da Siena, e fu subito compiutamente liberato, e venendo al fuo sepolero, narrò la grazia a lui fatta, e, come suol farsi, pose un' essigie di cera sopra il sepolcro. In oltre una certa Pellegrina Tedesca, (il cui nome trascuraron di scrivere coloro, che vi furono allora presenti, e che queste cose anno scritto,) avea tale indisposizione negli occhi, e sì gravemente, e per sì lungo tempo pativane, che quasi avea perduto affatto l'uso del vedere, ed in certo modo disperava di ricuperarlo. Costei raccomandandosi divotamente alla Santa Vergine, sece un voto, ed in breve senz' altra medicina ricoverò la vista, onde venendo al suo Sepolcro sì chiaramente vedeva, come innanzi di partire una tale infermità avea fatto.

una tale Signora Romana, che chiamasi Maria, incorse in una certa malattia di capo, sì grave, che nulla giovando molti, e diversi medicamenti, che avea adoperati, avea affatto perduto un' occhio. Perlochè, sì per lo dolore, che per la vergogna non volea uscire della propria Casa, nè pur comparire dinanzi agli Uomini. Costei, sentendo bandire i Miracoli della Santa Vergine, raccomandossele divotamente, e sece un voto. La notte seguen-

te ap-

te apparve la Santa Vergine alla Servente della detta Signora, e le disse. Di a Madonna Maria, ch' ella non usi più medicamenti, ma vada ogni mattina a udire l'Osigio Divino, e sarà liberata. Avendo ciò riferito la Fante alla sua Padrona, ella appigliandosi al suo consiglio, andossene all' Ofizio Divino, e immantinente cessò il dolore, e cominciò dall' occhio accecato a vedere, e così perseverando a udire il Divino Ofizio ricuperò perfettamente la vista, e la pristina sanità. Quì osservate, vi prego, o Lettore, che cosa abbia fatto in tal caso la Santa Vergine. Ella imitò in quest'opera lo Sposo suo, o per parlare più propriamente, l'Eterno suo Sposo la fece simile a sè in quest' opera, poiche non le basto di risanare il corpo di colei, che l' invocava, se a lei non dava insieme la medicina dell' Anima. Potea ben' Ella concedere a costei, siccome agli altri avea fatto, dopo l'invocazione, ed il voto, il rimedio della cecità, ma volle più pienamente di quel, che colei chiedesse, esaudirla, secondo il costume del Salvatore, che non risanava il corpo senza l'Anima, ed a colui, che per impetrare la falute del corpo era venuto, perdonò prima i peccati, dicendo. Confide fili remittuntur tibi peccata tua. \* \* Matt. 9.2

12 Inoltre un certo Giovane chiamato Jacomo, figliuolo d'un certo Romano, che chiamavasi Pietro di Niccolò, era per certa grave infermità da più mesi travagliato, coficche non giovandoli alcun rimedio della Medicina fu condotto allo stremo, e non essendovi alcuna speranza di vita, una certa divota Donna nominata Ceccola Carteria si votò alla Beata Vergine Caterina, e in un'attimo, ripigliate le forze, comincid a migliorare, e in pochissimo tempo fu da quella infermità liberato. Anche una certa Donna chiamata Cilia di Petruccio da Roma, oppressa da infermità, dopo i rimedi de' Medici si condusse all'estremo, in guisa che gli stessi Medici diffidavano affatto della sua sa-

Dd 4 lute. lute, e secondo il corso naturale giudicarono assolutamente, ch'ella si sarebbe morta. Essa però divotamente raccomandandosi alla Santa Vergine Caterina da Siena, sentì in un subito il conforto della salute, e pigliando in quell'ora miglioramento, sulle tra pochi giorni la pristina sanità interamente restituita.

13 Di più una certa nobile, e divota Donna, che si chiamava Madonna Giovanna Ilperini, avea un' intima cognizione della Santa Vergine, mentre Ella visse, e però veduti i suoi Miracoli maggior fede concepette alla sua Santità, talmenteche a qualunque Infermo ella si trovasse attorno, sempre esortavalo a raccomandarsi divotamente alla Santa Vergine Caterina da Siena, onde proccurò, che molt' Infermi per li meriti della stessa Santa Vergine fossero risanati. Or' una volta avvenne, che uno de' figliuoli della stessa Nobil Donna, d'età puerile, incautamente camminando, o correndo sopra il Terrazzo della sua Casa, cadesse senz'alcun' ostacolo, che l' impedisse, precipitosamente alla ngiù verso terra, dinanzi gli occhi della propria Madre, la quale ciò vedendo, stimò, siccome era assai verisimile, che per quella caduta il Fanciullo morisse. o che almeno restasse in qualche membro per sempre storpiato. Laonde fortemente grido. Santa Caterina da Siena ti raccomando il mio figlinolo. Cosa mirabile! Ancorche l' altezza del luogo, e la condizione sì del Fanciullo, che della caduta desse naturalmente a temere della repentina morte di lui, che cadde; contuttociò il Fanciullo nè afsai, nè poco restò offeso, e tanto su sano, e libero poi la caduta, quanto lo si fosse prima di cadere. Avendo ciò trovato la predetta sua Madre, la qual' in grandissima fretta scese a vederlo, rendette divote, ed umili grazie all' Onnipotente Iddio, ed alla sua Sposa Caterina, e a tutti predicava la Santità della Vergine Caterina da 14 Oltre Siena .

14 Oltre ciò una certa Donna, che all'altrui servigj vivea, e particolarmente con lavare i panni, e si chiamava Buona di Giovanni, mentre una volta lavava i panni alla riva del Tevere, accadde, che ella lavasse una certa coperta da letto, che si sa di panno di lino, e di bambagia, e chiamasi volgarmente Coltre. Mentre dunque costei incautamente lavava questa Coltre, e lasciava, che una gran parte di essa dal corso del fiume portata fosse, cotesta parte tirò colla sua gravezza quell' altra, che era tra le sue mani, e così tutta la Coltre scappando dalle sue mani, cominciò a scorrere insieme colla corrente. Ciò vedendo colei, e sapendo di non poter pagare la Coltre, se si perdesse, perocchè ella era poverina, volle ricoverare la stessa Coltre, ma mentr'ella troppo si stende per ritenerla, ancor'essa dall'impeto dell'acque lungi da terra fu rapita; così mancandole ogni umano soccorso restavale solo l'ajuto Divino, a cui mentre ella pensava a ricorrere, si sovvenne della sama de' segni, e de' miracoli operati in que giorni per la Santa Vergine in Roma: Onde invocandola disse. O Santa Vergine Caterina da Siena soccorrimi in così gran pericolo. E subito il soccorso di Caterina fu pronto, poichè colei sentì tosto alzarsi sopra l' acque, e come se quell'acque non corressero, usci da sè medesima con tutta la Coltre dal corso dritto dell'acqua, e senz'altro umano sovvenimento giunse a terra. Dopo questo, ella stessa attonita considerava, nè potea immaginarsi in qual modo da quel pericolo campata fosse, se non che apertamente confessava, che la Santa Vergine l'avea miracolosamente soccorsa, e co' suoi meriti liberata. Avendo l' Onnipotente Iddio tutti questi, e molt' altri Miracoli operato per testimonio della Santa Vergine sua Sposa, prima ch'io venissi a Roma, accadde finalmente, ch' io vi venissi con un peso a mè insopportabile, cioè coll' OfiOfizio del Magisterio dell' Ordine de' Frati Predicatori, ed allora da' miei Frati, e dalle Suore, Figliuoli, e Figliuole in Cristo della Santa Vergine tutte le soprascritte cose mi suron narrate. Ma un miracolo occorse dopo la mia venuta, del quale in gran parte io son testimone, e questo non debbo in verun modo tacere.

Io dunque era in Roma, ed avea trasportato il sagro Corpo della stessa Vergine in quel giorno, ch' Ella molt'anni innanzi m'avea predetto, siccome di sotto farassi noto, ed a cagione di certa infermità corporale ebbi bisogno del Medico, ch' era vicino al Convento de' miei Frati, e molto mio famigliare, ed amico, e si chiama Maestro Jacomo di Santa Maria Rotonda Costui, avendomi una volta visitato in occasione della cura medicinale, narrommi, che un certo Giovane Cittadino di Roma chiamato Niccolò, e per nome diminutivo, Cola, figliuolo della moglie d'un certo Cittadino nominato della stessa Città, che si chiamava Cintio Tancancini, e per conseguente suo figliastro, era gravemente infermato di mal di gola, che da' Medici vien detto Scheranzia, e ch'egli non vedea come potesse naturalmente curarsi, onde affatto di lui disperava. Di più intesi da altri, che il detto Giovane era in articolo di morte, e già s'aspettava il suo tranfito: Ma Alessia Compagna della Santa Vergine, della quale più volte di sopra s'è fatta menzione, udita una tal novella, considerando, che'l detto Cintio con tutta la sua Cafa era stato alla Santa Vergine assai caro, e divoto, andò frettolosa, a trovare il detto Giovane, che già stava in agonia, portando seco un dente della stessa Vergine, che per un gran tesoro erasi riserbato, e trovando lo stesso Giovane, che già veniva meno, per esserli chiusa a poco a poco la gola dalla postema, la quale perciò lo soffogava, pose il predetto dente sopra la sua gola, e subi-

423

to, come se una pietra caduta fosse, sentissi un gran romore, e ruppesi la postema. Quindi cominciò l'Infermo ad alzare il capo, e mandar fuori dalla fua bocca una gran quantità di putredine, e così in pochissimo tempo fu pienamente risanato, rendendo grazie a Dio, ed alla Santa Vergine, per virtù del cui dente fu per quella volta liberato da' denti della morte. Questo maraviglioso avvenimento lo stesso Niccolò, o Cola publicamente contava a tutti, ma singolarmente a' Medici, che meglio conoscevano lo stato naturale, e la disposizione affatto mortale del paziente: Intantochè predicando io una volta al Popolo la parola di Dio, e raccontando le cose grandi, che per mezzo della sua Sposa avea fatte il Signore, mentre io narrava questo Miracolo al Popolo, egli levossi in piedi in mezzo all' Udienza, e ad alta voce dise. Messere, Voi dite vero: Io son colui, a cui questa Santa Vergine fece un tal Miracolo.

16 A questi segni, e miracoli, che in particolare abbiam qui raccontati, sappiate, o Lettore, che molt'altri se ne aggiunsero, che non surono scritti, ma si publicarono per alcuni segni, cioè, per l'immagini di cera, che in grandissimo numero furon poste sopra il sepolero di Caterina ancora in tempo, ch' io v'era presente in persona. Ma la sfrenata cupidigia, per non dir malignità, d'alcuni ladroncelli (non so se forestieri, de' quali sempre Roma è ripiena, o pur domestici) non lasciò, che quell' immagini per lungo tempo vi battassero: imperciocchè furon tutte appoco appoco nascosamente portate via da' ladri, i quali certamente, o già son stati puniti, o presto saranno castigati. Io frattanto, accusando mè stesso dinanzi a Dio, ed agl' Angioli suoi, ed anche a tutti i Fedeli, confesso, che molti, e molte vennero da mè, che per li meriti di questa Santa Vergine ricevettero diverse grazie miracoloracolose, le quali la mia negligenza più, che di verun' altro lia nascoste al Mondo, perchè non sui sollecito a ridurle in iscritto, avvegnache deputassi una volta a ciò un cer-

to Notaio, che nè pur su diligente a registrarle.

/17 Ma una cosa, di che mi sovviene, non lascio, (correggendo un poco me stesso) di riferire, cioè, che al tempo, che già la Reina Giovana mandò contro a Roma Rinaldo degli Orsini con un gran seguito di Gente d'arme, per far pigliare, o cacciare il Sommo Pontefice Urbano VI., o (che peggio era) ammazzarlo; tenendosia Romani fortemente, e prudentemente col suo Pontefice. avvenne, che molti di Roma, e massimamente della Plebe, fossero presi da' Nimici, alcuni de' quali venivano legati agli alberi, e così eran lasciati, acciocche più crudelmente si morissero, ed altri eran condotti al Campo, e con istrumenti di ferro legati, affinche sè medesimi riscattassero. Or come io intesi da alcuni di loro, che furono liberati, quanti di essi invocaron subito la Santa Vergine furon miracolosamente liberati dalle catene, senza che alcuno, fuorche Iddio, l'ajutasse, e salvi si ridussono a Roma. Quindi un di coloro mi raccontò, che senza menovo indugio, subitochè invocò Caterina si trovò liberato da' lacci, con cui da' Nemici era stato legato ad un'albero, e tornandosene a Roma, invocando la stessa Vergine, non trovò alcuno, che l'impedisse. La qual cosa con gran divozione raccontando, aggiugneva poi, che alcuni altri per li meriti della Santa Vergine Caterina la felsa grazia avean ricevuta. Or siccome d'una tal sorta di Miracoli, così ancor di molti altri mi rammento aver' inteso parlar da molti, ma invecchiando la memoria, non posso distintamente ricordarmi di tutti gli altri. Intanto prego il Lettore, che con mente divota, non annojandosi per la lunghezza di questo Libro, nè per la rozzezza dello stile, colga

colga per suo prositto i siori, ed i frutti, suggendo sempre, siccome pettisero veleno, i freddi, e indivoti Detrattori. Del rimanente io quì farei sine a quest' Opera, se non dovessi parlare della sua Pazienza, che la Chiesa militante più che i Miracoli ne' suoi Santi osserva, secondo la Dottrina di San Gregorio; che la virtù della Pazienza riputò maggiore, de' segni, e de' Miracoli. Voglio però dettarne un Capitolo, impetrandomi ciò Caterina, e concedendolo l' Eterno suo Sposo, che col Padre, e lo Spirito Santo vive, e regna per tutti i secoli de' secoli. Amen.

## CAPITOLO VI.

Della forte Pazienza, che questa Santa Vergine in tutte le sue Azioni manifestamente dimostrò dalla sua Infanzia sino alla morte, percui chiaramente si pruova esser' Ella degna del titolo di Santa nella Chiesa di Dio Militante, giacchè di tanti gloriosi trionsi è adorna nella Chiesa Trionsante. Nel qual Capitolo si riduce in Epilogo quasi tuttociò, che di sopra s'è detto, a cagione di que' Lettori, che per poco s'infastidiscono, ed acciocchè, se Altri non può avere tutta la Legenda, avuto questo Capitolo, intenda la sostanza di quasi tutta la stessa Leggenda.

Sentenza della prima Verità, che per nostra salute assunse Carne umana, che coloro, i quali ritengono nelli cuor puro, e mondo la parola di Dio rendono in pazienza il frutto. \*E' come poco di sopra accennossi, dice San \*Luc. 8. 15. Gregorio nel Libro de' Dialogi: Ego virtutem Patientie signis, d' Miraculis puto majorem. Ma ancor l' Apostolo Giacomo nella sua Epistola Canomica dice: \*Patientia opus perfestum babet: Non perchè ella sia la somma, o la Reina delle Virtù, ma perchè ella è compagna indivisibile di quella.

\*1. Cor.13. quella virtù, che per testimonio dell' Apostolo, \* essen-13. do maggiore dell'altre Virtù, non ha mai termine, nè mai vien meno. \* Questa è la Carità, senza di cui nulla \* ibi v. 8. giova all' Uomo, qualunque altra Virtà. Di questa lo stef-\*ibi v.4.&5. so. Apostolo descrivendola disse, \* ch' Ella è paziente, e benigna, non ha invidia dell'altrui bene, non s'accende di sdegno, ne cerca le cose sue. Perciò la Sacrosanta Madre Chiesa, quando esamina la Vita degli Uomini santi, che debbon scriversi nel Catalogo de' Beati, non considera principalmente l'operazione de' Miracoli, per due ragioni: Prima, perchè molti malvagi fecero, e faranno de' fegni, che pajono Miracoli, ancorche non sieno, siccome i Maghi di Faraone, ed in somigliante maniera il Mago, e l'Anticristo co' suoi seguici a suo tempo faralli : Secondo, perchè qualche volta alcuni anche per virtù Divina fecero miracoli, ed alla fine furono ripruovati; sic-\*Mattaziaze come Giuda, e coloro, de' quali dicesi nel Vangelo, \* che nel di del Giudizio diranno al Signore. E non abbiam noi fatto miracoli nel tuo Nome? A' quali egli risponderà. Parsisevi da me operatori d'iniquità. Per la qual cosa dassi manifestamente ad intendere, che i segni, o Miracoli debbono secondo il giudizio de' Dotti esaminarsi, come quelli, che non possono per se stessi certificare la Chiesa militante, che la persona per cui son fatti sia nell' eterna beatitudine ammessa, o predestinata, avvegnache diano un grand' indizio di Santità, e massimamente quelli, che son fatti dopo il passaggio da questa vita. Ma ancor questi non rendono una total certezza, perocchè sebben quelli non: fosser Santi, a' sepoleri de' quali si fanno i miracoli, potrebbe effere, che Iddio misericordioso corrispondesse alla fede di coloro, che li credono Santi, non già in riguardo loro, ma per la gloria del Nome suo, affinchè coloro, che in Lui credono non vedessero andare a vuoto il

loro desiderio.

2 Quin-

2 Quindi è, che la facrofanta Madre Chiefa, la quale dallo SpiritoSanto è governata, volendo accertarsi, quanto in questa vita è possibile, del merito de' Santi, disamina la loro Vita, cioè quelle cose, che in questa vita anno fatte: attesoche così insegnolle il suo Sposo, dicendo. \* \*Matt.7.16. A fructibus corum cognosceris cos. Cioè dall' operazioni, perche, siccome il Salvatore ivi soggiugne. \* Non potest arbor \* bona fructus malos facere, neque arbor mala bonos fructus facere. E queste sono l'opere di Carità verso Dio, e verso il Prossimo, nelle quali, per testimonianza del Salvatore, consiste tutta la Legge, e le ammonizioni de' Profeti. Ma perchè siccome quest' Opere son grate a Dio, così sono spiacevoli al Demonio, si sforza lo stesso Demonio in ogni maniera possibile d'impedirle, tanto per se medesimo, quanto per mezzo del Mondo, cioè degli Uomini mondani. Perlochè agli Uomini Santi, che vogliono perseverare nel bene, senza di cui non sarebbono coronati, cioè dire, se eglino non perseverassero, è sempre necessaria la Pazienza, percui, non ostante qualsivoglia persecuzione, mantengono se stessi nella buona dilezzione di Dio, e del Prossimo. Laonde diceva il Salvatore a' Discepoli: \* In \*Luc.21.19. patientia vestra possidebitis animas vestras. E l'Apostolo afseguando la prima condizione della Carità, dice: \* Cha- \* 1. Cor. 13. ritas patiens est. Per questa ragione dunque nella Canoni, 4. zazione de' Santi più si ricercano, come s'è detto, l'Opere, che i Miracoli, e tra l'Opere stesse più ricercansi l' Opere di Pazienza, che l'altre, siccome quelle, che sanno della Carità maggior fede, e della Santità.

3. Tanto ho detto, perchè tutte le cose, che di sopra son scritte, essendo state da me scritte, e dettate, affinchè alla santa Chiesa Cattolica, ed a' suoi Governatori sosse manifesta la Santità di questa Vergine, ho stimato dicevol cosa, per li casi sopraddetti, di dettare un Capitolo della

Pazien-

Pazienza, acciò alcuno non possa della sua Santità ragionevolmente dubitare. Ma perchè some di sotto colla grazia del Signore farassi noto] tutta la Vita di Caterina su accompagnata colla Pazienza, nel raccontare gli atti della fua Pazienza, ridurrò in Epilogo (per quanto il Signore vorrà concedermi) quasi tutta questa Leggenda, ed a cagione singolarmente di que' Lettori, che facilmente s' annoiano, a' quali nelle materie divote par che un'ora siapiù lunga di tutto un giorno, ma nelle favole, e nelle ciance sembra loro il giorno più corto d' un' ora. Volendo dunque noi della Pazienza di questa Vergine brevemente trattare, si dee procedere molto ordinatamente, affinchè l'ordine stesso, toltane via la lunghezza, n'apporti la brevità.

Non v'è alcuno, che conosca la proprietà delle Virtù, e non sappia, che la Virtù della Pazienza s'esercita in quelle cose, che son contrarie all' Uomo, come ancora l'istesso suo nome dimostra, che dal patire è derivato: Imperciocchè le cose, che ripugnano all' Uomo, generalmente dividonsi in due generi, secondo le due sostanze dell' Uomo stesso, poichè alcune son contrarie all' Anima, ed altre al Corpo. Nelle cose avverse all' Anima nessuna pazienza è virtuosa, anzi è sempre viziosa, e la riprende con ironia, e con un certo figurato parlare il S. \*2. Cor. 11. Apostolo scrivendo a' Corinti. \* Libenter suffertis insipientes, cum fitis ipsi sapientes. Ma nelle cose avverse al Corpo ha luogo principalmente la Virtù della Pazienza, intendendo per Corpo tutte quelle cose, le quali si rendono sensibili all' Uomo Viatore, o elle pertengano a proccurare le cose corporali, o a promuovere le spirituali, come più chiaramente di sotto si farà manisesto. Ora i Beni, che in questa vita possono possedersi dall' Uomo si divino, secondo i Filosofi, in tre Classi, attesoche alcuni sian

19.

dilet-

dilettevoli, alcuni utili, ed altri onesti siano, e nella perpetua, o temporal privazione di questi ha luogo la virtù della Pazienza. I Beni dilettevoli sono la vita del corpo. la sanità del medesimo corpo, la dilicatezza sì de' cibi, che delle veste, e l'altre cose, che dilettano la carne, tra le quali si noverano anche i piaceri del senso. I Beni utili sono le ricchezze, che comprendono in sè molte cose, cioè i Campi, le Case, i Danari, le Gemme, gli Animali, e tutte quelle, che da queste provengono, la copia de' Parenti, e de' Servidori, e tutte l'altre, che aiutano chi vive in questa vita mortale. I Beni onesti son quelli, che fanno l' Uomo onorevole nel cospetto degli altri, siccome il buon nome, o vogliam dire la buona fama, l'onesta amicizia, gli studi laudevoli, e tutte le cose, che ajutano ad esercitare gli atti della Virtà. Tra i mentovati Beni, alcuni sono assolutamente illeciti, e questi debbon togliersi affatto: altri sono di sua natura impeditivi dello stato perfetto delle Virtù, e da questi dobbiam guardarci, o pure (che meglio è) disprezzarli: alcuni son leciti, ed altri son necessari alla Vita umana, e la privazione di questi dee con Pazienza tollerarsi, siccome più particolarmen-

che è di ridurre in compendio, secondochè ne concederà il Signore, le cose, che si son dette della perfezione della Pazienza di questa Vergine, sappiate, o buon Lettore, che questa Santa Vergine, considerando, che la Pazienza non potrebbe nulla giovare, se prima non rimuovesse da sè le cose illecite, e particolarmente i diletti del senso, innanzi ch' Ella giugnesse a quell' età, in cui potesse provarli, con egual fortezza, e prudenza tagliò loro

la stra-

te tutte queste cose di sotto faransi note, mentre delle Azioni di questa Santa Vergine, secondo l'ordine stabilito

più distintamente discorreremo.

430 la strada. Nè ciò su fatto senza la Divina ispirazione, nè senza una notabil Visione, in cui, essendo Ella in età di sei Anni, vide cogli occhi suoi corporali il Signore, che sedea vestito cogli Abiti Pontificali, adornato colla Corona di Sommo Pontefice, in un bellissimo Talamo situato sopra la Chiesa de' Frati Predicatori, ed accompagnato da' Santi Apostoli Pietro, e Paolo, e dall' Evangelista Giovanni, e con occhi pietosi guardandola, colla Real Destra la benedisse, e di sì persetto Amore l'Anima di Lei riempiè, che sbandite le fanciullesche usanze, in quella tenera età si diè alla Penitenza, ed all'Orazione, e tanto profittò, che nell'anno seguente, che su il settimo dell' età sua, fece voto di perpetua Verginità avanti alla B. Vergine, cioè alla sua Imagine, avendo innanzi premesso una matura deliberazione, ed una continua Orazione, siccome di sopra nel secondo, e nel terzo Capitolo della Prima Parte più largamente si contiene.

6 Ma perchè la divota Fanciulla avea conosciuto, che per conservare lo stato Verginale era molto utile, e forse necessaria la scarzezza del vitto, e l'astinenza del mangiare, e del bere, incominciò a praticarla in età ancor tenera, e nell'età perfetta non solo laudevolmente, ma assai mirabilmente compilla. Avvegnachè, siccome di sopra nel detto terzo Capitolo della Prima Parte accennossi, e nel sesto Capitolo della stessa Parte più distesamente si è raccontato, Ella cominciò dall'Infanzia a privarsi per lo più dell'uso di mangiar carne, e poi, crescendo un poco gli Anni, privossi in tutto, e per tutto delle carni, bevendo il vino così annacquato, che appena pareva, che avesse sapor di vino. Nell' Anno quindecimo di sua età cominciò ad astenersi totalmente dal vino, e togliendo da sè medesima ogni sorta di companatico, si riserbò solamente l'uso del pane, e dell'erbe crude.

Final-

Finalmente nell' Anno ventesimo dell' età sua privossi anche affatto dell'uso del pane, ristorando solamente con erbe crude il propio corpo, e così perseverò fino a quel tempo, in cui l'Onnipotente Iddio un nuovo, e maraviglioso modo di vivere le concedette, cioè di vivere senza alcun cibo, il che avvenne, s'io non m'inganno, intorno all' anno ventelimo quinto, o sesto di sua età della qual cosa diffusamente s'è scritto nel Capitolo quinto della seconda Parte, ove raccontansi, e la cagione, e il modo, per cui Ella a questo stato aggiunse, ed a coloro, che mormoravano, e dispregiavano quel modo di vivere, sofficientemente (se troppo io non sono errato) rispon-'desi; ma ancor ciò, ch' Ella per tal cagione patì, e qual fosse la sua Pazienza raccontasi.

7 Offervati i preludi della Purità, e dell' Astinenza, per cui si tolgono, come illeciti, tutti i piaceri della carne, venghiamo adesso alla Pazienza di questa Vergine Santa. Ma sappiate, o buon Lettore, che la Pazienza di Lei esercitossi in gran parte nella privazi one de' Beni onesti, tuttoche Ella patisse le infermità del Corpo, ed incontrasse i pericoli d'una morte violenta, ma queste cose erano a Lei d'allegrezza, come di sotto si farà chiaro; quell' altre però troppo altamente l' affliggevano. E qual persona vi su sua domestica, o congiunta, che con quella privazione non la travagliasse dalla sua Fanciullezza fino alla sua morte? E su la prima la Madre sua, ed i fuoi Fratelli, i quali volendo maritarla nel principio della sua Adolescenza, la privarono, quanto su da loro, di tutto il bene onesto, inguisache le tolsero la Cella dell' Abitazione, e la posero tra le sordidezze della Cucina, affinchè non potesse orare, nè meditare, nè alcun' atto di virtù contemplativa, o specolativa esercitare. Quanto folse grande, e quanto gioliva in questa persecuzione

zione la sua Pazienza, più pienamente raccontasi nel quarto Capitolo della Prima Parte di questa Leggenda. Conciosiache con un modo maraviglioso, e per vie mirabili, e virtuose stando Ella immobile nel proposito di Verginità, con animo, e con volto lietissimo serviva, nè per le faccende del ministerio, nè per mancanza della Cella ristavasi dall'Orazione, nè (ciò ch'è più maraviglioso) la diminuiva, anzi sempre accrescevala, finch' Ella vinse le persecuzioni insieme, ed i Persecutori, siccome nel detto Capitolo è manisesto. Ma dopo queste cose volendo l' antico Avversario impedire l'austerità si delle Discipline, che delle notturne Vigilie, e la mortificazione, che recavale la durezza del Letto, sommosse di nuovo contro di Lei Lapa sua Madre quasimente sino a farla montare in furore. Ma Caterina di forte pazienza, e di maravigliosa discrezione munita placò [il che è mirabil cosa a dirsi] il furor della Madre, e mantenne costantemente la rigidezza del suo vivere, siccome nel sesto Capitolo della Prima Parte più pienamente si contiene:

ridirsi quanti impedimenti del Bene onesto, che consiste nella divozione del continuo orare, nell'afflizione del proprio Corpo, e nel sovvenimento del Prossimo, proccurasse fe frammettere il Demonio, ed io distintamente mostrerò dove queste cose nella Leggenda siano state descritte. Studiossi dunque l'antico Avversario in tutte le maniere a lui possibili di staccare in primo luogo la S. Vergine dagli abbracciamenti dell'Eterno suo Sposo, poi di sottrarla, e finalmente di frastornarla almeno in parte per qualchè tempo; ma Ella con robusto fervore atterrò il Nemico, allorchè tentò di staccarla; con saggio consiglio il vinse, allorchè osò di sottrarla, ed allorche ardì di frastornarla, con virtiì costante il consuse. Imperciocchè si ssorzò in

primo luogo il maligno Nimico di rimuoverla dal fanto proponimento per mezzo della Sorella maritata, la quale sollecitolla (permettendo ciò per un maggior bene il Signore) nella vana curiosità d'adornarsi i capelli, e le vesti, ficcome nel quarto Capitolo della Prima Parte più allo steso si narra. Secondamente per mezzo de' Fratelli, e della Madre, i quali s' erano intalentati di maritarla, come nello stesso Capitolo pienamente raccontasi: E in terzo luogo per sè medesimo molestandola colle tentazioni, avanzandosi ancora ad illusioni visibili, siccome ho trovato nuovamente in una certa Scrittura, la quale pegli Scrittori dell' Epistole di Lei fu compilata, innanzi, ch' Ella prendesse l'Abito della Santa Compagnia, di che si sa menzione

nel Capitolo settimo della Prima Parte.

9 Avvegnache, facendo Lei alcuna volta Orazione dinanzi ad un' Immagine di Cristo Crocifisto, l'antico Avversario si frappose in mezzo tenendo in mano una vesta di seta, e apparecchiandosi a vestirne Caterina, la quale, tutto che deridendolo il disprezzasse, ed armandosi col segno della Croce si voltasse al Crocisisso, egli tuttavia, poiche disparve, lasciolle una tentazione si grande del lusso delle vesti, che l'animo di Caterina ne restò assai turbato; ma incontanente ricordatasi del proposito di Verginità, così parlò al suo Sposo. Dolcissimo Sposo mio Tu sai, che fuor di Te io non be mai desiderato alcuno Sposo. Tu soccorrimi, acciocche nel tuo santo Nome io vinca queste tentazioni; nè io ti chieggio, che Tu da me le tolga, ma che misericordiosamente mi conceda vittoria di loro. Finito quello parlare, apparille la Reina delle Vergini, Madre di Dio, la quale pareva, che traesse suori dal Costato del Figliuolo Crocifisso una bellissima vesta, cui Ella stessa adornava di chiare, e risplendenti gemme, e quindi con quella bella vetta ammantò Caterina, dicendo. Sappi, o Figlinola, che quelle vesti.

le vesti, le quali escono dal Costato del mio Figliuolo, tutte l'altre vesti eccedono in bellezza, e decoro. Ciò fatto, partissi ogni tentazione, e si rimase la Vergine assai consolata; e così avvenne, ch' Ella con generoso servore vincesse tre Contraddittori, ognun de' quali forzavasi di ritirarla dal

santo proponimento.

Vinse dunque Caterina con savio consiglio (come s'è detto) coloro, che voleano divertirla, mentre in primo luogo placò saviamente la Madre, che volea ritirarla dall'asprezza di vita, non iscemando quasi punto della sua penitenza, siccome di sopra s'è replicato. Secondo, allor che con grandissima sapienza piegò nel suo sentimento il proprio Confessore, ed alcuni Consiglieri dell'uno. e dell'altro sesso, i quali per ignoranza la confortavano a cibarsi, siccome nel quinto Capitolo della Seconda Parte s'è detto. E in terzo luogo, non men saviamente, che maravigliosamente mitigando si i Superiori, che gli altri, i quali le vietavano l'andare in certi luoghi, dove per Divina rivelazione erale comandato, che andasse, e le proibivano il fare quelle cose, che il Signore imponevale, che facesse, e sempre adempiendo persettamente i Divini Comandamenti; nella qual cosa con quanta pazienza Ella s'adoperasse, nè penna, nè lingua sarebbon bastanti a spiegare. Io so bene, che in somiglianti occorrenze, tante ingiurie, e tante volte le furon fatte, ancor da coloro, che più doveano consolarla, ch'io non me reputo d' tanto a contarle, nè disobbligato a spiegarle, ma so ancora, che tutte queste cose suron da Lei con invitta pazienza, e con favio configlio superate.

che non potea rimuovere, nè divertir Caterina dal santo proponimento, proccurò d' impedirla, almeno atempo, sì per sè medesimo, che per mezzo di diverse Persone, del-

le quali più distintamente parlerassi di sotto. E primieramente per mezzo della Madre, che la condusse al Bagno per distoglierla, almeno a tempo, dalle discipline, e dall' altre mortificazioni; ma seppe Caterina accattarsi una penitenza più austera di quella, che avea trovato nella propria Cameretta, con soffrire pazientemente, e per buona pezza l'acque più bollenti, secondo che nel Capitolo settimo della Prima Parte più pienamente ho scritto; la qual cosa però ( come ivi ho detto) non pare a me, che potesse avvenire senza miracolo, cioè, che la sua carne senza abbruciarsi mortalmente, o almanco notabilmente, potesse uscirne illesa. Secondariamente, per mezzo dell' indifereti Superiori, e delle Priore ignorantissime, dalle quali era spessissime volte impedita tanto per la Confessione, che volentierissimo frequentava, quanto per la Comunione, che ardentissimamente desiderava, e quanto ancora per diversi atti della sua frequentissima Orazione, i quali, perchè siccome Animali non intendevano, condannavano la luce, stando essi in fra le tenebre, ed abitando nella profondità della Valle, volean misurare l'alte cime de' Monti, secondo che nel quinto Capitolo della Seconda Parte mi ricorda aver più lungamente descritto. Ma affinchè meglio conofcasi la grandezza della sua pazienza, ho risoluto di rapportare in questo luogo alcune cose particolari, che ivi non furono raccontate, poichè sebbene non possono raccontarsi senza rossore d'alcuni Religiosi; con tuttociò egli è meglio pubblicarle, che occultare i doni: dello Spirito Santo a questa Santa Vergine conceduti; imperciocchè potrà quindi il Lettore concepir Timore insieme, ed Amore; Timore, udendo le colpe di coloro, che l'offendevano; ed Amore mirando la virtù di chi pariva; acciocchè per un motivo ei fugga il male, e per l'altro s' avanzi con forte pazienza ad operare il bene. 1 2 Fac-E e 4

436

12 Fovvi dunque assapere, o buon Lettore, che prima, ch'io meritassi d'aver cognizione di questa Santa Vergine, Ella appena poteva esercitare un'atto di divozione in pubblico, senza sofferir calunnie, e persecuzioni, e trovar degli ostacoli, e particolarmente da coloro, che più avrebbon dovuto favorirla, ed anche a quegli atti medesimi continuamente aiutarla. Nè dovete maravigliarvene, perchè (siccome ho detto di sopra nel quinto Capitolo della Seconda Parte ) se le Persone spirituali non anno estinto perfettamente l'Amor proprio, incorrono in un' invidia più aspra, che tutte l'altre persone carnali, e ve n'ho dato l'esempio in quell'istesso luogo, de' Monaci di Pacomio, i quali per l'astinenza di Macario, che non potevano imitare, dicevano di voler partir dal Monasterio, se non n'era scacciato Macario. Così certamente accadde anche nel nostro proposito, attesoche, veggendo le Suore della Penitenza di S. Domenico, che la Fanciulla Caterina tutte le Suore precedeva nell'austerità della vita, nella maturità de' costumi, e nel servore dell'Orazione, e della Contemplazione, entrò subito in alcune di loro l'antico Serpente seminator dell'invidia, e cominciarono, alla maniera de' Farisei, a detrarre tanto: pubblicamente, che occultamente l'azioni di Caterina, e sì fra di loro, e sì ancora appresso i Superiori dell'Ordine sfacciatamente dichiarare, ch' Ella dovea esser corretta. Che se alcune ce n' erano di quelle, le quali pretendevano d'esser giunte ad una grand'eccellenza di Virtù, anzi, per dir più chiaramente, proccuravano di mostrarla, non potendo negare ciò, che a tutti era noto, fatte fimili a' Farisei, ed agli Scribi, dicevano, ch' Ella facea prodigi per opera di Belzebù Principe de' Demonj. Queste Donne, come Figliuole d' Eva guadagnarono talmente, e trassero nel loro errore Adamo, cioè alcuni Rettori, e Padri dell'Ordine de' Predicatori, che alcuna volta la fecero privare della loro Adunanza, altra volta della sagra Comunione, ed alcuna volta ancora della Consessione, cioè del Consessore; le quali cose con grandissima pazienza, e senza rammarichio Caterina sosteneva, e sosseria va, siccome se Ella non sosse stata Colei, cui tali ingiurie sacevansi, nè alcuno pote mai udir, che Caterina di si satte cose si querelasse, o brontolasse; anzi Ella credeva, che tutte si sacessero con santa intenzione, e per salute dell' Anima sua, e riputavasi più obbligata a pregar per loro, non come Persecutori, ma come singolari, e diletti Benefattori.

13: Oltreciò, se permettevasi a Caterina, che ricevesse la Comunione, volcano, che presto si levasse dall' Orazione, e partisse di Chiesa, la qual cosa a Lei rendevasi totalmente impossibile. Conciosiacosache Ella prendea con tanto fervore la sagra Comunione, che il suo Spirito era rapito fuor de' sensi, nè'l Corpo alcuna cosa attualmente sentiva, e così steva per molte ore, siccome di sopra nel secondo, e nell'ultimo Capitolo della Seconda Parte più largamente narrossi. Quegli poi, che dalle predette Suore erano stati sedotti, s'infuriarono alcuna volta contro di Lei, a tal segno, che pigliandola, mentre Ella era in Estafi, e portandola con violenza, la gettarono così insensibile, e intirizzita fuori della porta della Chiesa, come se fosse stato un'abortivo, e quivi le sue Compagne fotto la sferza del Sole, nell' ora di mezzo giorno la guardavano non senza lagrime, finchè Ella tornasse a' sensi del Corpo. Di più alcuni (secondo che a me su riferito) mentre Ella era in quel rapimento, la percossero sdegnati co' piedi, nè mai udissi dalla bocca di Lei alcuna parola, con cui per tutte queste cose, o per alcuna di esse mostrasse d' essere offesa, anzi di tal materia non parlava giammai, se

non forse scusando coloro, che tali cose avean fatte, al-

lorchè i suoi domestici ne straparlavano.

14 Ma quanto più Caterina tra l'ingiurie, che l' eran fatte, conservava perfettamente la pazienza, tanto più il suo Sposo, Giudice giustissimo sdegnavasi contro coloro, che l'ingiuriavano, e più acerbamente punivali. Imperciocche, siccome tanto dal Confessore, che mi precede, quanto da molt'altre Persone degne di sede intesi, subito che, io meritai aver di Lei cognizione, una certa Signora percosse una volta adirata con un piè Caterina, mentre era in Estasi, ma essendo poi tornata alla propria Casa, sorpresa immantinente da mortal dolore, senza l'ajuto de' Sacramenti della Chiesa in brevissimo spazio di tempo spirò. Un certo altro meschino, cui meglio sarebbe itato se nato non fosse, che fece parimente lo stesso atto col piede, e di più la pose una volta dispettosamente, e con violenza fuor della porta della Chiesa, fu sì gravemente castigato, che appena ardisco di raccontarlo. Questo miserabile, ch'io benissimo ho conosciuto, tanto avanzossi nell' odio contro la Santa Vergine, che siccome da persone degne di fede mi fu riferito] oltre agli atti già detti, deliberò una volta d'ammazzarla, nè altro vi mancò, se non che, dove egli si credeva, non ritrovolla. Caterina intanto tutte queste cose ignorava, ma lo Sposo suo, che nulla ignora, tutte queste cose puniva, perocchè colui dopo non molti giorni andossene in un'altro luogo, dove senza che vi precedesse, o vi cooperasse alcuna infermità corporale, divenne farnetico, o maniaco, per non dire indemoniato. Gridava dì, e notte. Aintatemi per Dio, perchè ecco che viene il Carnefice per pigliarmi, e decapitarmi. Udite queste cose, coloro, che gli assistevano in Casa confortandolo a non temere, s'avidero a' fatti, ed alle parole, ch' e' non era capace d'alcun rimedio, ma che paz-20 af-

zo affatto era divenuto. Laonde cominciarono diligentemente a custodirlo, e singolarmente perchè mostrava alle parole, ed a' segni di volersi ammazzare. Che più? Mentre dopo alcuni giorni parea ritornato in sè stesso, nè più guardavasi come prima, partì nascostamente di notte da quel Castello, e come un' altro Giuda tra certe macchie s'appiccò, o per parlare più propriamente fi strangolò, poiche non legò egli in alto la fune, con cui s'uccise, ma al fusto d'un' Albero, ed egli sedendo in terra legatosi, il collo con un' altro capo della medesima fune, per pura forza si soffogò, siccome raccontommi colui, che così soffogato lo ritrovò, e riportò il suo cadavero a quella Terra, benchè non sia stato sepolto in luogo sagro, nè con alcuna solennità, ma sotterrato di nascosto nel letamaio, siccome conveniva. Da tutte queste cose potrà conoscere il Lettore, quanto grande fosse in questa Vergine la Virtù della Pazienza, e quanto grate fossero l' Opere sue all' Altissimo, che tanto severamente l'ingiurie di Lei vendicava .

buona fama, e la virtuosa Amicizia meritamente si novera, io son quì costretto ad aggiugnere alcune cose gravissime, che intorno a questi due Beni sossere, e con ciò mostrare l'incomparabile Pazienza di Lei, che dee sorse chiamarsi più tosto Fortezza, e sopreminente Carità, che Pazienza, siccome nel quarto Capitolo della Seconda Parte s'è pienamente raccontato. Conciosiacosache tutti i sagri Dottori consessano essere la sama delle Vergini assai tenera, e l'onestà delle Fanciulle assai dilicata, onde niuna cosa più molesta può ad esse avvenire, che la macchia dell'infamia, niuna più aspra, che la taccia d'impudicizia. Per questa ragione fra l'altre, volle il Signore, che la Reina delle Vergini sua Madre avesse uno Sposo, che sosse

fosse Padre putativo di Lui. Quindi è ancora, che mentre Egli era in Croce raccomandò la stessa Vergine Madre a Giovanni parimente Vergine. Pertanto il sostener pazientemente una tale infamia più dimostra la virtù della Pazienza in una Vergine, qualunque ella sia, che qualsivoglia tormento dato violentemente al corpo. Perlochè io quì riduco in compendio quelle tre cose, che si contengono nel già detto Capitolo quarto della Seconda Parte, che appartengono a questa materia, la prima delle quali è mirabile, la seconda più mirabile, e la terza eccessivamente mirabile.

16 E primieramente nel detto luogo si scrive, che una certa Donna per nome Cecca, giacendo Inferma in un certo Spedale, ed essendo divenuta Lebbrosa, e mancandole non solamente le cose necessarie, ma ancora chi l' assistesse, perocchènon v'era alcuno, che volesse assisterle, a cagion della Lebbra; questa Santa Vergine, ciò inteso, andò lietamente a trovarla, e sè medesima offerse ad assisterle, e servirla personalmente, e di tutte le cose necessarie provvederla, e ciò, che disse colle parole, adempiè perfettamente co' fatti. Mentre ciò facevasi, insuperbitasi l'Inferma di tal benefizio, sgridava, e spessissimamente irritava con parole ingiuriose, e quasi piene d'infamia la sua Benefattrice; ma Essa di forte pazienza armata non si commosse punto. Di poi essendosi le mani di Caterina dal maneggiar quella Lebbrosa insettate di lebbra, perseverando Ella costantemente nel santo servigio, volea più tosto divenir lebbrosa, che lasciare il servigio della sua sgridatrice; nè mai lasciolla finche colle proprie mani la seppellì, ed allora miracolosamente dalle mani Verginali partissi la Lebbra. E tutte queste cose la Carità, la quale è paziente, e benigna insegnolle a patire, ed a vincere.

17 Secondariamente adducesi nel citato luogo una

certa

certa Palmerina dell'istess' Abito di Religione, che portava Caterina. Costei con pessimo odio, ed ostinato perfeguitando, ed infamando la Santa Vergine, cadde prima inferma di Corpo, e poi alla morte del Corpo, e dell' Anima per li suoi demeriti si condusse, nè sarebbe campata dall' eterna dannazione, se l'Orazioni di Colei, che odiava non l'avessero efficacemente ajutata. Conciosiacofachè operò con un modo maraviglioso in questo caso il Signore, sicche s'indurasse il cuore di quella Peccatrice per la privazione della sua grazia, ed insieme s' accendesse il Cuore di Caterina per l'infusione della sua Carità, e quanto più quella induravasi, tanto più questa accendevasi. Vinse finalmente la santa, e perfetta Carità, ed ammollissi quel cuore per disetto di Carità indurato. Vinse la Vergine Caterina, orando con fervore, e perseveranza, tutto ciò, che l'antico Serpente avea operato, indurando Palmerina, e di tanta grazia fu ripieno il Cuore, e le Labbra di Caterina, che salvò l'Anima, già quasi dannata di Palmerina. Piacque altresì al Salvatore il servigio di Caterina a tal segno, che espressamente disse essersi salvata per le sue preghiere l'Anima di Palmerina. E tutto questo fece quella perfetta Pazienza, che la Carità formava nell' Anima di Caterina, siccome nel mentovato quarto Capitolo della Seconda Parte più pienamente si contiene.

18 Ma benchè nella prima delle due azioni di sopra scritte questa Santa Vergine assai paziente dimostrisi, e nella seconda paziente, e mirabile insieme apparisca; contuttociò nella terza, che seguita, più che paziente, e oltremodo mirabile si sa conoscere. Era dunque (siccome nell'ultima Parte del già detto Capitolo s' è scritto) nella Città di Siena una certa Vecchia, che colla Santa Vergine professava il medessmo stato Religioso, e, secondo il costume di quel Paese, mutato il nome mascoquell'orrendo fetore sopportava, finchè quasi veniva meno.

Ma il Demonio entrò in Andrea, siccome prima avea fatto in Palmerina, e appoco appoco sospettando, e mormorando della Vergine, che a lei serviva, venne in tanta frenesia, che con falsi rapporti infamò bruttamente la Santa Vergine, anche appresso le Suore della stessa Religione, dicendo, che pe' sensuali piaceri questa Vergine pura avea perduta la sua Verginità. Ma Catel rina udito un tal grido, ancorche nell' intimo del suo Cuore ne sentisse afflizione, più ancora di ciò, che possa credersi; nientedimeno fatta appresso le Suore una veridica attestazione della sua innocenza, e chiamato con una lagrimosa Orazione il suo Sposo in ajuto, non lasciò punto di servire alla sua Inferma, anzi con più diligenza di prima ministrandole, ed assistendole, vinse con una generosa pazienza la malizia di lei, e per li meriti di tal pazienza, per testimonio della sua santità, quella Infamatrice vide Caterina alla sua presenza trassigurata, e circondata di raggi d'una gran luce, e la sua faccia palesemente traf-

te trasformata in un volto d' Angiolo, e sentendo un' insolita consolazione d'animo, com' ella dipoi testificò, per gran benefizio di Dio, riconobbe la sua enormezza. Laonde chiedendo con lagrime a Lei perdono, chiamò a sè tutte quelle, presso le quali aveala vituperata, e gridando sè stessa esser rea, e maledetta, raccontò con lagrime, e con clamori, le cose, che avea veduto, e ritrattò quelle, che falsamente avea detto, affermando, che Caterina non solamente era Vergine pura, ma che ad una grand' altezza di Santità presso Dio era giunta, e ciò essere a lei indubitatamente manifesto: e così laddove pensò il Demonio di macchiar la fama di Caterina, ivi a suo dispetto l'accrebbe, e tutto questo per la virtù della Pazienza operò il Signore. Imperocchè cominciò quindi a crescer più la sama di Caterina, finchè giunse alla Sede Apostolica, cioè a due Sommi Pontesici, e a molti Cardinali.

Ma in questo Avvenimento vi su una eircostan-..~ . 20 za, che non debbe in verun modo lasciarsi. Accadde dunque dopo a tutte queste cose, che servendo Caterina con grandissima diligenza a quell' Andrea, ch' era travagliata da un canchero, mentre una volta avea scoperto quella puzzolente piaga, s'alterò notabilmente (forse per opra del Nemico dell' Uman Genere) con grande abborrimento il suo stomaco: per la qual cosa Ella stessa contro il proprio Corpo adirandosi . Vive, disse, il Signore enio Sposo, per amor di cui, io servo a questa mia Sorella, che quello, che su abborrisci si chinderà dentro alle sue Viscere. E ciò dicendo lavò la piaga, e raccolse in una certa scodella la lavatura, con quella sozzissima marcia, e la bevve. Ciò fatto apparille la notte seguente il Signore, dicendole, che con quell' atto Ella avea superato tutte l' altre cose, che fin' allora avea fatte, ed aggiunse. Perchè facests

facesti sì gran violenza a Te medesima, e per amor mio prendesti una bewanda tanto abominevole, Io ti darò una bewanda maravigliosa, per cui tu stessa appresso tutti gli Uomini diwenterai ammirabile. E così parlando accostò, secondochè a Lei pareva, la sua bocca al proprio Lato, dicendo. Bevi, Figlinola mia, a sazietà dal mio Costato una Bevanda maravigliosa, e insieme dilettevole, per cui non solamente l' Anima tua, ma il tuo Corpo ancora, che per me disprezzasti, resterà satollo. E da quell'ora in poi cominciò lo stomaco di Caterina a non appetir più il cibo naturale, e a non poter digerirlo, il che non è maraviglia, poichè accostandosele il Fonte della Vita avea bevuto in abbondanza una bevanda vitale, e ripiena di tal sazietà, che non abbisognava dell' ajuto d'alcun' altro cibo. Di qui venne, ed ebbe origine quel fuo maraviglioso digiuno, di cui nel quinto Capitolo della Seconda Parte diffusamente si scrive, e di sopra ancora con brevità di parole s' accenna. Ma tutte queste cose dalla Virtù della Pazienza procedevano; perocche la Carità di cui era ripieno il Cuor della Vergine, aveva accolto la semenza di Vita in terreno serace, edottimo, e rendeva il frutto in pazienza, cioè il trentesimo nel caso di Cecca, o Francesca Lebbrosa; il sessantesimo in ciò, che nel secondo avvenimento operò il Signore per mezzo della Vergine Caterina intorno a Palmerina; e il centesimo nel terzo, che in ultimo luogo s' è scritto d' Andrea, anzi, s'è lecito il dirlo, più che centesimo.

venimenti, che nella sua Leggenda sono stati per me più largamente descritti, util cosa stimo, che noi passiamo adesso ad alcune particolarità, che nella stessa Leggenda si sono intralasciate. Egli è cosa mirabile a dirsi, ma più mirabile su nel satto, che appena vi sia stato alcuno, od alcuna di coloro, che osservando i suoi avvertimenti, e

esempi, con esso Lei conversavano, che in uno, o in un' altro modo non l'abbia fatto ingiuria, o non l'abbia notabilmente contristata, perchè così operava il Demonio perseguitandola ancora per mezzo de' suoi Sviscerati. Ma Caterina, avvegnache per cotali villanie assai più s'affliggesse, che per quelle degli Stranieri, siccome a me confessò, vinceva nondimeno ogni cosa con una Pazienza sì forte, e sì circospetta, che, siccome mi ricordo aver detto più volte, ed ora dinanzi a tutta la Chiesa di Dio confesso, più edificommi quella Pazienza, che tutte l'altre cose, ch' io avea vedute, e udite de' costumi, e dell'azioni di Lei, o fossero Miracoli, o qualunque altre cose quanto si voglia grandi. Ella era una Colonna immobile fisfata dal peso dello Spirito Santo in una Carità così grande, che per veruna tempesta di persecuzioni non poteva nè pur' in volto cambiarsi. Nè è maraviglia, perocchè Ell' era fondata sopra la ferma Pietra, e secondo il detto del Savio. \* Fundamenta aterna supra petram solidam, \* Eccli. 26. o mandata Dei in corde Mulieris Sancta. Conciosiache l' 24. Anima di Caterina erasi talmente congiunta alla Somma Pietra Cristo sopra le Fondamenta eterne, che la Santa Donzella riteneva i Precetti di Dio immobilmente nel Cuore.

22 Io seppi ancora, che uno de' Nostri su alcuna volta sedotto in tal guisa dal Demonio, che sovente diceva a Caterina gran villanie, e bruttissime ingiurie, anche in presenza delle sue Compagne. Ma Ell' era così paziente, che non dava a divedere alcun segno di turbamento, o di amarezza, nè profferiva una parola contro a colui, anzi comandava rigorofamente alle Compagne, che il sentivano, che in verun modo nol turbassero, nè 'l contristasfero, vietando loro, che nè con parole, nè con fegnali manisestassero a noi alcuna cosa di ciò, che avevano udito. Ma colui fatto peggiore per la pazienza di Caterina s'

avanzò fino a togliere il danaio, che per limofina era dato alla S. Vergine, la quale non si discostò punto dalla prima sua Carità, e non permise, che alcun di noi, a' quali
era manisesta quella ruberia, si movesse perciò a sar qualchè risentimento colle parole, o co' fatti; ma nel silenzio,
e nella speranza conservava sempre la sua Fortezza, e così
vinceva ogni cosa, e colle parole, e coll' esempio noi nell'
istesso modo a vincere ammaestrava.

Oltre a tutte queste cose, le noi vogliamo elaminar la Pazienza, ch'Ell'ebbe, e mostrò nell'Infermità corporali, mancherà forse non solamente la penna, ma ancora l'intendimento. Conciosiache Ella pativa frequentemente, anzi continuamente dolori di fianco (ficcome nel fettimo Capitolo della Seconda Parte verso il principio più chiaramente s'è raccontato, dove ancora narrasi la cagione di quell'infermità, che fu la liberazione dell' Anima di Jacomo suo Padre dalle pene del Purgatorio) ed insieme un dolor di Testa qualimente continuo, e di più un dolor particolare, e fisso Ella aveva nel Petto, come a me confessò, dicendo, che da quel giorno, che il Redentore le fece gustar le pene della sua sagratissima Passione. ficcome di sopra nel sesto Capitolo della seconda Partesi scrisse, le rimase quella doglia di petto, cui Ella affermava eccedere gli altri suoi dolori corporali. Di più, con tut-

ti questi dolori così acerbi, era per lo più spessissime volte travagliata dalla sebbre; nè per tutti questi travagli su udita giammai lamentare, nè veduta, nè pur per brev' ora, con volto mesto, anzi con sembiante lietissimo riceveva, e consolava tutti quelli, che venivano da Lei, e se non bastavano le consolazioni delle parole, e sosse stato di mestiere, ch' Ella intraprendesse qualche satica per salute dell' Anime, tutte le predette Insermità non potevano impe-

dirla, sicche non si levasse di letto, e saticasse, come se mai

mai non avesse patito alcuna di queste cose, siccome nel' detto Capitolo settimo della Seconda Parte si è raccontato...

24 Del rimanente, quanto la S. Vergine abbia sofferto dalle Demonia non può facilmente ridirsi. Già s' accennò, e si disse nel secondo Capitolo della Seconda Parte, come più volte fu da loro gettata nel fuoco, ancorchè punto non fosse offesa, secondoche affermarono Testimoni degni di sede, che vi suron presenti. Ma io vidi, e mi trovai presente, allorchè tornando noi dal viaggio alla Città di Siena, e già essendo vicini alla Città, sedendo Lei sopra un' Asinello, da un colpo impetuoso su buttata giù dal giumento, dove sedeva, e col capo all'ingiù precipitò in luogo assai profondo; la qual cosa io veggendo, ed invocando la Beata Vergine, la vidi tosto in terra, ridente, e lieta, e disse, che Malatasca, cioè il Demonio, avea ciò fatto. Essendosi poi rimessa sopra lo stesso giumento, appena eravamo camminati per un tiro di baleftra, che lo stesso maligno Spirito fecela cader nel fango insieme colla bestia, e su tale la caduta, che la bestia si posava sopra di Lei. Essa allora sorridendo, disse. Quest' Afinello mi riscalda il fianco, dove io patisco i dolori. E così derideva il Nimico, senza patire alcun male. Ma noiavendola levata dal fango, dove fotto il giumento si giaceva, non volemmo, che più vi falisse sopra, e perchè eravamo vicini alla Città, la conducemmo a piede in mezzo a due di noi. Ma nè pur così fermossi l'antico Avversario, sicche non la tirasse, or di quà, or di là, talmenteche, se noi non l'avessimo sostenuta, Ella sarebbe certamente caduta in terra. Ella imperò con volto lieto, e ridente facendosi beffe del Nemico, il dispregiava, e scherniva. Ma da questa illusione ne seguì gran frutto dell' Anime, di cui nel detto Capitolo settimo si sa menzione, e preveden

448

dendolo l'antico Serpente, colle molestie già dette facea

conoscere il dolore, che ne sentiva.

Queste dunque, ed altre molestie delle Demonia, siccome dimostrano paziente Caterina, mentr' Ella correva nella via di questa vita presente, così, se troppo io non sono errato, la rendettero, e la dimostrarono Martire, mentre per virtu della Catità la costrinsero a terminare con pene incredibili il corso della stessa vita. siccome nel secondo Capitolo della Terza Parte più largamente, e più pienamente narrossi. Ed avvertite, o Lettore, che il Beatissimo Antonio avendo sete del Martirio, e chiedendolo al Signore, fu in tal modo esaudito, che fu acerbissimamente battuto da' Demonj, ma non fugli tolta però la vita corporale. Ma questa Santa Vergine spesse volte battuta, e flagellata, finalmente nell'ultime battiture, che ricevette da loro fu privata di questa vita, la qual cosa presso a coloro, che intendono la forza d'un' evidente dimostrazione, porta una vera testimonianza della sua Santità. Con turto ciò sì per mostrare la sua Fortezza, e sì ancora per riprendere le lingue de' Detrattori, son' obligato a scriver qui una cosa, che la dimostra somigliante allo Sposo suo, almeno quanto al principio de' patimenti. E perchè a me son note alcune cagioni di quel patire, che sono incognite agli altri, son forzato ad aggiugner questo racconto nel fine di quest' ultimo Capitolo per gloria, ed onore della Verità Incarnata, e della Vergine Caterina sua Sposa, checchè dicano colle loro detrazioni coloro, che anno imparato a parlare colla bugìa fulla lingua.

nel Capitolo decimo della Seconda Parte, dove si tratta dello Spirito di Profezia di questa Vergine, raccontossi) la Città di Fiorenza, che per molte ragioni tra le parti-

colari

colari Figliuole della Santa Romana Chiesa solea noverarsi. fosse per opera del Nimico dell' Uman Genere seminatore della zizania, fosse per colpa degli Ufiziali della Chiesa, o fosse per superbia degli stessi Fiorentini, o per difetto dell'una, e dell'altra Parte, si collegò co' Nimici della medesima Chiesa, ed insieme con essi sece ognissorzo per distruggere tutta la sua potenza temporale. Quindi è, che il Romano Pontefice, che signoreggiava in Italia (com'era fama) sessanta Città Vescovali, e diecimila Terre murate, quasi tutto perdè, in guisachè, o nessuna, o poche Terre rimasero sotto il suo dominio. Mentre sì fatte cose accadevano, Papa Gregorio XI. di questo Nome, di felice ricordanza, fece de' terribili Processi contro i detti Fiorentini, cosìcche quasi per tutto il Mondo eran presi, e spogliati di tutti i beni da' Signori, e Governatori di quelle Terre, dove essi esercitavano la loro Mercatanzia. Per forza di tal gastigo suron costretti a proccurar la Pace col sommo Pontesice per mezzo d'alcune Persone, che sapevano allo stesso Sommo Pontesice esser grate. Fu loro notificato, che la Santa Vergine, per la fama della sua santità, era molto accetta nel cospetto del Sommo Pontefice. Perciò ordinarono in prima, che io andassi dal detto Sommo Pontesice per parte della stessa Vergine Caterina, affin di mitigare il suo sdegno, e secero poi venir Lei quasi fino a Fiorenza, ed usciti ad incontrarla i Priori della Città, la pregarono, e con grande istanza la richiesero, che andasse personalmente a Vignone dallo spesso mentovato Pontefice, per acconciarli insieme con esso lui. Perciò Caterina tutta piena dell'Amor di Dio, e del Prossimo, e zelante del Bene della Chiesa, intraprese il viaggio, e venne a Vignone, dove trovommi, ed io sui Interpetre tra'l Sommo Pontesice, e la stessa Vergine, poiche Egli parlava latinamente, e Caterina volgarmente nella sua favella di Toscana: ed io son testimone dinanzi a Dio, ed agli Uomini, che quel benigno Pontesice, udendo me, ed interpetrando le sue parole, pose la Pace nelle mani di Caterina, dicendo. Affinche chi aramente su vegga, ch' io voglio la Pace, io la pongo assolutamente nelle tue mani, ma ti sia a cuore l'onor della Chiesa.

27 Ma alcuni di coloro, che governavano allora la Città già detta, ancorchè dicessero colle parole di chieder la Pace, con tutto ciò internamente pieni d'ogn' inganno non voleano la Pace, finchè non avessero finalmente ridotta a tale stremo la Chiesa, ch' Ella più non avesse la podestà temporale, nè potesse in alcun modo vendicarsi di loro; siccome poi io riseppi per relazione di loro, cioè d' alcuni di essi, che dopo alcun tempo manisestarono quelle cose, che allora tenevano occulte: Conciosossecosachè operavano essi siccome veri, per non dire persetti Ipocriti, poichè dicevano al Popolo, che essi cercavano quanto potevano la Pace col Sommo Pontefice, cioè colla Chiesa di Dio, ma per altra parte sempre frastornavano la Pace, la qual cosa fecesi manifesta allorchè ingannarono questa Santa Vergine. Imperciocchè quand'essi pregarono la stessa Vergine, che intraprendesse il viaggio, ed una sì gran fatica, le promisero, che dopo Lei avrebbon mandato i loro Nunzi, o Ambasciadori, a' quali avrebbon espressamente ordinato, che non facesser nulla a lor senno, se non come, e quanto significasse, e dicesse loro Caterina. Ma la loro iniquità mentì, non alla S. Vergine, ma a sè stessa, perciocchè essi mandarono assai tardi gli Ambasciadori dopo Lei, onde per la loro tardanza il Sommo Pontefice intanto diceva quando vedeva la S. Vergine. Credimi, Caterina, essi t'anno ingannato, e t'inganneranno: essi non manderanno, e se pur manderanno, sarà tale la loro mandata, che non varrà a nulla. Per la qual cosa poiche i detti

Ambasciadori pervennero a Vignone, la S. Vergine, mè presente, chiamolli asè, e disse loro ciò, che l'avean promesso i Priori, e Governatori della Città, che gli mandava, e raccontò come il Sommo Pontesice avea posto la Pace nelle sue mani, e che da queste cose conchiudevasi, ch' essi poteano avere una buona Pace, se la voleano. Ma coloro come Aspesorda, chiudendo l'orecchie sue al suon della Pace, risposero, che essi non aveano commissione alcuna di conferire con esso Lei, nè di far quelle cose, che Ella dicesse loro. Da ciò conoscendo Caterina la loro velenosa astuzia, confessò, che l'Sommo Pontesice era stato Proseta, ma non però si ristette di pregare lo stesso Giudice, assinchè non gli trattasse con severità, mostran-

dosi più tosto Padre, che Giudice.

28 Finalmente, perchè il Vicario di GESU' Cristo deliberò allora a persuasione di Caterina di venire alla propria Sede Romana, siccome poi fece, ritornammo tutti nelle Parti d'Italia, e spediti alcuni negozi in Toscana, che partenevano alla salute dell' Anime, mandommi Caterina dopo alcun tempo a Roma dallo spesso mentovato Pontefice con alcuni trattati buoni (se fossero stati intesi) per la S. Chiesa di Dio. Ma mentre io quivi mi tratteneva, fui costretto dall' Ordine mio a pigliare il peso del Priorato del Convento di Roma, che altre volte avea governato al tempo, che nostro Signore Urbano V. di felice memoria era in Roma, onde non potei tornare da Caterina. Ma prima, ch'io venissi a Roma avea conferito con un certo Cittadino di Fiorenza (Uomo fedele a Dio, ed alla S. Chiesa, che chiamavasi Niccolò Soderini, ed era assai divoto della S. Vergine) fopra i negozi della Città di Fiorenza, e particolarmente sopra il malizioso procedimento, che già s' è scritto, con cui mostravano di voler la Pace colla S. Chiesa, che tanto aveano offeso, e nientedi-Ff

meno fuggivano la Pace. Quindi lamentandomi di cotal malizia, quel buon' Uomo, e prudente, e di lodevol fama, rispose. Abbiate per certo, che il Popolo Fiorentino universalmente, e tutti gli Uomini dabbene della stessa Città vorrebbone la Pace, ma alcuni pochi, e maligni, che, volendo così i nostri Peccati, governano oggi la Città nostra, son quelli, che impediscono la Pace. Io allora: Non potrà dunque porsi rimedio ad un tal male? Ed egli: Potrebbesi certamente, se alcuni de bueni Cittadini s' impegnassero con fervore per la causa di Dio, e coll' ajuto degli Ufiziali, o Capitani della Parte Guelfa facessero togliere a que' pochi le loro Cariche, come a' Nemici del comun bene, e questi a cui dovrebbon toglierst non passerebbono il numero di quattro, o sei. Avendo io ciò inteso, lo tenni occulto, ma allorchè io venni dal Vicario di Cristo, mandatovi da Caterina, gli significai tuttociò, che da quell' Uomo aveva inteso. Colui intanto, che queste cose aveami dette nella Città di Siena, tornossene a Fiorenza, ed io, come ho detto, venni a Roma.

Governo del Priorato, e nella Predicazione della Divina Parola, una Domenica mattina venne da me un certo Messaggio per parte del Sommo Pontesice, ordinandomi, che io sossi con Sua Santità all'ora di desinare. Avendo io obbedito ad un tal comando, il Sommo Pontesice dopo desinare chiamatomi, disse. M'è stato scritto, che se Caterina da Siena anderà a Fiorenza, io averd la Pace. Io allora risposi. Non solamente Caterina, ma tutti quanti siamo, siamo apparecchiati, per obbedire alla Santità vostra, ad andare anche al Martirio. Ma egli disse. Non voglio, che tu vada, perocchè essi ti tratterebbono male; ma a Caterina non credo, che sanno punto di male, si perchè è Donna, e sì ancora perchè anno riverenza verso di Lei. Tu frattanto considera quali Bolle sieno necessarie per questo affare, e portami domattina scritto il

tuo parere in un Memoriale, acciocche presto si spedisca il negozio. Tanto io seci, e portai, e satte le Lettere, le mandai alla S. Vergine, la quale, siccome sigliuola di verace obedienza, senza menomo indugio si pose in viaggio, e giunta a Fiorenza su quivi da alcune Persone sedeli a Dio, e alla S. Chiesa con gran venerazione ricevuta, e per opera del predetto Niccolò Soderini parlò con alcuni Cittadini, persuadendo loro, che in verun modo non istessero in discordia, o in guerra col Sommo Pastore dell' Anime Ioro, ma quanto più presto potessero, si riconciliassero col Vicario di GESU' Cristo.

30 In oltre per industria dello stesso Niccolò Soderini, Caterina parlò cogli Offiziali della Parte Guelfa, a' quali fra l'altre cose disse, che se alcuni vi fossero, che impedisero la Pace, e la concordia tra 'l Padre, ed i Figliuoli, quegli eran degni d'esser privati d'ogni ufizio, perocchè non dovean chiamarsi Reggitori, ma distruttori del comun bene, e della stessa Città; nè dovean farsi coscienza di liberare la lor Città da tanto male per la privazione di pochi Cittadini; aggiugnendo, che questa Pace sarebbe giovevole non solo a' Corpi, ed a'beni temporali, ma (ciò che più dovea, e debbe stimarsi) ella era necessaria alla salute dell' Anime, la quale senza una tal pace non poteano in alcun modo conseguire: Conciosiachè egli era manifesta cosa, che essi aveano essicacemente, e pubblicamente adoperato per ispogliare la Chiesa Romana de' suoi Beni, e che a lei per ragion di perfetto dominio appartenevano: Onde ancorche fosse stata una Persona privata, eglino avanti a Dio, ed a qualunque dritto Giudice erano obbligati alla restituzione de' Beni, ch' avean tolto, o che da altri si togliessero avean proccurato. Che se colla Pace poteano ottenere la remissione di questo debito, ne seguiva l' utile de' Corpi, e dell' Anime loro. Per queste, e per altre ragioni, e persuasioni tanto i detti Offiziali, quanto ancora molti buoni Cittadini s' indussero a persuadere a' Governatori, o Priori, che in tutto, e per tutto, e non solamente colle parole, ma ancor coll'opere, chiedessero, e facessero la Pace.

Ma perchè a queste voci alcuni apertamente s' opposero, e quelli fingolarmente, che fin' allora erano stati deputati a far la Guerra contro la Chiesa, che erano. in numero d'Otto, i detti Offiziali della parte Guelfa tolfero ad uno di quegli Otto, e ad alcuni altri, benchè pochi, siccome potevano, i loro Usizj. Ciò satto s'accese immantinente un doppio fuoco, uno per parte di coloro, che in tal guisa erano stati deposti, ed un'altro per parte d'alcuni maligni, che si sollevarono per far deporre alcuni da loro odiati, affin di vendicarsi, contra il comandamento di Dio, di certe lor proprie ingiurie. Equesto secondo fuoco, più che'l primo nocque, e molti irritò contro alla S. Vergine, poichè fu sì grande il numero di coloro, che furono riformati, che tutta quasi la Città per tal cagione gridava. Ma la S. Vergine, nè ciò fece, nè volle farlo, anzi sommamente se ne dolse, e di più comandò, e tosto disse a molti, e sece dire ad altri, che pessimamente facevano a stender le mani a tanti, e di tal condizione, nè doveano di ciò, ch'era stato fatto per ottener la Pace, valersi per gli odi loro tanto ingiustamente ad una domestica guerra. Ma andando essi dietro alla sua malizia, e moltiplicando i lor falli, coloro, che erano stati eletti per soprintendere alla direzione della Guerra, ragunando le Genti d' Arme, e sollevando il Popolo più bisognoso contra gli Autori delle riforme già dette, posero la Città in confusione, e così per la sedizione, e sollevamento della Gente più bassa, o sia del Popolo più povero, ed infimo, scacciarono dalla Città coloro, ch' erano

stati gli Autori delle mentovate Risorme, e spogliaronli de' loro averi, abbruciando le loro Case, ed alcuni anco-

ra, siccome intesi, n'uccisono colle spade.

32 In questo Turbine agitato da Uomini senza ragione, molti Innocenti patirono, e quasi tutti quelli, che desideravano la Pace furon necessitati a prendersi l'esilio. Tra questi la Santa Vergine, che per cagion della Pace solamente era venuta, e da principio avea dato il configlio, come s'è detto, che alcuni pochi, i quali impedivano la Pace fossero privati de' lor' Ufizj, fu principalmente annoverata tra gli Uomini malvagi, e talmente descritta, che quelli della rozza Plebe pubblicamente gridavano. Prendiamo, e bruciamo quella iniquissima Donna, e colle spade facciamla in pezzi. Udito un tal rumore coloro, nella Casa de' quali abitava co' suoi Caterina, licenziarono Lei, ed i fuoi, dicendo, che non volevano per sua cagione fossero incendiate quelle Case. Ella intanto consapevole a sè medesima della sua innocenza, e volentieri sofferendo per la causa della S. Chiesa, non perdette punto della confueta Costanza, anzi sorridendo, e confortando i suoi per imitare il suo Sposo, andò ad un certo luogo dov'era un' Orto, e quivi dopo qualchè esortazione, che sece a' suoi, si pose in Orazione.

pio di Cristo, vennero i Satelliti del Demonio tumultuanti con spade, e bastoni gridando, e dicendo. Dov' è Ella quella malvagia Femmina? Dov' è? La qual cosa sentendo Caterina, siccome se Ella fosse invitata ad un dilettoso Convito, apparecchiossi incontanente al Martirio, che per lungo tempo avea desiderato, e sacendosi incontro ad uno, che colla Spada ssoderata più sorte degli altri gridava. Dov' è Caterina? con sembiante allegro si pose in ginocchioni, e disse. Io son Caterina; sa pure sutto ciò, che avrà permesso il Si-

il Signore sopra di me; ma per parte di Dio Ounipotente io ti comando, che non offenda alcuno de' miei. Dette queste parole, restò talmente atterrito quello scellerato, e perdette in tal modo le forze, che nè potea ferire, nè ardiva di stare alla sua presenza. E perchè tanto arditamente, e tanto sollecitamente l' avea cercata, poichè l' ebbe trovata la cacciava da sè, dicendo. Partiti da me. Ma Caterina avendo sete del Martirio rispondeva. Io qui sto bene, e dove ora debbo io andare? Io son pronta a patir per Cristo, e per la sua Chiesa, poiche questo è ciò, che lungamente bo desiderato, e con tutti i voti bo cercato. Debbo forse fuggire adesso quando bo trovato cid, che io bramava? Io m' offerisco Ostia viva all' eterno mio Sposo. Se tu sei destinato per esere Sacrificatore, fa pur francamente ciò, che tu vuoi, perchè io non fuggird mai di quì; ma non far' offesa ad alcuno de' miei. Che più? Non permise Iddio, che colui incrudelisse di vantagio contro di Caterina, ma con tutti i Compagni confuso se ne parti. Dopo un tal successo, mentre i figliuoli, e le figliuole spirituali stavanle intorno, congratulandosi perchè l'era scampata dalle mani degli Empi, Ella mostrava una gran tristezza, dicendo colle lagrime. O misera me! Io mis pensava, che l'Onnipotente Signore oggi compisse la gloria mia, e siccome per sua misericordia degnossi concedermi la Rosa bianca della Verginità, così si degnasse concedermi la Rosa vermiglia del Martirio, ed ecco, [ob che dolore!] Io trovo deluso il mio desiderio, e tutto ciò è avvenuto per l'innumerabili miei peccati, i quali per giusto giudizio di Dio m' anno privata d' un sì gran bene. O quanto beata sarebbe stata l' Anima mia, se avesse veduto spargersi il sangue mio per amor di Lui, che col sangue suo mi ricompro!

34 Ma benchè cessasse per allora quella suria, non però rimase assatto sicura la Santa Vergine colla sua Compagnia; anzi egli era sì grande il timore, che aveano tutti

gli Abitanti di quella Città, che siccome avvenne al tempo de' Martiri, non vi su chi volesse riceverla in Casa propria. Perlochè dicevano a Lei i suoi Figliuoli, e Figliuole spirituali, ch' Ella se ne tornasse alla Città di Siena; a' quali Essa rispose non poter partire da quel Tenitorio, sinchè non sosse disse esse la Pace tra'l Padre, e i Figliuoli, e così disse esser stato comandato dal Signore. Il che intendendo coloro, e non avendo ardire di contraddirle, trovarono un' Uomo dabbene, e timorato di Dio, che nulla temendo, la ricevette in Casa, ma occultamente per la furia del Popolo, e de' Ribaldi. Dopo alcuni giorni cedendo al furore la Madre Vergine, ed i Figliuoli, e Figliuole se significanti quali suscirono fuori della Città, ma non del suo Tenitorio, e andarono in certo luogo solitario, dove sole-

vano abitare gli Eremiti.

Alla fine per Divina Provvidenza terminato il sollevamento, e gastigati dalla Giustizia tutti coloro, che facean tumulto, e dispersi in diverse Parti, tornò Caterina a Fiorenza, ove da prima stette occultamente a cagione di quelli, che governavano, i quali parea, che l'odiaffero, ma poi vi dimorò pubblicamente, finchè morto Gregorio X I. ed eletto Urbano VI. fu tra Lui, e gli stessi Fiorentini trattata, e conchiusa, ed interamente stabilita, e nella sopraddetta Città pubblicata la Pace. Ciò fatto la Vergine del Signore disse a' Figliuoli, e alle Figliuole in Critto. Possiamo da ora innanzi partir da questa Città, poichè per grazia di GESU' Cristo, io bo eseguito i comandi suoi, e del sno Vicario, e quelli, che trovai ribelli alla Chiesa lascio pacifici, e con sì pietosa Madre riconciliati. Torniamo dunque alla Città di Siena, donde quà venimmo; ilche fu fatto, e così Caterina nel Nome del Signore campò dalle mani degli Empj, ed ottenne, secondo che desiderava, la Pace, e ciò non da gli Uomini, nè per mezzo degli Uomini, ma solamente da

GESU' Cristo, che per mezzo degli Angioli di Pace invisibilmente faceva, ciò, che per opera de' Ministri di Satana gli
Uomini malvagi volcano impedire. Nella qual cosa può ciascuno, che abbia l'uso di ragione, apertamente vedere, e
l'eccellente Pazienza, che quasi sino a sosseri la morte
giugneva, e la Sapienza direttiva, che insegnolle ciò, che
in que' pericoli, e in quell'angustie sar dovesse, ed oltre
a ciò una Costanza indesessa con cui perseverò battendo
sempre alla Porta del Re pacissico, sinchè ottenesse tanto
alla Chiesa, che a quella Città, secondo il suo desiderio,
la Pace. Laonde, o buon Lettore, voi potete, se non v'
incresca, considerare, che nell'opera sin quì raccontata
non solamente la virtù della Pazienza, ma anche i raggi
della Carità, e d'una perseverante Costanza risplendono.

36 Dopo aver vedute queste cose, scendiamo all' ultim' atto della Pazienza, in cui Caterina sostenendo una dura, e tormentosa morte per amor di GESU' Cristo, e della sua S. Chiesa, non solamente agguagliò i meriti de Martiri, ma alcuni de' Santi Martiri superò, se troppo io non vado errato. Imperocchè quelli furono tormentati dagli Uomini, i quali alcuna volta si addolciscono, si placano, e si stancano; ma Caterina ebbe i suoi tormenti da' Demonj, i quali mai non rallentano, nè punto scemano la lor crudeltà, e crudelmente trattando mai non si stancano. Alcuni Martiri in breve tempo, e con una morte men tormentosa compirono il Martirio; ma Caterina per tredici settimane dalla Domenica della Sessagesima fin' al penultimo giorno d'Aprile incredibilmente tormentata, accrescendos ogni giorno le sue pene, con letizia d'animo, tutto pazientissimamente sofferse, rendendo sempre grazie, ed offerendo volentieri la vita corporale per placar GESU' Cristo col Popol suo, e per liberare dallo scandalo la S. Chiesa: onde, nè la cagione, nè la pena mancolle

colle d'un perfetto Martirio, siccome nel secondo Capitolo della Terza Parte più largamente si scrisse, e ne' Capitoli terzo, e quarto, che seguono, si replicò. Da ciò manises stamente conchiudesi, che Caterina non solo ha conseguito in Cielo la Corona d'Oro per lo desio del Martirio, ma ancor l'Aureola per l'attual sossernaza dello stesso Martirio. Dalla qual cosa s'inferisce di vantaggio presso a chiunque intenda, che nella sua Canonizzazione più sicuramente, e più brevemente si dee procedere, siccome nella Canonizzazione de' Martiri è solito farsi dalla Chiesa, poichè in coloro in cui truovasi la fortezza del Martirio non dees dubitarsi, anzi nè pur disputarsi della Pazienza. Del rimanente i Testimoni, che nel primo Capitolo della Terza Parte si son descritti testissicano apertamente quelle cose, che nel secondo Capitolo della stessa Parte, e negli altri seguenti di sopra

si son narrate. Dalle quali cose ultimamente raccogliesi, che questa S. Vergine, e Martire debbe registrarsi dalla Chiesa militante nel Catalogo de'
Santi, il che degni concedere a me, ed agli
altri suoi Figliuoli, e Figliuole l' Eterna
Bontà, che Una in Trinità, e
Trina in Unità vive, e regna
ne' secoli de' secoli.
Amen.

FINE DELLA TERZA, ED ULTIMA PARTE.

Uì appresso si riportano due Lettere, nelle quali si contengono diverse notigie appartenenti alla Vita di S. Caterina da Siena. La prima fu scritta in Lingua Latina dal B. Stefano Maconi, uno de' suoi più diletti Discepoli, al B. Tomaso Nacci, o Caffarini in occasione del Processo, che si fabbricava in Venezia dal Vescovo di Castello intorno al culto, che quivi rendevasi alla Santa Vergine non per anche annoverata dalla Sede Apostolica nel Catalogo de Santi. Perciò questa stessa Lettera fu riconosciuta colle solite legali formalità dal medesimo B. Stefano [come più distintamente spiegherassi nelle Note da riportarsi nella Seconda Parte di questo Volume] ed inserita nel mentovato Processo. En poi trasferita inlingua Volgare, e unitamente colle Lettere della Santa pubblicata alle Stampe da Aldo Manucci in Venezia l' Anno del Signore 1500. Noi l'abbiamo nuovamente tradotta nella nostra Lingua Toscana dal Testo Latino stampato l' Anno 1675, in Anversa da' PP. della Compagnia di GESU' nella grand' Opera degli Atti de' Santi dopo la vita della nostra Santa Concittadina, da noi confrontato con altro antico Testo a penna, che si conserva fra le memorie del B. Stefano Maconi nell' Archivio della Certosa di Pontignano presso a Siena.

ctorú Aprilis To. 3.

> L' Altra Lettera è di Barduccio Canigiani altro Discepolo, e famigliare della Santa Vergine, e questa parimente abbiamo adesso volgarizzata dal Testo Latino stampato, come sopra, in Anversa. Fu altre volte pubblicata alle Stampe insieme co' Dialogi della stessa Santa, e in essa si descrive il suo Transito, nel modo appunto, che vien descritto nel Testo a penna di Tomaso Buonconti, toltone qualche piccola circostanza,

che si porterà nelle Note già dette.

LET-

## LETTERA

DELBEATO

### STEFANO MACONI SANESE

#### DELL' ORDINE DI CERTOSA

Priore del Monastero di

S. MARIA DELLE GRAZIE PRESSO PAVIA

Dell' Agioni, e Virtà di S. CATERINA da Siena.

A L Reverendo, e Religioso, e consincero cuore amatissimo Fr. Tomaso d'Antonio da Siena dell'Ordine de' Predicatori, dimorante nel Convento de' Santi Giovanni, e Paolo in Venezia; Fr. Stefano da Siena Priore, benchè indegno, della Casa di Santa Maria di Grazia dell'Ordine Certosino presso Pavia salute in Colui, ch'è di tutti vera Salute.

Ho ricevuto affettuosamente, ed ho letto con attenzione le vostre lettere, per cui istantemente mi richiedete, e mi pregate, ch' io mandi alla Carità vostra una verace informazione, anche in publica forma, sopra le Azioni, Costumi, Virtù, e Dottrina della Vergine Caterina da Siena, di celebre Santità, la cui conversazione alcuna volta meritai, mentre Ella vivea, come voi affermate; e particolarmente per cagione di certa querela fatta nel Palazzo Vescovale in Venezia, intorno alla celebrazione della Festa, o Commemorazione della stessa Vergine, stanteche molti ricusano di credere esser vere quelle virtù, che di Lei veracemente si predicano.

Ma per confessare apertamente il vero, ancorchè G g noi

noi fossimo originari della stessa Città di Siena, nè io, nè alcun' altro della mia Famiglia ebbe veruna cognizione della stessa Vergine, nè d'alcuno della sua stirpe, sin' all' Anno del Signore MCCCLXXVI. o in quel torno. Anzi nè pure in quel tempo, come quegli, che stava immerso ne' slutti della vita presente, desiderava aver di Lei notizia, ma l'Eterna Bontà, che non vuole, che alcuno perisca, determinò di liberare l'Anima mia, per mezzo di questa Vergine, dalle sauci d'Inserno. Avvenne dunque in quel tempo, che senza nostra colpa noi incorressimo in certa nimicizia con alcuni più potenti di noi, nella quale ancorchè molti ragguardevoli Cittadini per qualche tempo s'intromettessero, e s'affaticassero, con tuttociò non potettero giammai avere da que' nostri Avversari alcuna spe-

ranza di concordia, o di pace.

2 Era allora la predetta Vergine accreditata quasi per tutta la Toscana, e con grandi encomi di Virtù da molti si celebrava, e raccontavansi Opere molto maravigliose; onde a me fu suggerito, che se io la pregassi ad interporsi in quest'affare, certamente noi avremmo ottenuta la pace, poichè molte somiglianti cose Ell'avea fatte. Il perchè io mi configliai con un certo Gentiluomo, che per lungo tempo avea portato odio, e poi avea fatto pace, ed era famigliare della stessa Santa Vergine. Costui allorchè intese la mia proposta immantinente rispose: Abbi per certo, che non troverai in questa Città una persona, che sia più atta di Lei per questa pace: Soggiugnendo: Non differir di vantaggio; ed io t' accompagnerò. Noi dunque la visitammo; ed Ella mi ricevette non come Vergine vergognosa, sic. come io credeva, ma con affettuosissima Carità, come se un fratello, che da rimote parti tornasse, avesse graziofamente accolto; della qual cosa restai maravigliato, e stava attento all'efficaci fante parole, colle quali non solamente m'indusse, ma anche mi costrinse a far la Consessione, ed a vivere virtuosamente. Io dissi: Digitus Dei est bic. Ella intanto, udita la cagione della mia visita, risolutamente rispose: Và sigliuolo carissimo considando nel Signore, perchè volentierissimo m'affaticherò sinchè tu abbia un'ottima pace, e lascia, che questo peso io porti totalmente sopra il mio capo; e così poi adivenne, perocchè mediante Lei noi avemmo appresso miracolosamente la pace, anche contro il voere de' nostri Avversas, e ciò per cagion di brevità

tralascio.

4 Intanto desiderando io di sollecitar questa pace. molte volte la visitai, e per le sue efficacissime parole, e perfettissimi esempi, io sentiva, che l' Uomo interiore, stimolandomi la coscienza, andava ogni giorno mutandosi in meglio. In questo mentre mi pregò, che io scrivessi alcune Lettere, che colla bocca Verginale, e con modo maraviglioso Ella dettava, ed io certamente molto volentieri vi condescesi, sentendo ogni giorno in me stesso per nuovo fervore accendersi il cuore per le cose celesti, dispregiando il secolo, e tutte le cose sue, con tanto dispiacimento della passata vita, che appena poteva sofferir me stesso, e tale, e sì gran cambiamento sentii in me medesimo, che non potea contenermi di mostrarlo anche aldifuori, in guisache quasi tutta quella Città ne restava maravigliata. E quanto più osservava la Vita, gli esempj, i costumi, e le parole della mentovata Santa Vergine, tanto più sentiva crescere in me il Divino Amore, e il disprezzo del Secolo.

5 Dopo breve tempo la predetta Santissima Vergine dissemi in segreto. Sappi sigliuolo dilettissimo, che presto s'adempirà il maggior desiderio, che tu abbia. Ciò inteso
restai in certo modo attonito, poiche non sapea rinvenire
ciò, ch' io bramassi avere nel Mondo, mentre più tosto io
G g 2 risiu-

rifiutava tutte le cose sue. Perciò dissi. Qual' è egli, o Madre carissima, il maggior desiderio, che io abbia? Ed Ella. Cercalo, disse, nel tuo cuore. Ed io a Lei. Io per certo non sò trovare in me, o Madre amantissima, maggior desiderio, che di star sempre presso di Voi. Ed Ella incontanente rispose. E questo sarà. Ma io non sapeva intendere il modo, con che potesse commodamente ciò farsi, attesa la diversa condizione, e stato dell' uno, e dell' altra. Ma Quegli, a cui nulla cosa è impossibile ordinò con un modo maraviglioso, ch' Ell' andasse sin' a Vignone da Gregorio XI. e così, benchè indegno, io sui accettato per compagno d'una sì santa Compagnia, poco prezzando lasciare i Genitori, i Fratelli, e le Sorelle, e gli altri Parenti, e stimandomi beato per godere la verginal presenza, e la famigliarità di Caterina.

Dopo queste cose, lo stesso Sommo Pontesice venne a Roma confortandolo a ciò solamente la stessa Vergine sagratissima per Divino comando, siccome a me è chiaramente manisesto. Finalmente il presato Sommo Pontesice mandolla per gli affari della Chiesa alla Città di Fiorenza, che in quel tempo era ribelle alla medesima Chiesa, e quivi molte cose maravigliose operò Iddio per Lei, siccome nella sua Leggenda in parte descrivesi; ed io ancora meritai d'esser quivi con esso Lei. In ultimo io sui ancor seco in Roma, dove dopo molte fatiche con lieto animo sosser incessantemente a onor di Dio, terminò in presenza mia selicemente i suoi giorni, e colle proprie mani la portai a sepellire alla Minerva, cioè alla Chiesa de' Predicatori, o più tosto a conservare in una Cassa di Cipresso, e dentro un' onorevol Sepolcro.

7 Mentre Ell' agonizzava ordinò ad alcuni ciò, che dopo la sua morte dovesser sare. Dipoi voltandosi a me, ed accennandomi ancora col dito, disse. E a te in Virtù di santa Obbedienza comando per parte di Dio, che

wada

vada in tutti i modi all' Ordine di Certosa, poiche a quell' Ordine li dio t' ha chiamato, ed eletto. E veggendo noi, che intorno a Lei piangevamo, disse. Carissimi figliuoli, voi non dovete piangere in conto alcuno, anzi più tosto rallegrarvi nel Signore, e sar sesta, perch' io esco oggi da questo carcere, e vò a trovare lo Sposo amantissimo dell' Anima mia, ed a voi indubitatamente prometto, che molto più incomparabilmente aiuterovvi poi, di quelche mai potessi giovarvi mentre sono stata incarcerata. E siccome colla bocca promise, e colle parole, così coll' opere persettamente adempì, e non resta d'adem-

pire ogni giorno.

E per dimostrar ciò con qualche esempio, uno io ne porterò ad onor di Dio, e della stessa Vergine, tuttochè torni a mia vergogna. Quand' Ella mi comandò per santa Obbedienza, ch' io andassi all' Ordine di Certosa, io non desiderava d'entrare in quello, nè tampoco in altro Ordine, ma dacch' Ella passò al Cielo, s'accese nel mio cuore un tal desiderio d'eseguire i suoi comandi, che se tutto il Mondo avesse voluto contrariarmi, io non v'avrei badato, siccome mostrò l'esperienza. Quivi che, e quanto abbia già operato Caterina, ed operi tuttavia verso un suo figliuolo ancorchè inutile, e indegno, non è ora tempo di raccontare. Questo solo non posso passare affatto in silenzio, che dopo Dio, e la Beatissima Vergine Maria io mi stimo più obbligato alla predetta Santa Vergine Caterina, che ad alcun' altra Creatura del Mondo, e se alcuna cosa di buono in me fosse, tutto, dopo Dio, attribuisco a Lei.

9 Dalle cose già scritte si può comprendere, che per alcuni Anni io ebbi, più che molti altri, una samigliarissima conversazione con Caterina, scrivendo le sue Lettere, e i suoi segreti affari, e parte del suo Libro, che dalla bocca verginale dettava, poichè con materna Carità mol-

Gg3 to af-

to affettuosamente, e più di quello, ch' io meritassi, m' amò, talmente che molti de' suoi figliuoli malvolentieri il tolleravano, e ne avevano una certa invidia. Io intanto con gran diligenza, ed attenzione considerava in tutte, e ciascuna cosa, le parole, i costumi, e le azioni sue, e per ristringere il molto in poco, io testissico con verità sopra la mia coscienza dinanzi a Dio, e tutta la Chiesa militante, che sebbene io mi conosceva peccatore nientedimeno per sessanta, e più Anni ho conversato con molti, e assai samosi Servi di Dio, e non ho mai veduto, nè udito da molto tempo indietro alcun Servo di Dio, che sosse in ogni virtù persetto, ed in sì persettissimo, e supremo grado: laonde giustamente riputavasi da tutti un simulacro di Virtù, e un lucidissimo specchio de' Servi di Dio.

10 Io non mi ricordo in tanto tempo, che seco ho conversato d' aver mai dalla bocca sua verginale udito alcuna parola oziosa, ma le nostre parole non erano mai così a sproposito profferite, ch' Ella subito a qualche utilità spirituale non le riducesse. Parlava sempre, e infaticabilmente di Dio, o delle cose ch'a Dio conducono. Io penso, che non avrebbe mai dormito, nè mangiato, se avelse sempre avuto Ascoltatori, siccome ogni giorno noi sperimentavamo; e se alcuna volta Ella era costretta ad ascoltare le cose del Secolo, o inutili alla Salute era subito rapita in estasi, e'l corpo restava senz' alcun senso, come se fosse stato in Orazione. In questo modo era ogni giorno rapita siccome noi stessi abbiam veduto, non dico cento, o mille volte, ma molte più, e le sue membra, così intirizzite, ed inflessibili si rimanevano, che più tosto sarebbonsi potute rompere l'ossa, che piegarsi le membra. E per mostrare apertamente la verità di tal successo, acciocche alcuno non si desse ad intendere, ch' Ella così fingesse, un caso voglio narrare, che alla nostra prefenza adivenne. 11. Quan-

Quando Noi fummo a Vignone, Papa Gregorio già detto fece a noi assegnare una bella Casa con una Cappella, assai vagamente adorna, e la Sorella dello stesso Papa, ficcome divotissima Signora, dopo aver parlato alcuna volta colla Vergine mentovata, concepì un grand' affetto, e una gran divozione verso di Lei, e fra l'altre cose, disse segretamente a Maestro Raimondo di Lei Confessore, che molto desiderava di trovarsi presente allorchè la Santa Vergine comunicavali. Le promise Raimondo, che nella futura Domenica gliel' avrebbe notificato. Venuta la Domenica all' ora di Terza entrò la S. Vergine nella Cappella senza scarpe, ma solamente co' peduli, e desiderando di comunicarsi, ed aspettando, su, al suo solito, rapita in Estasi. Perloche Maestro Raimondo, chiamommi, e disse: Va al tal Palaggo, dove sta la Venerabil Sorella del Papa, e le dirai, che Caterina in questa mattina si comunicherà. Questa Si gnora udiva la Messa, e tosto, ch'io entrai in una certa Sala assai grande, ella mi riguardò, e perchè conobbe, ch' io era della Famiglia di Caterina venne immantinente da me in persona, e dise: Figlinolo che cerchi tu? A cui risposi ciò, che m' era stato imposto, ed ella subito affrettossi, e con una onorevole Compagnia di persone dell' uno, e dell'altro sesso venne a Casa nostra. Fra gli altri condusse la Moglie del Nipote del Papa, che chiamavasi Messer Raimondo di Turrena. Era costei giovanetta piena di vanità, e nulla curante delle cose di Dio. La Sorella del Papa assai divotamente si diportò, ma quella meschina, siccome io stimo, pensò che la Vergine s'infingesse: Il perchè dopo la Messa mostrò di porre per divozione il viso sopra i piedi della Vergine, e intanto, con un'aco le traforò più volte crudelmente i piedi. Ella però si stette immobile, siccome in tal modo sarebbe stata ancorchè le avesse tagliato i piedi. Ma poichè tutti furon partiti, e la Vergine Gg4 ritornitornò a' sensi del Corpo, cominciò a sentire gran dolore nel piede, talmentechè appena potea camminare. Intanto le sue Compagne osservando la parte ov' Ella sentiva il dolore, videro il sangue già freddo uscito dalle punture, e chiaramente intesero la malizia, e l'incredulità di quella miserabile. Di molti esempi, che a tal proposito potrebbono addursi, questo solo io stimo a un' Uom sedele poter' esser bastante.

Circa l'Estasi di Caterina non debbe intralasciarsi una cosa assai maravigliosa, ma colla dovuta venerazione rammentarsi; cioè, che singolarmente quando nelle cose difficili l'Anima sua esercitavasi con più servore nell' Orazione, e con maggior impeto studiavasi di falire in alto. follevava ancora da terra la gravezza del corpo; onde più volte fu da molti (un de' quali son' io) veduta in Orazione sospesa da terra, e levata in alto, della qual cosa io restava grandemente maravigliato. Ma come ciò possa farsi, scrivesi apertamente nel Libro, che la stessa Santa Vergine compose, ed io in parte scrissi, mentre colla bocca Verginale, e con un modo assai maraviglioso il dettava. Sopra questa materia egli è cosa molto degna da osservarsi. che la Maestà Divina tant'autorità, e dimestichezza con seco stessa avea conceduta a questa fedelissima sua Sposa, che frequentemente nella sua Orazione con grandissima confidenza parlava, dicendo: Io voglio così. E quando Ella in tal guisa parlava allo Sposo suo, parea esser necessario, che tosto s' eseguisse, siccome in molti avvenimenti potremmo farne verissima testimonianza.

non posso tacere. Mentre noi tornavamo da Vignone ci fermammo nella Città di Genova per un mese, e più, in Cafa d'una certa nobile, e veneranda Signora, che chiamavasi Madonna Orietta Scotta, dove quasi tutta la nostra

Com-

460 Compagnia s' infermò, ma quella Signora avea una sollecita cura di tutti, facendo venire ogni giorno due Medici valentuomini, insieme co' quali molto m' affaticai, volendo soddisfare a ciascuno Infermo, finche quasi da tutti di Casa mi su predetto, che ancor'io sarei caduto malato, e così fra pochi giorni seguì. Quindi sorpreso da molto acutissima febbre mi posi in letto con eccessivo dolor di testa, e con un molesto vomito. Avendo ciò inteso la Santa Vergine, venne da me in persona insieme co' Confessori, e colle sue Compagne, e dimandommi perchè io sossi si travagliato. Ma io rallegrato dalla sua gratissima presenza, scherzevolmente risposi. Alcuni mi dicono, che io son travagliato da non so che. Allor Caterina mossa da materna Carità, colla mano verginale toccommi la fronte, e crollando alquanto il capo, disse: Sentite questo figlinolo, che dice. Alcuni mi dicono, che io son travagliato da non sò che, mentre egli è tormentato da un acutissima febbre. E soggiunse: Io non permetterd , che tu faccia , come fanno gli altri Infermi , ma in wirth di Sant' Obbedienza ti comando, che tu non soffera più questa malattia, perchè voglio assolutamente, che su sij sano, e che ajuti gli altri, come folevi; e dette queste cose incominciò, secondo il suo costume, a parlar di Dio. Cosa mirabile a dirsi, ma molto più mirabile in fatto! In quel medesimo stante, essa ancor parlando, fui pienamente risanato, e interrompendo le sue parole gridai, ch' ero liberato, maravigliando tutti coloro, ch'eran presenti, e per molti Anni poi vissi con perfetta salute.

14 All'istesso modo, cioè con podestà di comando, la predetta Vergine liberò il Venerabile Uomo Don Giovanni Monaco Professo, ed abitante nelle Celle di Vallombrosa, che, siccome a me sermamente asserì, nella tal'ora agonizzava nella Badìa di Passignano vicino a Siena. Io intesi dalla bocca di Caterina un tal precetto, che

470 in assenza del detto Don Giovanni su fatto, ed in presenza di due suoi Discepoli, ch'egli avea mandati alla stessa Vergine, la quale per mezzo loro gli comandò, che non fosse più infermo, ma che senza indugio venisse da Lei, e così subitamente egli fece. Sopra questo fatto degno di gran maraviglia egli dettò poi con elegante stile una bellissima Epistola per memoria di sì gran Miracolo, la qual'Epistola nella nostra Cella divotamente ho conservato. Ma più pienamente colla viva voce a me raccontò da buon senno le cose di sopra scritte, commendando publicamente la Vergine, ed invitando tutti quelli, che l'ascoltavano alla sua divozione, dicendo che più col comando, che coll' Orazione l'avea liberato dalla pena di morte, e grandemente maravigliandosi, lodava l'Altissimo, che tanta, e tale autorità a questa sua Sposa avea conceduta.

Ed avvegnachè tutta la Vita della già mentovata Vergine tanto per rispetto dell' interne, che dell' esterne operazioni sia stata, per così dire, inaudita, e sommamente miracolosa, con tutto ciò alcuni Servi di Dio di più eccellente virtù consideravano più intimamente in Lei una cosa, che in un' Uomo viatore è grandemente ammirabile, ed insolita, cioè, che qualunque cosa Ella facesse, o dicesse, o ascoltasse era sempre la sua santa mente inseparabilmente immersa in Dio, ed a Lui attualmente unita. E perchè secondo i sensi del cuore parla la lingua, Ella non parlava giammai, se non di Dio, o delle cose, che a Dio conducono. Sempre, ed in ogni luogo cercava, e trovava Iddio, e per attuale affetto, e unione d'Amore con Luisi stava. Mi sovviene, che quando Ella vedea nel Prato i fiori con una santa allegrezza c' invitava, dicendo: Non vedete voi, che tutte le cose onorano Dio, e di Dio parlano? Questi fiori vermigli ci mostrano apertamente le Piaghe rubiconde di GESU' Cristo, Quando Ella vedeva una moltitu-

dine di formiche, diceva: Così queste, com' io, son' uscite dalla santa Mente di Dio, che tanto saticò per creare gli Angioli, quanto per crear queste, e i siori degli Alberi. E in essetto tutti sempre, ed in ciascuna cosa eravamo dalla sua presenza consolati, e talmente edificati, che per così dire noi saremmo stati senza cibo corporale sempre ad udirla, quantoche sossimo per altro tribolati, o da infermità travagliati, Insin coloro, che doveano essere impiccati, o decapitati (i quali Caterina essendo chiamata, visitava alcune volte nella prigione) parea, che si dimenticassero per quel tempo, delle loro pene, e assizioni, da qualunque cagione

procedessero...

16. Al suo cospetto pareva, che le tentazioni diaboliche, con un modo maraviglioso cessassero totalmente, siccome, allora, che il Sole con tutta la sua luce risplende si dileguan le tenebre. Io mi ricordo d'esser'andato da Lei molte volte con proposito di contargli molte cose dello statomio, e poi le diceva, ch' io men' era scordato; onde in solea dimandarle qual sosse lo stato mio, ed Ella certamente il dichiarava, ed accoreva a' bisogni assai meglio, di quel ch'io stesso avetsi saputo esporre, o domandare. Ed acciocche alcun non resti maravigliato di sì fatto modo di parlare, a tutti fu noto, che questa sagratissima Vergine conosceva quasi la disposizione dell' Anime, come noi conosciamo la simmetria de' volti, siccome l'esperienza ha più volte evidentemente dimostrato: Quindi è, che noi non potevamo a Lei nasconderci in verun modo, poich' Ella stessa, le nostre cose occulte a noi manifestava: Perlochè alcuna volta io le dissi: Per verità, o Madre, maggior pericolo è stare accanto a voi, che il viaggiar per Mare; mentre voi vedete tatte le cose nostre. Ed Ella mi soggiunse in segreto. Sappi, figlinolo carissimo, che nulla macchia, o nuvola d' alcun difetto cade si prestamente nell'

animo di coloro, sopra i quali io singolarmente procuro d'invigilare, che tosto io non la vegga, mostrandomela il Signore.

E per maggior dimostranza di questa verità a me è noto manisestamente, che colle sue efficacissime esortazioni Ella sece consessare, anche alla mia presenza, molte migliaia di persone dell' uno, e dell' altro sesso, poiche quasi pareva, che niun potesse in alcun modo resisterle. Quindi è, che a riguardo d' un sì gran frutto dell' Anime, che facea Caterina in tali occorrenze, Papa Gregorio XI. graziosamente le concedè, che potesse aver fempre seco tre Confessori, con grandissima autorità. Ma alcuna volta incontravasi in certi Peccatori sì tenacemente dal Demonio allacciati, che ostinatamente le resistevano, dicendo: Per verità, Madonna, se voi mi diceste, ch' io andassi a Roma, o a S. Giacomo, io assolutamente il farci, ma sopra a questo punto della confessione, di grazia perdonatemi, perchè non posso. Finalmente quando in altro modo Ella non potea vincere, diceva a colui segretamente: S'io ti dirò la cagione, perchè tu ricust di confessarti. L'posti confesserai tu? E colui siccome attonito, e sorpreso prometteva di farlo. Ed Ella: Dilettissimo Fratello, diceva, noi possiam talvolta nasconderci agli occhi degli Uomini, ma non mai agli occhi di Dio: Perciò il tal peccato, che nel tal tempo, e nel tal luogo bai commesso è quello, con che il Demonio ba in tal maniera confuso la tua mente, che non lascia, che tu ti confessi. Allor colui veggendosi in tal modo scoperto, si buttava umilmente a' suoi piedi, chiedendo con abbondanza di lagrime il perdono, e senz'indugio si confessaya. Io sò di certo, che molte volte ciò è avvenuto, e con molti, un de' quali, Uomo assai samoso in tutta l'Italia, e di gran condizione mi disse: Iddio solo, ed io sapevamo ciò, che questa Vergine m' ha detto, onde io veggo certamente, che nel cospetto di Dio Ella è maggiore di quel che. si creda

si creda. In tal modo la prudentissima Vergine liberava l' Anime de' Peccatori dalle mani del Demonio. E tanto basti aver detto per ora della sua miracolosa Vita, secondo l'interior persezione, ancorchè ampissima sia questa materia.

Era parimente miracolosa la Vita di Caterina, secondo l'operazioni esteriori, perocchè, come s'ha dalla sua Leggenda, sostentavasi talora per molto tempo il Verginal Corpicciuolo senz'alcun cibo materiale, astenendosi ancora da una goccia d'acqua (ciò che io stimerei impossibile, se cogli occhi propri non l'avessi veduto in Roma) ed alcuna volta, prendendo solamente il Venerabil Sacramento della Comunione. Ma il suo modo di vivere, che per molto tempo osservò, ed io per molt' Anni ho veduto, è questo. Ell' abborriva grandemente le carni, il vino, le confetture, e l'uova. Le sue Compagne le apparecchiavano ordinariamente erbe crude, che noi chiamiamo infalata, quando potevano averle, e qualche volta una vivanda d' erbaggi con olio. Dell' anguilla mangiava folamente il capo, e la coda : il cacio non mangiava, fe non quando era molto vieto, e similmente l'uve, ed altre simili cose: anzi nè pur queste cose mangiava, ma alcune volte col pane, e altre volte senza pane masticava co' denti, ingoiandosi il sugo, e sputando ogni boccone della materia grossa, e spessissime volte bevendo, o più tosto sorsando l'acqua pura; e quasi per tanto tempo indugiava a far così, quanto le Compagne stavano mangiando a tavola. Poi alzavali dicendo: Andiamo a far ginstigia di questa misera Peccatrice, e con un gambo di finocchio, o con altro, che metteva nello stomaco, richiamava fuori con violenza per la stessa via quel sugo, e quell' acqua bevuta, ed alle volte pativa sì gran violenza in quest' arto, che l'usciva di bocca un rivo di sangue.

Quinci confondesi l'oppinione di certi Increduli, che con manifesta falsità mormoravano di Lei, dicendo: Benchè Ella non mangi palesemente cogli altri, mangia poi occultamente. Schiettissima verità è questa, che molti di noi abbiamo manifestamente veduto, che mentre nel suo stomaco era qualche poco di sostanza di qualsivoglia sugo, o d'acqua, o d'altra cosa, ancorchè fosse quanto una nocciuola, il suo corpo diveniva infermo, e totalmente inutile. Venivano di quando in quando da Lei alcune persone ragguardevoli in tempo, ch' Ella avrebbe dovuto fare quella giustizia (per servirmi delle sue parole) e così per soddisfar loro subitamente, egli era d' uopo, che differisse un tal' atto, ma tosto veniva meno, e diventava come morta, finch' Ella non avesse vuotato, come soleva, il suo stomaco. E queste cose noi abbiam veduto,

per così dire, infinite volte.

Avendo io ciò diligentemente osservato, con gran confidenza le dissi una volta. Madre amantissima, so considero, che voi tenete per si poco tempo nello stomaco il ristoro di ciò, che voi pigliate, che la natura o ninno, o poco ainto ne può cavare, e massimamente perchè voi subito il rigettate con tanta difficoltà, ed amarezza, e pena; e però meglio parrebbe, che voi v'astenesse dal prenderlo. Ella siccome discretissima, mi rispose. Figlinol dilettissimo, molte ragioni ho di pigliarlo; Una è, perchè io ho pregato Iddio, che nella presente vita mi punisse, per lo peccato di gola, e così volentieri accetto questa punizione da Dio concedutami. Dipoi, io son costretta a soddisfare a molti, che parea restassero scandalizzati di me, quand' io non mangiava, poiche dicevano, che il Diavolo m'ingannava, e così io mangio, siccome m'è permesso. Vi può essere ancora un' altra buona ragione, attesochè per. questa pena corporale ritorna in qualche modo la mente a' sentimenti del corpo; altrimenti, essendo la mente così assorta, il

corpo forse si rimarrebbe insensibile. Udite queste cose, io tac-

qui, non avendo che replicarle.

Oltre atutto ciò, che s'è detto, avea questa sagratissima Vergine tanta sapienza insusa da Dio nell' Anima sua, che tutti quesli, che l'ascoltavano restavano maravigliati. Tutte le sagre Lettere con tanta chiarezza spiegava, ed interpetrava, che tutti quanto si voglia dotti, o
Maestri, come attoniti ne stupivano, e ciò che sembrava
ancora assai maraviglioso, la Scienza umana nel suo cospetto veniva meno in quella guisa, che neve, o ghiaccio in faccia al Sole ardentissimo suol liquesarsi. Fece molte volte essicacissimi Sermoni, e con uno stile ammirabile alla presenza di Papa Gregorio XI. e di Papa Urbano VI. e de'
Cardinali, i quali concordemente, e per eccessivo stupore attoniti, dicevano. Non ba mai parlato verun' Uomo
in tal guisa, e senza dubbio non è questa Donna, che parla,
ma lo Spirito Santo, siccome apertissimamente si dimostra.

22 E giacche questa materia viene in acconcio, voglio succintamente raccontare una cosa, a cui fui presente in Avignone. Allorchè Papa Gregorio XI. dava frequentemente udienza a questa Santa Vergine, ed avea riverenza verso di Lei, tre gran Prelati (veggano essi con quale spirito) parlarono di Lei al Pontesice, dicendo: Padre Beatissimo, è Ella questa Caterina da Siena di tanta Santità quanta si dice? Egli rispose. Noi crediamo veramente, ch' Ella sia una Santa Vergine. Ed eglino. Se piace alla Santità vostra, noi la visiteremo. Soggiunse il Papa: Crediamo, che resterete edissicati. Vennero dunque a Casa nostra subito dopo Nona in tempo di State. Battendo essi alla porta, io corsi verso di loro, i quali dissero. Di a Caterina, che le vogliamo parlare. Ciò inteso, scese adincontrarli la Santa Vergine insieme con Maestro Giovanni suo Confessore, ed alcuni altri Religiosi, ed in luogo conveniente la fecero sedere nel mezzo.  $\mathbf{I}\mathbf{l}$ 

476 23 Il loro esordio cominciò da una gran superbia, irritando Lei con mordaci parole, e tra l' altre cose, dicendo: Noi venghiamo da parte del Papa nostro Signore, e desideriamo d'intendere se ti mandino i Fiorentini, come pubblicamente si dice : e s' egli è vero, non anno essi alcun Valentuomo, che per negozio sì rilevante, possano mandare a un tal Signore? E se eglino non t'anno quà mandata, noi ci mara vigliamo assai, che essendo tu una vil Donnicciuola, presumi di parlare di sì alta materia col Papa nostro Signore. Ma Caterina, come colonna unmobile, continuava a render loro umili, ed efficacissime risposte, talmenteche restavano essi sommamente maravigliati. Ed avendo pienissimamente soddisfatto loro su tal materia, le proposero moltissime questioni assai sublimi, e singolarmente di queste sue astrazioni, e del modo singolarissimo di vivere, e dicendo l'Apostolo, che l'Angiolo di Satana si trassigura in Angiolo di luce, a qual segno conoscesse Ella se sosse illusa, o nò dal Demonio, e molte altre cose dissero, ed in essetto la disputa durò fin' a notte. Alle volte Maestro Giovanni volea rispondere per Lei, e tuttochè egli fosse Maestro nella fagra Teologia, quelli tuttavia erano sì valenti, che in poche parole lo confondevano, dicendo. Voi do vreste arrossire a dir sì fatte cose in presenza nostra: lasciate, ch' Ella risponda da sè, perchè più di voi ci soddisfà.

Minori, che procedendo con un sopracciglio sarisaico, come sembrava, qualchè volta parea, che non approvasse le parole di Caterina. Finalmente gli altri due si voltarono contro di lui, dicendo. Che cercate di più da questa Vergine? Ellu senza dubbio più apertamente ha dichiarato, e pienamente queste materie, che mai abbium trovato pressonalemi altro Dottore, e molti più segni, e questi verissimi, chiaramente ci ha dimostrati; e così la Scisma su fintra

fu tra di loro. Alla fine partirono tutti edificati insieme, e consolati, riportando al Papa, che non aveano mai trovato un' Anima cotanto umile, e tanto illuminata. Ma quando intese il Papa, ch' eglino avean talmente irritato Caterina, n' ebbe dispiacimento, e presso di Lei se ne scusò, affermando, che coloro avean ciò fatto fuor del fuo volere, soggiugnendo: Se mai più verranno da te, fa chiuder loro la porta in faccia. Il giorno seguente il nostro Maestro Francesco da Siena, ch'era allora Medico del Papa, mi dise: Conosci tu que' Prelati, che vennero jeri a Casa vostra? A cui risposi, che nò. Egli allora. Sappi, disse, che se la scienza di que' tre si ponesse in nna parte della Bilancia, e nell' altra si ponesse la scienza di tutti quelli, che sono nella Curia Romana, la scienza di que tre assai più peserebbe, ed io so dirti, che se non avesser trovato, che questa Vergine Caterina avesse un saldo fondamento, Ella non avrebbe mai fatto un sì pessimo viaggio. Poscia con affettuosissime parole, che per cagion di brevità io tralascio, sommamente la commendò.

rare le Virtù interne di questa gran Vergine coll'attuale esercizio delle medesime? Siccome ancora l'umiltà sua profondissima, e l'invittissima pazienza, cosicchè non su mai veduta, nè pure una volta, in viso alterata, nè mai udita profferire una parola con impazienza, o con isdegno, la qual cosa è certamente indizio di gran persezione. Chi potrà esprimere l'ardentissima sua Carità, con cui non solamente i Beni temporali, mentre era nella Casa paterna, ma per l'onor di Dio, e consolazione de' Profsimi ancor sè stessa infaticabilmente offeriva? Quindi è, che molti miracoli adoperò il Signore moltiplicando alcuna volta il pane nella Casa, o accrescendo il vino nella Botte. Diede una volta ad un Povero la propria vesta, e poi il Salvatore se le se vedere con essa indosso ornata di

lucidissime gemme, siccome quest' azione su figurata in Roma presso al Sepolcro di Lei. Un' altra volta andava co' Confessori, e colle Compagne sue ad un certo luogo, e se le fece incontro un certo Povero, come sembrava, assai, importuno, che le dimandò la limosina, ed Ella gli rispose. Carissimo Fratello, so per verità non bo punto di denaro Ed egli: Voi potete darmi il mantello, che avete. Ed Ella: E' vero, disse, ed incontanente gliel diede, e i Confessori, che la seguitavano appena potettero a gran prezzo riscattarlo. Quindi essendo ripresa da loro, perchè avesse risoluto d'andar senza l'Abito dell' Ordine suo, rispose. Io voglio esser trovata più tosto senzo Abito, che senza Carità; onde essi ammirando la sua perfezione, non seppero, che risponderle.

26 Ora intanto stimolato, o più tosto necessitato dacerta corporale indisposizione congiunta coll' occupazioni. che m'occorrono (poiche di questa ampissima materia molti Libri far si potrebbono) volendo io alle mie mal composte parole por fine, esorto nel Signore le persone divote, le quali si dilettano d'udire le Virtù vere, ammirabili, salutevolissime, ed esemplari di questa gran Vergine, e per così dire, l' inaudita familiarità, che mentre ancora era in vita avea continuamente col nostro Signor GESU' Cristo, e colla Beatissima Vergine Maria, e similmente cogli altri Santi, non dormendo, o sognando, ma corporalmente vegghiando, che leggano la Vita, e la Leggenda della stessa Vergine pubblicata, e composta dal Reverendissimo P. Maestro Raimondo da Capua Professore della sagra Scrittura, che per lungo tempo fu suo Confessore, e dopo il. suo selice passaggio su fatto Maestro Generale dell' Ordine suo, cioè de' Predicatori, nella qual Leggenda molte cose utili insieme, e bellissime ritroveranno. Ed avvegnache alcuni Lettori, che per poco s'infastidiscono, e che

non danno alcun frutto di divozione, dicano, ch' egli scrisse assai prolissamente; con tutto ciò sappiano tutti, che per verità a comparazione delle geste egli troppo abbreviò la Vita di Lei, che ivi in qualunque modo descrisse, e quelle cose, c'ha scritto, io credo indubitatamente, che per det-

tatura dello Spirito Santo egli abbia scritto.

27 Queste parole ho posto qui animosamente, perocchè, sebbene immeritevole, io praticai seco per lungo tempo, e m'è nota la Vita sua commendevole, e le doti odorifere, cioè di Verginità, di Nobiltà ancor terrena, di Scienza grande, e dell'altre Virtù, delle quali da Dio nostro Signore era stato arricchito. Questo solo sinalmente non posso tacere, che siccome chiaramente io conobbi, egli su divotissimo della Beatissima Vergine MARIA, com'è noto ancora a tutti quelli, che attentamente leggono quel bellissimo, e divoto Trattato, ch' ei pubblicò sopra il Magnificat. E perchè, siccome io piamente credo, già egli è passato all'eterna vita, paleserò adesso una cosa sin' ora occulta, presso me certa, cioè, che molti Anni innanzi, ch' egli conoscesse la Santa Vergine di cui s'è scritto, o ch' Essa di Lui avesse notizia, la Beatissima Vergine MARIA, apparendo visibilmente alla stessa sagratissima Vergine Caterina, promise di darle un fedelissimo suo Divoto per Padre, e per Consessore, che le averebbe dato molto maggior consolazione di quella, che fin' allora avesse avuta dagli altri suoi Confessori, siccome poi mostrò la sperienza.

Queste poche cose m'occorrono adesso per testimonianza della Vita di Santa Caterina da Siena da mandarsi alla Carità vostra, come voi da me istantemente domandate; le quali cose ancorche aggravato da infermità corporale, ed in molti affari occupato, con semplice stile ho descritto, e con più semplice cuore ho dettato. E

H h 2 poi-

poiche nelle vostre Lettere ho osservato una parola, cio è ch' io mandassi alla Carità vostra una veridica informazione, non lascerò in verun modo questa cosa in silenzio: Sia pur lungi dal giudizio di chi che sia, e particolarmente degli Uomini Savi, e sia ancor lungi dalla sincerità, tranquillità, e purità della mia coscienza, che io scientemente, e contra coscienza voglia in qualunque mie ragionamento mescolare alcuna cosa lontana dalla semplice verità, poichè sò, che la lingua, che mentisce uccide l'Anima; nè Iddio ha bisogno delle nostre bugie, nè alcun mal debbe farsi, affinche indi ne segua il bene. Abbiate dunque per certissimo, che narrando le cose di sopra scritte io ho detto la mera Verità, o pure ho creduto d' affermare la Verità, per cui non solamente offero il giuramento. secondo la dimanda vostra, ma sono ancora apparecchiato. a giurare efficacissimamente in qualunque forma sarà spediente: Anzi, ciò, ch'è più, io sono ancora, per così dire, apparecchiato a por le mani nel fuoco, per confermare questa verità, e ad onore di Dio, e a edificazione, consolazione, e salute de' Prossimi, come sa chiarissimamente Colui, che nulla ignora, a cui è lode, e gloria pe' secoli infiniti de' secoli. Amen.

29 Data nella nostra Casa di sopra scritta a xxvi. d'Ottobre l' Anno del Signore MCCCCXI. permano di due Notai, e alla presenza di molti Testimoni, appesovi il gran Sigillo del nostro Convento in testimonianza della Verità, per soddissare alla vostra dimanda.

# LETTERA DISER BARDUCCIO

### DI PIERO CANIGIANI

Nella quale si contiene il Transito della Serafica Vergine

### S. CATERINA DA SIENA

A Suor Caterina Petriboni nel Monasterio di S. Piero a Monticelli presso Fiorenza.

### AL NOME DI GESU' CRISTO.

Arissima Madre in Cristo GESU', e Sorella nella fanta memoria della nostra benedetta Madre Caterina. Io misero, ed iniquo peccatore Barduccio, mi raccomando alle vostre Orazioni, come debol Fanciullo, orfano rimaso per la morte di sì gran Madre. Ricevetti la vostra Lettera, e molto volentieri la lessi, e la feci sentire a que ste mie afslitte Madri, le quali sommamente vi ringraziano della vostra tanto gran Carità, e tenerissimo Amore verso di loro. Elleno parimente molto si raccomandano alle vostre Orazioni, e vi pregano, che le raccomandia. te alla Priora, e a tutte le Suore, affinche si rendano pronte a far tutto ciò, che a Dio piaccia, verso di loro, e verso di voi. Ma giacchè voi, siccome diletta, e sedel figliuola desiderate di sapere la fine della nostra comune Madre, io son costretto a soddisfare al vostro desiderio; ed ancorchè io mi conosca poco atto a tessere un tal racconto, scriverò tutta via ciò, che i nostri occhi infermi videro, ed i rozzi sensi dell' animo potettero comprendere.

Hh 3

Que-

Questa benedetta Vergine, e Madre di mille, e mille Anime, intorno alla Festa della Circoncisione, cominciò a sentire gran novità sì nell' Anima, che nel corpo, talmenteche fu costretta a mutare tutto il modo di vivere, perocchè quell' atto di prendere il cibo per sostentare il corpo le venne tanto in orrore, che, se non se con grandissima disticoltà, non vi si potea ridurre, e quando ciò facea, nulla affatto inghiottiva della sostanza del cibo, ma lo rivolgea per la bocca, e finalmente sputavalo. Ma nè pure una goccia d'acqua potea inghiottire per refrigerio, onde venivale una gagliardissima, e noiosissima sete, ed una sì grande infiammazione di gola, che parea spirar fuoco: Con tutto ciò Ella si manteneva in assai buona salute, robusta, e fresca, come soleva. In tal modo arrivammo alla Domenica della Sessagesima, quando circa l'ora di Vespro nel tempo dell' Orazione le sopraggiunfe un sì gagliardo accidente, che da quel giorno in poi non fu mai sana. Poscia verso la notte del Lunedì seguente, appressoche io ebbi scritta una lettera, Ella ebbe un' altro accidente così terribile, che tutti come morta la piangevamo, e così per lungo spazio di tempo si rimase, talmentechè non appariva in Lei alcun segno di vita. Poi levatasi in piedi vi stette per eguale spazio di tempo, nè parea, che fosse quella stessa, che in tal modo era giaciuta.

Da quell' ora innanzi, cominciarono i nuovi travagli, e l'acerbe pene del suo corpo; ed essendo già venuta la Quaresima, cominciò, non ostante quella sua infermità, a darsi con tanta applicazion d'animo all' Orazione, che a noi pareva un miracolo per la frequenza degli umili sospiri, e degli amari pianti, che dall' intimo del cuore traeva. Io credo poi, che voi sappiate, che le sue Orazioni erano sì servorose, che un'ora spesa in Orazione più indeboliva quel tenero corpicciuolo, di ciò, che accaderebcaderebbe a qualunque altro, che per due giorni continui in Orazione persistesse. Pertanto ogni mattina dopo la Comunione si levava da terra in tale stato, che ognun che l'avesse veduta l'avrebbe creduta morta, e così si portava al suo letticciuolo. Indi dopo una, o due ore, alzavasi di nuovo, e andavamo a S. Pietro, benchè lontano per lo spazio d'un lungo miglio, e quivi ponevasi in Orazione, e vi durava sin'a Vespro, e finalmente tornava a Casa tanto affaticata, ch'avea sembianza di morta.

Questi furono i suoi esercizi fin' alla terza Domenica di Quaresima, quando finalmente giacque vinta da innumerabili travagli, che in quel Corpicciuolo consumato ogni giorno crescevano, e da infinite afflizioni d' animo, che si arrecava per la considerazione de' peccati, che vedea commettersi contro a Dio, e de' pericoli sempre più gravi, a' quali sapea esser sottoposta la Santa Chieia; perlochè restava grandemente abbattuta, e tanto internamente, che esternamente travagliata. Giacque in tale stato otto settimane, in guisa che non poteva mai alzare il capo, piena d'intollerabili pene dalla pianta de' piedi alla sommità del capo, di modo che molte volte dicea. Queste pene son veramente corporali, ma non già naturali, perocchè par che Iddio abbia dato licenza alle Demonia di tormentar questo corpo, come a lor piaccia. E in verità ben conoscevasi, che così fosse, poichè la pativa grandissime pene, e non più udite, tra le quali s' io proccurassi di spiegare la Pazienza, ch' Ella esercitò, crederei di far' ingiuria a un' argomento, che non può spiegarsi. Questo solamente dirò, ch' ogni volta, che qualchè nuovo tormento sopraggiugnevale Ella alzava gioiosamente gli orchi, e'l cuore a Dio, e diceva. Grazie a Te, o Eterno Sposo, che tante grazie, e si grandi fai dinuovo ogni giorno a me miserabile, e indegnissima Ancella tua.

Hh4

5 In tal

In tal maniera confumavasi quel corpo sino alla Domenica innanzi all' Ascensione, ma allora era ridotto a tal segno, che parea qual suol dipignersi un cadavero, non dico però del Volto sempre Angelico, e spirante divozione, ma del rimanente del busto, e delle membra, nelle quali altro non si vedea, che l'ossa di sottil pelle coperte; ed era rimasa dalla Cintura in giù disciolta, in guisache non potea muoversi, nè pure un poco, da un lato all'altro. Essendo dunque venuta la notte antecedente alla già detta Domenica, due ore, e più innanzi l'Alba, fecesi in Lei una grandissima mutazione, e si credeva, che la s'avvicinasse all'estremo. Fu chiamata allora tutta la Famiglia intorno a Lei, la quale con singolare umiltà, e divozione fec' intendere con un cenno a quelli, che le stavan da presso, che desiderava ricevere la santa Assoluzione da colpa, e pena; e così fu fatto. Quindi poi si ridusse appoco a ppoco a tale stato, che nessun'altro movimento affatto vedevasi, che un continuo, e mesto, e debol sospiro. Perlochè parve cosa conveniente il darle l'estrema Unzione, che tosto le diede il nostro Abate di S. Antimo, mentre Ella giaceva quasi priva d'ogni sentimento.

Dopo la detta Unzione cominciò tutta a mutarsi, e a dar varj segni col volto, e colle braccia, mostrando quasi di patire gravissimi assalti da' Demonj; e in quetto duro contrasto stette un' ora, e mezzo, nel qual tempo passato per metà in silenzio, cominciò a dire. Peccavi Domine, miserere mei; e questo siccome io credo, più
di sessanta volte replicò, alzando ciascuna volta il braccio
destro, e poi, lasciatolo cadere, percotendo il letto. Indi,
mutato parlare, altrettante volte disse, ma senza questa
agitazione del braccio. Sanste Deus miserere mei. Finalmente con altre, ed altre formole di parlare umili, e di-

vote, esprimendo diversi atti di virtù, terminò il rimanente del tempo già detto; dopo che tutta incontanente
mutossi in volto, che di sosco apparì Angelico, e gli occhi lagrimosi, ed annebbiati parvero affatto rasserenati,
e rallegrati, talmentechè non potea dubitarsi, che uscita
quasi da un prosondo Pelago non sosse restituita a sè stessa,
la qual cosa assai mitigò il nostro dolore, e de' figliuoli, e
delle figliuole sue, che con quell' afsizione, che voi potete

pensare, le stavano attorno.

Giacea Caterina in seno della Madre Alessia, ed allora proccurò d'alzarsi, e con un pò d'ajuto si posea sedere appoggiata alla stessa Madre Alessia. Noi frattanto le ponemmo dinanzi agli occhi una certa divota tavoletta dove sono molte Reliquie, e certe figure di Santi: Ella però fissò gli occhi nell'Immagine della Croce quivi incastrata, e cominciò ad adorarla, spiegando colle parole certi suoi profondissimi sentimenti della Bonta di Dio, e mentre orava, si accusava generalmente di tutt' i suoi peccati nel cospetto di Dio, e singolarmente diceva. Mia colpa, Trinità Eterna, che miserabilmente t' ho offeso con tanta mia negligenza, ignoranza, e ingratitudine, e disobbedienza', e con molti altri difetti. Misera me! che non bo osservato i tuoi comandamenti, sì quelli, che in genere a tutti, e sì ancor quelli, che a me in particolare sono stati fatti dalla tua Bontà! Ob me meschina! E ciò dicendo si picchiava il petto, con dire, sua colpa, ed aggiugneva. Io non bo offervato il tuo precetto, con cui mi comandasti, ch' io cercassi sempre di dare onore a Te, e di spender le fatiche pel Prossimo, ed io per contrario bo fuggito la fatica, e massimamente allora, che veni era bisogno . Non mi comandasti forse Tu mio Dio, che io, abvandonando ogni cura di me medesima, riguardassi unicamente la gloria, e la loda del Nome tuo nella salute dell' Anime, e as

e di questo cibo solo tolto dalla Mensa della santissima Croce io mi dilettassi? Ma io bo cercato la propria consolazione. Tu sempre m' invitavi a stringermi a Te solo per
dolci, amorosi, e serventi desideri, con lagrime, ed umili,
e continue pregbiere per la salute di tutto quanto il Mondo,
e per la riformazione della Santa Chiesa, promettendomi,
che per mezzo di quelle avresti usato misericordia al Mondo,
e dato nuova bellezza alla Sposa tua, ma io miserabile non
bo corrisposto al tuo desiderio, ma sono stata addormentata

nel letto della negligenza.

Ob me infelice! tu m' hai posta al governo dell'. Anime, assegnandomi tanti siglinoli diletti, assinche io gli amassi con amor singolare, e gli indirizzassi a Te per la via della vita; ma io non sono stata loro se non che uno specchio della debolezza umana, nè bo avuto di loro una sollecita cura, nè gli bo sovvenuti colla continua, ed umile Orazione innanzi al tuo cospetto, nè ho dato loro sufficientemente gli esemps d'una buona vita, nè gli avvertimenti d'una salutevol dottrina. Ob meschina me! Con quanto poca riverenza bo ricevuto i doni innumerabili, e le grazie di tanti dolci tormenti, e travagli, quanti ne piacque a Te, d' accumulare in questo fragile corpicciuolo, nè io gli ho tollerati con tanto acceso desiderio, e ardente Amore, quanto su quello, con cui Tu a me gli mandasti. Obime Amor mio, Tu per la tua eccessiva bontà t'eleggesti me per Isposa sin dal principio della mia fanciullezza, ma io non fui abbastanza fedele, anzi ti fui infedele, perchè la memoria non ho tenuto piena di Te solo, e de' tuoi altissimi Benefizi, ne bo fissato l'intelletto a ripensar solamente di loro, nè bo disposta la volontà ad amar Te immediatamente con tutte le forge.

9 Di queste, ed altre sì fatte cose si rendeva in cospa quella Colomba purissima più, siccome io credo, per nostro esempio, che per proprio bisogno, e poi rivolta

volta al Sacerdote, disse. Per l'Amore di Cristo Crocifisso, assolvimi da tutti questi peccati, che nel cospetto di Dio bo confessati, e di tutti gli altri de quali non mi ricordo. Ciò fatto, domando di nuovo l'assoluzione da colpa, e pena, dicendo, esserle ciò stato conceduto da Papa Gregorio, e da Papa Urbano; eciò diceva, quasi com'affamata del Sangue di Cristo. Fecesi dunque ciò, che chiedeva, ed Ella tenendo sempre sissi gli occhi nel Crocisiso, cominciò di nuovo ad adorarlo con grandissima divozione, e a dire alcune cose profondissime, le quali pe' miei peccati, non fui degno d'intendere, ed anche pel dolore, da cui io era travagliato, e per l'angustia da cui era oppresso il suo petto; talmentechè difficilmente prosseriva le parole, le quali noi, che le stavamo allato, scambievolmente accattavamo, ed accostando l'orecchie alla bocca, or' una, ed or due parole raccoglievamo. Dopo queste cose voltossi ad alcuni figliuoli, che non erano stati presenti ad un certo memorabil Sermone, che molti giorni prima avea fatto a tutta la Famiglia, mostrando a noi la via della falute, e della perfezione, e comandando a ciascun di noi in particolare, che sar dovesse dopo la morte di Lei, siccome anche sece in quest'ora verso di quelli, chiedendo a tutti umilissimamente perdono della poca sollecitudine, che parevale avere avuto della nostra salute. Poi disse alcune cose a Lucio, e ad un'altro, e sinalmente a me miserabile, e tornò subito all'Orazione.

To Oh se aveste veduto con quanta umiltà, e riverenza, chiedeva, e ricevea più volte la benedizione dalla sua addoloratissima Madre, di cui questo solo dir posso, che sia stata a Lei una dolce amarezza. Che spettacolo pieno di tenerissimo affetto era il veder la Madre, che si raccomandava alla sua benedetta Figliuola, e chiedeva, che una grazia particolarmente le impetrasse da Dio, cioè, che in

488 che in questo si funesto avvenimento non fosse offeso da lei. Ma tutte queste cose non distoglievano la Santa Vergine dal fervore della sua Orazione, ed avvicinandosi al suo termine, pregava specialmente per la Chiesa Cattolica, per cui diceva di dar la Vita. Pregava ancora per Papa Urbano VI. che risolutamente confessava esser' il vero Pontefice, e confortava i figliuoli fuoi, affinchè non dubitassero per questa verità dar la vita. Indi con grandisamo fervore pregò tutti i suoi diletti Figliuoli, e Figliuole, che il Signore aveale raccomandato, affinche singolarmente gli amasse, ed usava molte parole di quelle, che adoperò il nostro Salvatore, quando i suoi Discepoli raccomandò al Padre, e con tanto affetto pregava, che non folamente i nostri cuori in udirla, ma le pietre stesse sarebbonsi potute rompere. Finalmente sacendo il segno della Croce, tutti ci benedisse, e così all' ultimo, e desideratissimo termine della vita, accostossi perseverando in continua Orazione, e dicendo. Tu Signore mi chiami, ed io vengo a Te, e vengo non per li meriti mici, ma per tua sola misericordia, la qual misericordia io domando da Te, in virsu del Sangue suo; e poi più volte grido: Sangue, Sangne. Ultimamente ad esempio del Salvatore disse. Padre nelle tue mani raccomando l' Anima, e lo spirito mio; e così foavemente, con una faccia del tutto Angelica, e rilucente, chinato il capo, rendè lo spirito.

ri Il suo Transito accadde in giorno di Domenica sull'ora di Sesta, ma noi la tenemmo insepolta sin'al giorno di Martedì all'ora di Compieta, senza sentirne alcun setore, ed in tal maniera quel corpo, puro, intero, e odoroso si conservò, anzi le braccia, il colto, e le gambe si piegavano non altrimenti, che se sossero state vive. In tutti que' tre giorni su visitato il Corpo con grande strepito del Popolo, che vi concorreva, e selice stimastimavasi chiunque avea potuto toccarlo. Molti Miracoli aucora operò Iddio in quel tempo, i quali per fretta io tralascio. Il suo Sepolcro è visitato divotamente da' Fedeli, come quelli degli altri Santi Corpi, che sono in Roma, e molte grazie sa Iddio in nome di questa bene detta Sposa, nè io dubito punto, che molti ancora, e grandi siam per udirne. Altro non aggiungo.

Raccomandatemi alla Priora, e a tutte le Suore, perciocchè adesso ho grandissimo bisogno dell'ajuto dell' Orazioni. Iddio vi conservi, e vi faccia crescere nella sua Grazia.



## INDICE

## DELLE COSE NOTABILI.

A BITO bianco, e nero di S. Domenico, che costi significhi, e quanto bene convenisse a S. Caterina fac. 77- 85-

B. AGNESE di Montepulciano.
Compendiofo racconto della Santità, e Virtù fue. fac. 339. e feg.
Onora la Santa con miracoli in occasione, ch' Ella visita le sue Reliquie fac. 341.

ALESSIA Suora della Penitenza la più perfetta Discepola della Santa fac. 355. Da essa moribonda è deputata per Superiora dell'altre Suore fac. 398. Assiste alla morte della Santa fac. 485.

AMOR DI DIO, e suoi effetti nell' Anime, spiegati mirabilmente dalla Santa sac. 104. Quali effetti in lei cagionasse sac. 177.

AMOR proprio è la fentina di tutti i vizi, e quali danni cagioni fac. 106.

AMOR delle Creature impedifce il possedimento persetto di Dio. 6.394.

ANDREA Bestemmiatore ostinato si converte per l'Orazioni della Santa. fac. 237.

ANEELO: d' oro ornato di quattro gemme, co cui fu sposata la Santa da G E S U' Cristo, che cosa fignisichi fac. 121. E' invisibile agli altri, ma sempre visibile alla Santa, sac. 110. Fu contrassegno (secondo l'oppinione dell'Autore) che la Santa fosse da Dio confermata nella fac. 122.

ANGIOLO, veduto da S. Giovanni

nell'Apocalisse, dinota GESU' Crifto- sac. z. Per lo stesso Angiolo si potrebbe anche intendere la Santa, e per qual ragione. sac. 7.

ANIMA innamorata di Dio, sue condizioni, paragonata a chi nuota nel mare fott' acqua, e sue operazioni. fac. 103. e feg. Come debba contenersi nel tempo della tentazione. fac, 1:10. e feg. Come debba operare in aridità di spirito. fac. 111. Quanto fia bella senza colpe, e separata dal corpo . fac. 150. Travagliata dalle tentazioni, se le vince è assomigliata al Corpo di Cristo già morto, e poi riforto. fac. 115. Non pud spiegarsi quanto l'Anime fieno care a GESU' in cui debbono confidare affaissimo quelli, che ne proccurano la falute. fac. 125. 127. La Santa vede lo stato di quelle, che da Lei vengono. fac. 161. Innumerabili ne riduce a Dio. fac. 257. ANTONIO Cittadino Romano con

ANTONIO Cittadino Romano con fare un voto alla Santa, fubito guarifce da un male incurabile. fac.

APPARIZIONI di GESU'Cristo alla Santa. Vedi Cristo. Della Beatissima Vergine. fac. 195. 209. 312. Di S. Paclo. fac. 212. Di molti Santi, che con esso lei domesticamente conversano. fac. 209.

AUSTERITA' della Santa nel cibarti fac. 61. & feg. e 178. Nel ripofare, e nel vestire. fac. 65. BAMBINO di quattr'Anni, che a cagion de' nervi ritirati del collo teneva il capo desormemente piegato sopra le spalle, essendo cinto intorno al collo con un velo della Santa, è restituito a persetta salute.

BARDUCCIO Canigiani, sua Lettera, in cui descrive il Transito della Santa. fac. 481.

D. BARTOLOMEO di Ravenna prega la Santa, che vada all' Isola di Gorgona, dove Ella poi sa un maraviglioso discorso a' Monaci di quella Certosa. f. 308. e seg.

FR. BARTOLOMEO di Domenico da Siena, Uomo Santo. fac. 152.
Ode la confessione di Jacomo Tolomei convertito dalla Santa. f. 246.

BE NE oneste consiste nella divozione del continuo orare, nell'afflizione del corpo, e nel sovvenimento del Prossimo. fac. 432.

BE NI, che in questa vita possono posfedersi dall' Uomo si dividono in tre classi, e spiegazione de' medesimi. fac. 428. e seg.

BONA di Giovanni povera Donna, mentre lava certi panni è rapita dal Tevere, chiede subito soccorso alla Santa, da cui si sente alzare sopra l'acque, e se ne và con sicurezza alla riva.

B. BRIGIDA di Svezia canonizzata da Bonifazio IX. fac. 351.

BUONAVENTURA Sorella della Santa: Sua modestia singolare e saca 27. Essendo inferma corregge. Niccolò suo marito per lo suo scorretto darlare e sac. 28. Persuade la sua sorella a servirsi degli ornamenti semminili. s. 46. Muore nel parto, e dopo essere stata in Purgatorio, n'è liberata per le preghiere della Saca. 50.

tre giorni sopra a terra pel concorfo del Popolo. f. 415. Mo lti Infermi condottivi ricevono 12 fanità.

CALUNNIE contro la fanta, e dottissima risposta dell'Autore. f. 300. e seg.

CAPELLI propri tagliati dalla Santa acciò i fuoi Genitori lascino il pensiero di maritarla.

CARITA' verso i Prossimi è di due generi. s. 137. La Santa su segnalata in tutti due ivi. Quanto sosse ardente, e operante nella Santa. s. 16. Effetti d'essa verso i poveri bisognosi. s. 138. e seg. e s. 150. Verso gl'Insermi. s. 151. Verso Ingrati, e Calunniatori. s. 151. e seg. f. 172. 440. e seg., Verso l'Anime vedi Caterina.

Santa con maggior divozione, e fervore del folito f. 119. In tal tempo è sposata dal Signore, f. 120.

GATENA di ferro con cui sì fortemente cingesi la Santa, che quasi s'interna nella Carne. f. 65. Con essa si batte tre volte il giorno sin' a spargere il Sangue. f. 66. e 100.

S. CATERINA paragonata all' Angiolo veduto da S. Giovanni nell' Apocalitse. f. 6. e feg. Detta diverse Lettere a più Scrittori in un medesimo tempo. f. 8. Quanto sossero essimate le sue parole per municero essimate del nome di Caterina. Etimologia del nome di Caterina. f. 11. Crede, e consessa se essere la cagione di tutti i mali, che nel Mondo accadono. f. 13. Rende di ciò la ragione. f. 14. Sua preghiera per la salute dell' Anime. f. 16. Desidera esser posta sopra la bosca dell' In

493

dell' Inferno per impedire, che v' entrino l'Anime. ivi. Immita la purità di Maria Vergine, e le virtù d' altri Santi della nuova, e dell'antica Legge . f. 18. Suo nascimento. f. 29. E' allevata, e nodrita dalla Madre col proprio latte, e però amata più degli altri fuoi figliuoli. ivi. Sua affabilità, e prudenza ancor nella fanciullezza. f. 30. E' chiamata Eufrosina, e per qual ragione. ivi. In età di cinque Anni nel falire, e scendere le scale recita ad ogni grado la Salutazione Angelica. ivi. Sua Visione, ch'ebbe in età di sei Anni nella strada di Vallepiatta, guardando sopra la Chiesa di S. Domenico. f. 32. e seg. Effetti della predetta Visione. f. 34. Ammaestrata dallo Spirito Santo intende la vita, el'azzioni de' Santi PP+ dell' Egitto, e d'altri Santigie fingolarmente di S. Domeninico, e defidera d' immitarli. ivi. Raduna altre fanciulle per ammaestrarle nella via della falute, e per fare insieme Orazione. ivi. E' portata visibilmente per aria nel falire, e nello scendere le scale della Casa paterna. f. 35. Desidera d'andare all' Eremo, e però parte di Siena, e trovata una Grotta v'entra a fare Orazione, e quindi poi da una piccola nuvoletta portata in aria, è ricondotta alla Città. f. 36. e seg. In età di fett' Anni fa voto di Verginità. f. 39. Accesa dal zelo dell' Anime ha in singolare venerazione l'Ordine di S. Domenico, e bacia con riverenza il luogo, ove i Padri di quell' Ordine, passando dinanzi alla sua Casa, mettevano i piedi. ivi. Desidera d'immitare S. Eufrosina con entrare nell' Ordine de' PP. Predicatori. ivi. Mandata dalla Madre alla Chiefa per far celebrare una Messa, indugia a tornare a casa: ripresa perciò dalla Ma-

dre, umilmente, e faviamente rifponde. f. 44. A perfuafione di Buonaventura fua Sorella s' induce a fervirsi degli ornameuti semminili, e piange poi amaramente questo leggerissimo sallo. f. 46. e seg. Sua Orazione, e Meditazione continua. f. 49. Dorme appena un quarto d' ora tra dì, e notte . ivi . Travaglio, che prova nello sforzarsi a prendere il cibo, ivi. Proccura d'immitare Santa Maria Maddalena, la quale poi da GESU' Cristo le fu assegnata per Madre. f. 51. Si taglia i Capelli per liberarsi dalle 'molestie de' Parenti, che vogliono maritarla. f. 52. Ingiurie de' Domestici a Lei fatte perche ricusa di maritarsi. f. 53. Fabbrica a sè medefima la Cella interiore dalla quale non esce mai. f. 54. Servendo a' Genitori, ed a' Fratelli, figurafi di servir GESU' Cristo, la Santissima Vergine, e i Santi Apostoli . f. 55. Essendole da' Domestici vietato di tenere una Camera per sè sola, sceglie quella di Stefano fuo fratello, per poter più liberamenre attendere all' Orazione. ivi . Colomba veduta sopra il capo di Lei da Jacomo suo Padre. f. 37. Desidera di vestire l'Abito di S. Domenico; ricorre però coll' Orazione al Signore, da cui vien confortata con una Visione. f. 58. Palesa a' Genitori, ed a' Fratelli il voto di Verginità, e la fua ferma refoluzione di non volere altro Sposo, che GESU' Cristo. f. 59. Sua maravigliosa astinenza nel cibarsi. s. 6-1.e seg. e f. 86. Lascia affatto di cibarsi di carne, e si nodrisce solo di pane, e di erbe crude, e finalmente lascia anche il pane. f. 63. Bevendo il vino, vi mescola molt' acqua, e poi lo lascia affatto. ivi. Si lamenta del B. Raimondo, perchè avesse posto lo Zucchero nell' acqua, ch' Ella solea

494

bere. f. 62. Vive lungo tempo senz' alcun nutrimento di cibo, o bevanda. f. 64. Dimostra l'Autore ciò derivare dalla pienezza dello spirito ridondante nel corpo . ivi . Sue austerità nel riposare, e nel vestire. f. 65. Provagran consolazio. ne nel discorrere di Dio, e de' Divini Misterj. f. 66. Si disciplina tre volte il giorno con una catena di ferro fin'a (pargere il langue, ivi. e f. 109. Sua industria per mortific irfi occultamente allorche fu costretta a dormire nella Camera della Madre . f. 70. Difficoltà , che incontra nella Madre per vestirsi dell' Abito di S. Domenico . f. 72. Essendo condotta al Bagno dalla Madre si pone in que' Canali ov' erano l'acque più bollenti per tormentare il suo corpo. s. 73. Fa istanza alle Suore della Penitenza di S. Domenico d' esfere aminessa nella loro Congregazione, e qual risposta ne ricava, s. 74. Escado inferma di vajolo fa ngovamente istanza per mezzo della Mulre di ricevere l'Abito della Pentenza, e finalmente l'ottiene. f. 75. Ancorchè non ficesse i tre Voti Religiofi nel prender l' Abito già detto, propone d'offervarli perfettamente. f. 83. Quanto fosfe ubbidiente a' funi Direttori, benche indescreti. f. 84. Suo amore verso la Povertà, e come l'osservasse ivi. Prega continuamente l'Altifsimo, che voglia toglier via le ricchezze dalla Cafa paterna, ed è efaudita. f. 85. Suoi proponimenti per offervare la Povertà. f. 85. Osferva un rigoroso silenzio per lo spazio di tre Anni continui. ivi. Offerisce a Dio le sue lagrime prima di prendere il cibo . ivi . Mentre i Religiofi di S. Domenico ripo-

fano, Esfa veglia, e levandosi quelli al Matutino, prende un pò di ripolo, raccomandandogli prima al Signore. ivi. E'ammaestrata da G B S U' nelle cose, che appartengono alla Salute dell' Anima. f. 87. Dubitando delle sue Visioni, l'è insegnato da GESU' il modo, con che possa distinguere le visioni, che da Lui vengono, da quelle, che vengono dal Demonio . ivi . Gode una continua Visione di GESU' Cristo, f.89. Impetra al B. Raimondo fuo Confessore una perfetta contrizione de' snoi peccati, ch'era il contrafegno da Lui desiderato per assicurarsi dell' operazioni di Lei. f. 90. e feg. Palefando al medefimo Beato le sucrivelazioni, alle quali egli non prettava intera fede, è da Lui veduta con volto somigliante a quello di Cristo. f. 93. Riceve da GESU' sublimi, e notabili documenti. f. 96. 100. e fege E' chiamata col nome di Midre dal B. Raimondo, e da alter. f. 101. Sur confidence nella provvidenza d' Iddio . ivi . Trovandofi per Mare col B. Raimondo, e con altri, ed essendo il Mare in burrasca ottiene colle sue preghiere il vento favorevole, ed arriva selicemente al Porto, s. 103. Sua notabile spiegazione dell'Amor di Dio, e degli Effetti, che caziona nell'Anima. f. 104. Altri suoi documenti intorno all'odio di sè medefimo, e della propria fenfualità.f. 105. e feg. Avendo per Divina ispirazione domandato a Dio la virtà della Fortezza, è ammastrata da GESU' Cristo in questa stessa Virtil . f. 108. Confessa di non avere maggior confolazione in questa vita, che nelle tribolazioni, e ne' travagli. f. 109. E' tentata di fenfua-

fensualità dal Demonio, non solamente co' pensieri, e co' sogni, ma anche con aspetti visibili di laidissime figure. iui, e seg. Orazioni, e mortificazioni della medefima per vincere le dette tentazioni. ini. Come rispondesse al Demonio allorchè le diceva, ch' Ella non avrebbe potuto perseverare nella vita intrapresa. f. 110. Regola data dalla Santa a' fuoi Discepoli per vincere le tentazioni del Demonio. iui. Afflizione straordinaria della medefima nel tempo delle sopradette tentazioni, parendole, che il fuo Sposo GESU' fosse da Lei lontano . f. 111. Altra fua 1egola da offervarsi in aridità di spirito. iui. Come sgridasse se medesima, allorche parevale d'esser priva delle celesti consolazioni. f. 112. Illuminata da Dio con lume speziale intende la cagione delle tentazioni, che la molestavano, e propone di volerle tollerare con pazienza. iui. Risponde con umiltà, e costanza alle suggestioni del Demonio, e lo costringe a suggire f. 113. E' consolata colla presenza, e colle parole di GESU' Crifto dopo aver vinto le tentazioni.iui. e feg. Sente una maravigliofa dolcezza nel cuore per esfere stata Achiamata da GESU' col nome di figliuola, e prega il suo Confessore, che coll' istesso nome la chiami. f. 115. E' visitata frequentemente da G ES U' Cristo, e dalla sua Santissima Madre, eda altri Santi. f. 116. Recita i Salmi con GESU' Cristo, passeggiando seco per la fua camera, iui. Prega il Signore, che le conceda grazia d' imparare a leggere per poter recitare le Divine Laudi, ed immantinente l'ottiene, ed accid apparisse più

manifesto il Miracolo, avendo Ella imparato a leggere speditamente, non sapea però compitare, ed appena conosceva le lettere. f. 117. Avendo imparato a recitare l' Offizio Divino tiene fingolarmente a memoria quel versetto - Deus in adjutorium meum intende; e ridottolo in volgare spesse volte il ripete. f. 118. Perfezionandofi sempre più nella contemplazione, lascia in parte l'Orazioni vocali, e finalmente per lo frequentissimo ratto di mente, giugne a tanto, che appena può recitare una volta l'Orazione Domenicale senz'esser rapita da' fensi. iui. Prega il Signore, che le dia grazia di giugnere ad un perfetto grado di Fede, erinnuovando con più fervore questa preghiera negli ultimi giorni del carnevale le vien promesso dal Signore, che sarebbe da Lui sposata nella Fede . f. 119. E' sposata da GESU' Cristo alla presenza della Santissima Vergine, e d'altri Santi. f. 120. Paragonata a Rachele per la bellezza dell' Anima, ed a Lia per la fecondità spirituale . 124. Dal fuo Spofo viene invitata a procurare l'acquisto dell'Anime. f.125. Sua risposta, e difficoltà di converfare colle Creature. f. 126. Nuovi motivi addotti dal Signore per indurvela. f. 127. Espone la sua infufficienza, ed umilmente si conforma al voler di Dio. iui. Eletta da Dio per confondere la superbia de Letterati. f. 128. Tratta cogli Vomini, e sta coll' anima rapita in Dio. f. 130. Determina di comunicarsi spessissimamente per prù, e meglio unirfial fuo Spofo. 131. S' occupa ne' più vili ministeri della cafa. f. 132. Supplifee alla Fante interma, e la serve. ivi. Faticando

496 contempla, rimanendo spesso estatice. ivi. E' veduta più volte sollevata in aria. f. 133. Stando presfo al fuoco in eccesso di mente, ca de sopra i carboni, ed è ritrovata fulla brace fenza lesione, e segno alcuno da Lifa sua cognata. f. 134. Con egual prodigio rimane intatta dalla fiamma d'una Candela nella Chiesa di S. Domenico. f. 135. E'gettata più volte dal Demonio nel fuoco fenza nocuméto veruno.f.136 Fu segnalata nella dilezione de' Prossimi. f. 137. Ottiene dal suo Genitore piena licenza di fovvenire a' poveri, con ordine, che da nessuno della sua Casa sia impedita. f. 138. Provvede alcune bisognose Famiglie del suo Vicinato, e portando loro il vitto alle proprie case, trova con maravigliale. porte aperte. f. 139. Essendo per infermità inabile a caminare, ottiene dal Signore la fanità a tempo. per andare a soccorrere una Vedova bisognosa. ivi. Maraviglie seguite in tal fatto. f. 140. Rassomigliata dall' Autore a S. Niccolò, ed a S. Martino, e perchè. ivi. Richiesta da un certo Povero di qualche limofina, gli dona la Crocetta d'argento, che teneva alla Corona. f. 141. La notte seguente le appare il Signore colla stessa Croce ornata di pietre preziose, e la ringrazia del dono a sè fatto. f. 141. In forma di Povero, e Pellegrino le appare il Salvatore nella Chiefa di S. Domenico . f. 143. Per provare la Carità di Lei se le dimofira quasi importuno . f. 144. Finezze della Carità della Santa in questo avvenimento. f. 145. Ricompenza datale dal fuo Spofo. ivi. Qual cosa le donasse, e quali fossero gli effetti mirabili d'un tal

dono, sì nel corpo, come nell'Anima della Santa. f. 146.e feg. Avvenimento curioso, e prodigioso in occasione di portar soccorso ad un Povero. f. 148. Sue Opere di pietà quasi sempre accompagnate da' Miracoli . ivi . Vino distribuito a' Poveri dalla Santa, si trova migliore d'ogni altro, e dura miracolofamente per più mel. f. 149. e seg. Sua Carità verso gl' Infermi pare incredibile. f. 151. Serve unz Lebbrosa con indicibile pazienza. f. 152. Tollera dalla medesima villanie, con Umiltà, e Fortezza più che umana. f. 153. e feg. Sua costanza in servirla fin' alla morte. f. 155. Lava l' orrendo Cadavere, e lo seppellisce colle proprie mani dalle quali subito sparifce la lebbra, che vi s' era appiccata, ivi. Procura di guadagnare con umiltà, e mansuetudine un'invidiosa donna fua persecutrice, la quale percossa da Dio con infermità, resta ostinata, e s'avvicina a doppia morte. f. 156. e seg. Moltiplica l'Orazioni la Santa, e le ottiene il pentimento, e vede poi la bellezza di quell' Anima già falva. f. 158. e seg. Chiede al Signore di vedere la bellezza dell' Anime per concepire maggior zelo della loro Salute. f. 160. Vede da quell' ora in poi, lo stato di tutte l' Anime, che da Lei vengono. f. 161. Stando in Siena sente il setore de' vizi della Corte Romana, come teslifica in Roma a Gregorio XI. Sommo Pontefice. f. 162. Lo stefso sentiva incontrando ne' suoi viaggi persone viziose. iui. Parlando con una donna in apparenza onesta, non la mira mai in faccia, e per qual cagione. f. 163. Serve una vedova stomachevole per una

per una piaga incancherita nel petto. f. 163. e seg. Calunniata dal-· la medesima, con più Carità l'as-· fifte. ivi. Invoca il Signore in suo · foccorso, da cui le sono presentate due Corone, una d'oro, l'altra di fpine, ed Essa elegge quelle di spine. f. 167. Visione per cui si ravvede l'Inferma, f. 169, e feg. Nello scuoprire la piaga n'esce subito si gran fetore, che si turba stranamente lo flomaco alla Santa anche per opera del Demonio. ivi. Ella per vincersi beve la lavatura della piaga, e ne sente un soavissimo odore. f. 172. Beve al sacro Costato di GESU' Cristo. f. 173. Dall' ora in poi non prende più cibo nel modo di prima. f. 174. Leappare il Salvatore, e le promette straordinaij favori, con predirle le contradizioni, che per quelli incontrerebbe. f. 175. e seg. Languendo d'amore si conforta coll' Eucaristia. f. 177. Sue pene in prendere altro riftoro. f. 178. Sua Obbedienza agli ordini di Fr. Tommafo suo primo Confessore, che credeva esser Lei ingannata. ivi. Egli muta configlio, ma ne mormorano i domestici di Lei . f. 179. e seg. Dalla Quaresima fino all' Ascensione vive priva d'ogni cibo, e bevanda. f. 181. Conserva miracolosamente le forze per tutte le fatiche occorrenti. f. 181. La fola prefenza del Sagramento, anzi del folo Sacerdote, le fa passare ogni memoria di cibo, f. 183. Mormorazioni d'ogni forte di gente contro i digiuni di Lei. ivi. Risposta del B. Raimondo all'apparenti ragioni de' Detrattori . f. 184. e seg. Umile risposta della Santa a' medefimi. f. 186. Si sforza ogni giorno di prendere qualche cibo per acche-

tare i falsi Zelatori. f. 188. Ma non può prenderlo, o è costretta a rigettarlo, e così vive fin'alla morte. f. 189. Sua risposta al Beato Raimondo, circa i Detrattori. ivi. Suo detto circa l'uso della grazia. f. 190. Favorita da Crifto con estasi, e rivelazioni, s. 191. L' Eterno suo Sposo le toglie il cuore. f. 192. Le dona il suo nella Chiesa di S. Domenico, f. 193. Esfetti di tal cambiamento. f. 194. e feg. Visioni, che gode nell'avvicinarfi a ricevere il Santissimo Sagramento. f. 193. Scuotimento prodigioso del suo cuore in tal tempo, udito dalle Compagne. f. 194. L' appare GESU' Cristo, e le assegna per Madre Santa Maria Maddalena. f. 105. c feg. Paragone fra Santa Maria Maddalena, e Santa Caterina. f. 196. Le sono rivelati arcani inetfibili. f. 197. Pare alla Santa, che il suo cuore diventi uno stesso conquel di G E SU'. f. 198. Defidera di comunicarfi, ed è invitata a saziarsi al sagro Costato di Cristo, f. 199. Muove Iddio il suo Conteifore a celebrare, ed a comunicarla. f. 200. Confolazioni da Lei godute in tal' occasione. 201. e feg. Suo ratto dopo la Comunione. f. 203. Riceve da GESU' il fegno d'effere stata esaudita, circa l'eterna salute del suo Consessore. f. 204. Trovandosi in Pisa riceve le sagre Stimate, e come . f. 205. Rimane tramortita pel dolore, ed il Beato Raimondo prega il Signore a conservarla in vita . f. 207. Intende per rivelazione il Mistero della Santifsima Trinità, e riceve il latte dalla Beatifsima Vergine. f. 109. Sta per tre giorni estatica, ed è creduta morta. f. 210. Sua penitenza per un piccol difetto. ivi. E' avvertita da S. Paolo a orare continuamente. ivi. Piange amaramente per aver voltato gli occhi a vedere il Fratello, che pafsava per la Chiesa. f. 213. e seg. Vede chiaramente la generazione del Divin Verbo, e come l'Eterno Padre adottò per Figliuolo S. Domenico. f. 21 j. e feg. Suo gran desiderio di partire dalla vita prefente . f. 117. Si conforma al voler Divino. 6 218. Passione del Redentore da Lei sentita, e spiegata. f. 118 e seg. Qual fosse il inaggior dolore del Salvatore in Croce. f. 111. Muore la Santa per amore, dividendosele il cuore. ivi. Rifuscita dopo alcune ore, e racconta al Beato Raimondo ciò, che fia accaduto all' Anima fua dopo la separazione dal corpo. f. 113. e seg. Testimon, che si trovaron presenti a questo primo Transito, e Miracolo accaduto. f. 228.e feg. Piglia sopra di sè le pene dovute in Purgatorio a suo Padre, il quale appena spirato su presa la Santa da fieri dolori, che non mai più la lasciarono. f. 231. Egli appare più volte dopo morte alla Santa. f. 134. Ottiene la conversione d' un' offinato besteinmiatore. s. 137. Prega per due condannati, che impenitenti vanno al Patibolo. f. 240. E pentiti si confessano. f. 241. Induce una nobile giovanetta a lasciare le Vanità, ed il fratello della medefima a mutar costumi. f. 244. e seg. Converte un Vendicativo ostinato chiamato Nanni di Ser Vanni. f. 247. Fonda un Monaftero di Donne nel Palazzo donatole dal detto Nanni, e l'intitola S. Maria Reina degli Angioli. f. 250. Riduce a Dio una gran quantità d' Anime. f. 152. e 472. Richiama

in vita la Madre sua Desonta senza Contessione. f. 255.e feg. Con un comando guarifce dalla peste Matteo Rettore della Casa della Misericordia . f. 250. Con un fimil comando risana D. Giovanni delle Celle Monaco di Vallombrofa. f. 469. Visita una Donna rimasta sotto le rovine d'un solaio, e palpando l'ossa infrante, la risana. f. 263. e feg. Libera un Romito infetto di peste, e già moribondo. f. 165. Dallo stesso male libera it Beato Raimondo, e il suo Compagno Fr. Bartal. . f. 167. e feg. Tratta, e conclude la pace alla Famiglia de' Maconi, ed i suoi Avverfarj. f. 461. e seg. Per ordine del fuo celeiteSpolo và a Pila a confola. re alcune Monache, f. 269. Conduce seco il B. Raimondo, ed altri Frati dell' Ordine suo per udire le confessioni di coloro, che a persuasione della Santa fi convertivano. iui. Con far confessare un giovane Pifano, lo guarisce subito dalla febbre, che per diciotto mesi l'avea travagliato, senza rimedio. f. 171. Và a Vignone ad istanza de' Fiorentini per trattar la pace con Gregorio XL f. 449. Lo stesso Pontesice rimette la pace nelle mani della Santa. f. 450. Lo persuade a tornare alla propria Sede Romana. f. 451. Essendo a Vignone mentre una mattina prima di comunicarsi era levata in estas vien trafitta crudelinente ne'piedi con un' ago dalla Nipote del Papa, nè perciò Elia st riscuote dall'estasi, nè sente alcun dolore finche non torna a' sensi corporei. f. 46 1. e feg. Controverfix, ch' Ella ebbe in Vignone con alcuni Prelati, della Curia Romana. f. 475. e feg. Libera dalla Scheranzia una Sorella della Penitenza. chia-

499

chiamata Gemmina. f. 171. Và a Genova, e vi si trattiene per un mese, e più in occasione, ches Gregorio XI. tornò da Vignone a Roma. f. 273. D' ordine dello stelfo Pontefice và a Fiorenza per trattare la pace, e riconciliare i Fiorentini alla fanta Sede. f. 276. Trova grandi difficoltà follevandosi contro di Lei parte della Plebe da cui soffre molte ingiurie, ed essendo assalita è miracolosamente difesa. f. 455. Torna alla detta Città, e finalmente per opera di Lei si stabilisce, e si pubblica la pace tra' Fiorentini, e Urbano VI. successore di Gregorio. f. 457. In Tolone le vien presentato un Bambino scontrafatto, e con prenderlo nelle sue mani lo restituisce sano a' parenti. f. 278. Per gli affari di Santa Chiefa manda il B. Raimondo a Gregorio XI. f. 286, Col segno della santa Croce libera un' Invasata: Curiose circostanze del fatto. ini, e seg. Profezia continua nella Santa . f. 199. Vede l' interno de' cuori. f. 200. Vede in ispirito Fr. Tomaso sorpreso da' Ladri in pericolo della vita, e lo libera. f. 205. Predice molto tempo innanzi la Scifma, che feguì a tempo d' Urbano VI. f. 197. Dal detto Pontefice è chiamata a Roma . iui . Risposta dell' Autore ad alcuni Calunniatori della Santa. f. 301. Propone ad Urbano il passaggio dell' armi Cristiane in Terra Santa. iui. Ad un Cavaliere ammogliato predice l' ingresso nella Religione. f. 306. e feg. Pregata più volte da D. Bartolomeo di Ravenna Priore de' Certosini, và all' Isola di Gorgona, dove sa un difcorlo a' fuoi Monaci, e dal fuo dive s'accorge il Priore, ch' Ella conosceva lo stato dell' Anime di quelli, che l'ascoltavano. f. 308. e segg. Di farina fracida fa pane ottimo, e'lo moltiplica coll' affistenza della Beatissima Vergine. s. 311. e leg. Mancando a' fuoi Compagni, e compagne il pane fa orazione, e fopravanza, f. 316. Moltissimi altri prodigj da Lei operati nelle cole inanimate. f. 319. Avendo bisogno di certo vino per una fua indisposizione, si truova miracolosamente piena una botte f. 310. Mormorazioni de' falsi Divoti, perchè Ella frequenta la Santa Comunione. f. 315. Difesa del B. Raimondo. f. 316. Risposta della Santa ad un Vescovo, che disappruova la Comunione quotidiana. f. 327. Dottrina di S. Tommaso sopra questo soggetto. iui. Ottiene da Gregorio XI. la facoltà di eleggerfi il Confessore, di farsi una Cappella in casa propria, e di servirsi dell' Altare portatile, acciò possa comunicarfi fecondo la fua divozione. f. 329. Voltandosi il B. Raimondo a darle la generale assoluzione prima di Comunicarla vede il Volto di Lei come il volto d'un' Angiolo, e rivolto all' Altare vede l' Oftia, che da fe stessa si muove verso le fue mani. f. 330. e seg. E comunicata da G ES U' Cristo colle proprie mani . f. 336. Riceve altre volte la Santissima Eucaristia con altri miracoli. f. 338. Le vien rivelato, ch' Ella sarebbe in Cielo nello stello grado colla B. Agnese di Montepulciano. ivi. Và a visitar la detta Beata, e miracolo ivi seguito. f. 340. Visita di nuovo la Beata, e nuovi prodigiaccadono. f. 342. Trattando la pace tra Gregorio XI. e i Fiorentini, è affalita da un Masnadiere, il quale è mira-

miracolofamente trattenuto, e confuso si parte. f. 348. e 455. Sua costanza in questo avvenimento. iui . Risposta della Santa al B. Raimondo, che le scrive si porti a Roma per visitare Urbano VI. f. 349. Và a Roma per ordine del detto Pontefice. iui. Per suo comandamento fa un discorso a' Cardinali per animarli a confidare in Dio in occasione della Scisma, che incominciava . f. 350. Dà la sua benedizione al B.Raimondo mentre egli partiva per andare in Francia, e lo preserva da un gran pericolo. f. 353. Ottiene colle fue preghiere, e colle sue lagrime due vittorie contro gli Scismatici un' Anno prima, ch' Ella morisse. f. 380. Per configlio di Lei il Sommo Pontefice accompagnato da tutto il Popolo và alla Chiefa di S. Pietro a piedi, e scalzo. f. 381. Vede in ispirito la Città di Roma piena di Demonj, che incitano il Popolo contro il Pontefice. iui. Impiega molti giorni, e notti in Orazioni per placare GESU' adirato contro la detta Città . f. 382. Offerisce sè stessa a Dio a sosfrir le pene dovute a quel Popolo, ed è esaudita • f. 383 · Sua Orazione affettuositsima, ed umilissima all' Eterno Padre, e suo desiderio della Patria Celeste. f. 390. Sapendo esser vicina l'ora del suo tranfito chiama i fuoi Figliuoli spirituali, e gl' istruisce con importantissimi documenti. fac. 391. e seg. Gli esorta in fine ad una scambievole Carità, fac. 396. Comanda loro, che sempre preghino per la riformazione della Chiefa. f. 397. Confessa, che i tormenti, che patifce in ogni parte del suo Corpo procedono da tali

preghiere da lei fatte per ottenere questa grazia, e stima, che Satana, come sopra il corpo di Giobbe così sopra quello di Lei abbia da Dio ottenuto licenza. iui. e f. 483. Chiama in particolare ciascuno de suoi Discepoli, e gli dà particolari istruzioni, ed a tutti comanda, che ricorrano al B. Raimondo, f. 308. Deputa Alessia sua Compagna per Superiora alle sue figliuole spirituali, iui. Chiede a tutti perdono con fomma umiltà. f. 399. Fattala Confessione generale chiede, e riceve gli ultimi Sagramenti, e l'indulgenza Plenaria ottenuta da Gregorio XI. da Urbano VI. iui. Comincia ad agonizzare, e dopo qualche combattimento dice le seguenti parole: Non mai la vanagleria, ma il la gleria vera. e la lode del Signore . ini . Imita li Santi Martino, Girolamo, ed Agostino, con dare pubblici segni di penitenza. f. 401. Raccomanda di nuovo a' suoi Discepoli, che al B. Raimondo facciano ricorfo delle loro difficolta. iui. Colle parole del fuo Spolo Crocifilso raccomanda a Dio il suo spirito, e passa a' godimenti eterni. f. 401. e 488. Nell' ora del suo Transito suggerisce al B. Raimondo, che stà in Genova alcuni avvertimenti de' quali prima di morire avea ordinato a' suoi Discepoli fosse fatto consapevole. f. 401. e seg. Appare nell' istesso punto ad una Matrona Romana circondata di luce, ed ornata di tre bellissime Corone, & in presenza di Lei medesima è portata in Cielo dagli Angeli, f. 404. e feg. Concorre il Popolo Romano con tal tumulto a visitare il sagro Corpo. che per conservarlo conviene porlo dentro a' cancelli di ferro. 413. Molti

Molti Infermi condotti al sagro Cadavere ricevono la fanità . 414. Per tre giorni non si può dar sepoltura al medefimo, nè farsi il dovuto Panegirico a cagione del gran concorso, e tumulto de' Divoti. 415. Merita d'essere annoverata tra' Martiri, e perchè. f. 448. e 458.

S. CATERINA figliuola della B. Brigida di Svezia ricufa d' andare in Sicilia per ridurre la Reina Gio. vanna dalla Scisma, come parea bramasse Urbano VI. Sommo Pontefice.

CELLA interiore della Santa, e suo documento dato intorno ad essa al B. Raimondo.

CERTOSINI desiderano d'udire un' esortazione della Santa, e dal ragionare di Lei s' accorgono, che vede il loro interno. f. 308. e feg.

COLOMBA veduta fopra il capo della Santa da Jacomo suo Padre. fac. 57.

COMUNIONE, con essa si sa una unione quasi corporale tra Cristo, e chi si comunica. f. 131. Quasi unico conforto della Santa. f. 177. Visioni, e godimenti, che sempre pruova nell'accostarsi a riceverla. f. 193. e 201. e 203. Le risalta il cuore nel petto in tal tempo con maraviglia de' circostanti, che n' odono lo strepito. f. 194. Uso frequente di essa, e motivo di mormorazione a' falsi Zelanti contro della Santa. f. 325. Dal B. Raimondo si difende la frequenza della Comunione. f. 326. Acciò possa la Santa comunicarsi secondo la sua divozione, le son conceduti diversi privilegi da Gregorio XI. f. 329. E' comunicata da GESU' Cristo. f. 336. Altri miracoli accaduti nel tempo, che Ella si comunicava. f. 338.

113

CONDANNATI impenitenti già vicini al patibolo fi convertono pell' Orazioni della Santa, e come, f. 14 f.

CONFESSIONE Sagramentale pell' Orazioni della Santa, è intimata da GESU' Cristo ad un' ostinato bestemmiatore, che facendola si falva. f. 137. Una persona di mala vita è esortata in visione a confessarsi, e si riduce a Dio. f. 290. e feg. Integrità materiale della confessione procurata dalla Santa con rivelare alla detta persona un peccato occulto tralasciato per dimenticanza . f. 202.

CONOSCIMENTO dell'essere infinito di Dio, e del nulla delle. Creature quanto sia necessario, ed utile all' Anime. f. 96. e feg.

CONVERSAZIONE della Santa. riempie ogni cuore di tranquillità, e d'insolito godimento. fac. 3 r.

CONVERSIONE d'un' Anima, eccede la crazione del Mondo. f. 242. Conversioni fatte dalla. Santa fufficenti ad empire molti libri. f. 251.

CORONE offerte da GESU' alla Santa, una d'oro, l'altra di spiñe, e quale da Lei si eleggesse. f. 167. COSTATO del Signore, a cui bee

la Santa . f. 173. e 199.

CRISTO si dà a vedere alla Santa in abito Pontificale sopra la Chiesa di S. Domenico, e le dà la sua benedizione . f. 32. L'istruisce pienamente nelle cose appartenenti alla falute dell' Anima. f. 87. e feg. le dimostra come possa discernere le visioni, che vengono da Dio, da quelle, che vengono dall' Inimico. iui. Dà alla medesima una notabil Dottrina intorno all'essere di Dio, e il nulla delle Creature spiegata dottamente dall' Autore. f. 96. e seg. L'istruisce intorno al fidarsi Kk

502 nella sua Provvidenza, f. 100. La muove interiormente a chiedere la virtù della fortezza in cui l'ammaestra. f. 108. Apparendole poiche avea sofferto gagliardissime tentazioni, la confola dimostrandole, ch' Egli era nel suo cuore nel tempo della battaglio, e le dava fortezza per vincere. f. 113. Promette di sposarla a sè nella fede. 119. L'invita all' aiuto de' Prosfimi. 25. Suoi motivi per indurvela. 127. Quanto defideri l'umiltà in chi attende alla falute dell' Anime. 118. Elegge la Santa per confondere la superbia de' Letterati. ivi. In forma di Povero le chiede limofina, e la notte feguente le appare colla Croce d'argento, che da Lei avea ricevuta in dono, tutta adornata di preziofifsime gemme 141.e feg. In abito di Pellegrino le fi mostra quasi importuno in chiedere foccorfo. 144. Apparendole di poi le dona una veste, che si trae dal sacro Costato in ricompensa di quella, che avea da Lei ricevuta, 145. Le presenta due Corone una d'oro, l'altra di spine, e quale essa eleggesse. 167. L'invita a bere al sagro Costato. 173. Promette di conferirle grazie straordinarie, e chemolte Anime toglierà per mezzo suo dalle fauci dell'Inferno. 175. e feg. Aprendole il lato finistro ne cava il cuore. e sparisce lasciandola senza cuore. 192. Circondato di luce le si presanta di nuovo, e le dà il proprio Cuore. 193. Le affegna per Madre la Maddalena. 194. e feg. L' invita a saziarsi al sagro Costato per foddisfare al defiderio, ch' Ella avea di comunicarfi. 199. Le dà le sue Stimate nella mano destra, e come 204. Poi tutte e cinque in-

fieme nella Città di Pisa. 205. Quafi di continuo l'appare. 223. Dall'
istante della sua Concezione portò
fempre la Croce nell'animo pell'
eccessivo desiderio dell'umana salute, e somma sua affizione per
vedere Dio privato del suo onore,
e l'Uomo del suo fine. 218. Appare a due Condannati impenitenti
già,vicini al supplizio gl'invita alla Consessione, e li salva pell'Orazioni della Santa. 241. La comunica colle sue mani. 336.

GESU'. 192. e seg. Salta dentro il suo petto con moto sensibile alle Compagne. 194. Per amore le si

divide. f. 122.

CURIA Romana quanto viziosa in que' tempi. 161.

D

E M O N I O; qual fia il fuo Regno, come si mantenga re come possa agevolmente distruggersi . f. 19. Come fi vinca, e fi leghi. f. 20. Sue Artinel tentare la Santa di sensualità, s. 109. e 111. Non fi dee disputare con esso nel tempo della tentazione, ma ributtarlo senza rispondere. f. 110. Gran moltitudine d'immondi spiriti com parisce nella Camera della Santa per molestarla, ond' Ella è costretta a fuggire, ed a ritirarfi in Chiefa. f. 112. Confusi dalla sua umiltà, e costanza partono dalla Camera. f. 113. La gettano più volte nel fuoco, ma fenza nocumento f. 136. Sono scacciati dagl' invafati pell' Orazioni, e precetti della Santa. f. 180. 183. e feg. in grandissimo numero sparsi per Roma tentano di follevare il Popolo contro il Pontefice, e minacciano alla

Santa

Santa una crudel morte, perchè colle sue preghiere impedisce il loro disegni. 381. e 384. E' da elsi gettata in terra mentre viaggia sopra un giumento. 447.

DIALOGO composto dalla Santa contiene documenti Divini rivelati alla medefima, e dettati in aftrazione di mente, f.o. e 348. Epilogo del medefimo Dialogo 387-e

DIGIUNO miracolofo della Santa continuato per lungo tempo. non doversi tacciare nelle persone Sante, e per quali ragioni. f. 184.

c leg.

DIO confeguisce i suoi fini per mezzo degli Uomini. f. z. A. Lui folo 1 ta 4 44. di Lui solo dicesi propriamente, che è. f. 96. e 98. Dà a ciascun Santo alcuna cofa fingolare per cui si distingue dagli altri Santi. 117. Permette nell' Anime Sante alcuni difetti, e per quali ragioni. f.112. Sua bontà, e misericordia quanto ti. 136. e seg. e 141. Condescende 2' desideri de' suoi Servi anche in cole indifferenti come si pruova con un' avvenimento. f. 253. e feg. Riforma la fua Chiefa col molto fostenere de' fuoi Servi. 388. Richiede da'Secolari rispetto a'suoi Ministri benchè iniqui, nè vuole, che per loro difetto fieno disprezfa con Divina Provvidenza dando, e permettendo confolazioni, e tribolazioni temporali, e spirituali, ed ogni cola per bene dell' Uomo. 389.

DIFETTI permessi da Dio nell' Anime Sante, e per qualcagione.

503 to, ancorche piccolissimo, e ne ta gran penitenza. 213. e feg.

DOCUMENTI dati da GESU' alla Santa intorno alla Divina Prov-- videnza, f. 100. Altri circa l'acquifto delle Virtà, ini. e f. 96.

DOCUMENTI della Santa sono singolarmente notabili, & ammirabili . f. 103. Intorno all'amor di Dio. 104. Circa l'odio di se stesso. 2205. Per vincere le tentazioni del . Demonio, rio In ordine al modo da offervarsi in aridità di spirito . x 11.

63. e 68. Ancorchè straordinario DOMENICA da Bergamo Suora del Terz' Ordine di S. Francesco ricupera un braccio quali inaridito applicandovi un velo, che avea toccato il fagro Cadavere della San-

convience essenzialmente l'essere, e (S. DOMENICO converte colla fua predicazione centomila Eretici nella fola Lombardia. 79. Istituisce la Milizia di GESU' Crifto per ricuperare i Beni della Chiefa ufurpati dagli Eretici. f. 80. Sue prerogative dimostrate alla Santa dall' Eterno Padre. 414.

sia grande si dimostra cogli effet- DONNA invasata, ed orribilmente travagliata dal Demonio, e liberata dalla Santa, e come. f. 186.

e icg.

CCLESIASTICI: riverenza a loro dovuta ancorchè difettofi. t. 388.

zati. ini. Ogni cofa ha fatto, e ESSENZA DIVINA veduta dalla Santa nello spazio, che l'Anima di Lei restò separata dal Corpo nella fua prima morte. f. 225.

ESERCIZI spirituali non debbono mai tralasciarsi benchè intiepidifcasi il servore dello spirito, f. 111. ESTASI più fingolari della Santa. 212. Plange la Santa un suo difet. f. 9. 133. e seg. 212. e 467. e seg.

FANCIULLE Sanesi come si custodissero da' loro Genitori ne' tempi della Santa. s. 45. Ella stessane raduna molte per ammaestrarle nella via della salute, esa con esso loro Orazione. s. 34.

FANCIULLA infetta da tissichezza col toccar certi Pater nostri, che aveano toccato il sagro Cadavere della Santa ne guarisce subito.

f. 416.

FANCIULLA disformata da schisosissima lebbra rimane subito libera accostando le labbra alla faccia del sagro Cadavere della medesima Santa, s. 415.

FANCIULLO posto sopra il sepolcro della Santa resta consolidato nelle gambe, sopra le quali non potea reggersi in verun modo. 418.

FARINA fracida serve alla Santa per far pane ottimo, che poi dalla medesima è moltiplicato. f. 311.

FEDE; suo sume dà fortezza, costanza, e perseveranza. f. 391. Quanto grande sosse nella Santa, e quali essetti in Lei operasse. iui.

FIORENTINI fi collegano co' nemici del Sommo Pontefice Gregorio XI. t. 449. Mostrano di desiderare, e proccurano apparentemente la pace per mezzo della Santa, la quale credendoli finceri và a Vignone, e ne tratta collo stesso Pontefice . iui . e seg. Tumulto della Plebe Fiorentina contro la Santa. t. 455. Vanno a truovarla in un' Orto dov' Ella stà orando, ma poi confusi, e intimeriti si partono. iui, e feg. Stabilifcono finalmente per mezzo di Lei, e publicano la pace con Urbano VI. successore di Gregorio, f. 457.

FRANCESCA da Siena famigliare

della S. Vergine si truova presente alla sua morte, ed informa di molte cose l' Autore, s. 355, e seg. FRANCESCO Malevolti ammogliato viene avvisato dalla Santa, che si farebbe satto Religioso, s. 306, e seg.

FUOCO non nuoce alla Santa, che stando in Estasi vi cade sopra.

f. 134. c feg.

G

GEMMINA Suora della Penitenza di S. Domenico con un fegno di Croce fatto dalla Santa guarifce dalla scheranzia. f. 272.

GESU' vedi Crifto .

GENOVA: Miracoli operati in cotesta Città dalla Santa: 272 e seg.

GHINOCCIA Tolomei a persuasione della Santa disprezza le vanità del secolo, si taglia i capelli, es prende l' Abito delle Suore della Penitenza. s. 243. e seg.

GIOVANNA gemella della Santa muore pochi giorni dopo il fuo na-

scimento. f. 29.

GIOVANNA altra Sorella della medefima nata dopo di Lei, e fu l'ultima tra i figliuoli di Lapa. f. 30.

GIOVANNA di Capo oppressa da grave infermità, orando la Santa, s' addormenta, e guarisce in modo, che non le rimane alcun vestigio di male. f. 277.

GIOVANNA Ilperini Nobile Matrona divota della Santa, vedendo cadere dal Terrazzo di sua Casa un suo sigliuolo, con raccomandarlo alla medesima Santa lo preserva non solamente dalla morte, ma da ogni benchè minima ossesa. L. 420.

GIOVANNA Reina di Sicilia scismatica. f. 351. Manda Rinaldo degli Orsini Orfini per far pigliare, o cacciare Urbano VI. Sommo Pontefice. f.

D. GIOVANNI delle Celle Monaco di Vallombrofa guarito miracolosamente dalla Santa, f. 469, e seg.

GIOVANNI di Tozzo a cui scaturivano vermi da un'occhio resta libero dalla fua penosissima infermità con fare un voto alla Santa. f.418.

GLORIA mondana sempre suggita dalla Santa. f. 399.

GREGORIO XI. Sommo Pontefice tratta colla Santa degli affari di S. Chiesa, e sa grande stima del suo configlio . f. 161. Concede alla medesima molti privilegi. f. 329. Pone nelle mani della Santa la pace tra lui, e i Fiorentini. f. 450. Viene alla propria Sede Romana a perfuasione della stessa Santa. 451. La manda a Fiorenza per trattare la pace, e riconciliare quella Città colla Chiesa. 452. e seg.

I

ACOMO Padre della Santa. f. 25. Suoi buoni costumi, sua moderazione, e modestia singolare. f. 26. e seg. Soffre pazientemente le calunnie d' un suo Concittadino, che a torto molestavalo. f. 17. Sua Arte qual fosse. 18. Vede una bianca Colomba fopra il capo della fua Santa Figliuola. f. 57. Sua prudente risposta allorchè gli su scoperto dalla Figliuola il Voto di Verginità. f. 60. Concede alla medefima piena licenza di sovvenire i poveri ordinando a tutti di Casa, che non l'impediscano. f. 138. Muore santamente, ed è liberato affatto dalle pene del Purgatorio per l'Orazioni della Figliuola. f. 231. e feg. Appare ad Essa più Kk

505 volte, e le dà avvertimenti contro gl' inganni dell'Inimico. 134.

JACOMO Tolomei Uomo [di fcellerata vita convertito pell' Orazioni della Santa si rende ammirabile a tutti quelli che il conoscevano.

f. 243. e feg.

JACOMO Giovane Romano ridotto all' estremo da mortale infermità fenza speranza di rimedio, ricupera perfettamente la fanità con un voto fatto alla Santa da una persona sua divota. f. 419.

IMPURITA' è conosciuta dalla Santa anche in grandissima lontananza per lo fetore, che ne sentiva.

f. 161, e feg.

INFERMI con quanta fortezza, e carità fossero serviti dalla Santa. vedi Carità. Molti condotti al suo Sepolero guarifeono fubito . f. 414. INFERMITA' molte, e grandi da Lei tollerate con somma pazienza.

f. 446. INVASATI come, e quanti fiano stati liberati dalla Santa. f. 280.

286. e seg.

INVIDIA vizio, a cui sono soggette le Persone spirituali, non perfettamente mortificate più che le carnali, e mondane. f. 183. e 436.

A PA Madre della Santa . f. 25. Sue qualità. 26. e feg. Nudrifce col proprio latte la fua S. Figliuola. f. 29. Ebbe venticinque figliuoli. f. 30. Stimola la Santa ad ornarsi secondo l'uso dell'altre Fanciulle per truovarle marito, ed Essa vi ripugna. 46. Procura essa, e gli altri di fua cafa di piegare la figliuola per mezzo d' un Religiolo a condescendere al loro desiderio di maritarla, ma quegli mu-

506 tato parere la configlia poi a perfeverare ne' fuoi fanti proponimenti. f. 52. Risentimento di Lapa per le penitenze della Figliuola, e sue industrie per distornela. f. 70. Cerca d' impedirle il prender l'Abito di S. Domenico, e però la conduce seco a' Bagni . 1. 72. Le proibifce il servire una Lebbrofa, ma resta convinta dalla risposta, e dalla carità della Santa. f. 154. Muore senza confessione, ed è rifuscitata per le preghiere della sua Santa Figliuola. s. 255. e seg. Le son predetti dalla Santa Vergine molti, e grandi travagli fino alla sua vecchiaia. f. 254. Vive fino agli Anni 89. con molte afilizioni, ed avversità. s. 257.

LATTE della Santissima Vergine : Con esso è pasciuta la Santa. s. 209.

LEBBROSA abbandonata da tutti è fervita , e poi feppellita dalla Santa, verso di cui era stata ingratissima . f. 152. e feg.

LETTERE della Santa Vedi Opere. Altamente comendate dal B. Raimondo . f. 8. Dettate a diversi Scrittori in un medesimo tempo . ivi.

LIMOSINE della Santa . vedi Carità verso i Poveri.

LISA cognata della Santa teffimonia di molte maraviglie da Lei operate. f. 134. e feg.

LORENZA di Ser Michele essendo invafata non può effer liberata dall' ostinato nunico, finche i Genitori di lei non ricorrono alla Santa.f. 180. c leg.

M

A MACARIO accettato nella Religione da S. Pacomio, e poi licenziato pell' invidia de' suoi Monaci. f. 183.

MADRE di S. Caterina. Vedi Lapa.

MANO destra della Santa stimatizzata, e perchè, e come. f. 204. MANSUETUDINE fingolare della Santa . f. 153. 164. e 437.

MANTELLATE . vedi Suore della

Penitenza.

S. MARIA Maddalena affegnata da GES U' Crifto per Madre a S. Caterina . f. 196. Paragone diquefte due Sante satto dall' Autore. ivi.

MARIA Vergine appare alla Santa. f. 195. Le dà il proprio latte f. 209. L' ajuta a fare certo pane miracoloso per dare a' poveri. f. 312.

MARIA Nobile Romana per Miraeolo della Santa ricupera un' occhio

affatto perduto . f. 419.

MASNADIERE affalta la Santa per ucciderla, ma è da Dio miracolosa-

mente impedito. f. 346.

MATRIMONIO. Pene singolari vedute dalla Santa nell' altra vita, con cui son puniti quelli, che peccano nello flato Matrimoniale non offervando le sue leggi. f. 225.

MATTEO Rettore della Casa della Misericordia liberato miracolosamente della peste con un comando

f. 259. della Santa.

MILIZIA di GESU' Cristo istituita da S. Domenico per ricuperare i beni della Chiefa occupati dagli Eretici. f. 80. Dopo la morte di S. Domenico muta nome, prendendo quello della Penitenza. f. 81.

MIRACOLI operati dalla Santa.

wedi Caterina.

MONACHE della Città di Pisa visitate, e consolate dalla Santa per comando di GESU' Cristo, s. 269.

MONASTERO di Vergini da Lei

fondato. f. 250.

MORTE della Santa, e suo ritorno in vita. f. 222. e feg. Risuscita per ajutare i Prossimi. f. 225. e 226. Racconta le cose vedute nell'altro. Mondo, 214. e feg. MorMORTE, ed ultimo termine della Vita della Santa. f. 401. e 488.

MORTE di Lapa sua Madre, e suo risorgimento per l'Orazioni della S. Figliuola . Vedi Lapa.

MORTE di Jacomo suo Padre veduto da Lei entrare substamente in

Cielo . f. 232, e feg.

MORTE di due Perione in cassigo delle percosse date alla Santa. s. 438. e seg.

FRA MUNIO Generale dell'Ordine de' Predicatori scrive la Regola delle Suore della Penitenza. f.82.

N

A NNI di Ser Vanni Nobile Sanese Uomo vendicativo è convertito dalla Santa. s. 247. Dona alla medesima un Palazzo per sabbricarvi un Monastero di Monache f. 250.

NERI di Landoccio, uno degli Scrittori della Santa guarifce da una grandifsima infermità pell' Orazioni della medelima. f. 273. e feg.

NICCOLO' Cittadino Romano ridotto all' Agonia da una postema incurabile essendo toceato con un dente della Santa guarisce subito, s. 422.

NICCOLO' de Saracini per mezzo della Santa si riduce a penitenza. s. 290. e seg. Tralascia per dimenticanza nella Confessione un peccato antico, ed occulto, e n' è avvisato dalla medesima. s. 203.

NICCOLO' Soderini Fiorentino Uomo giusto, e di lodevol fama, f. 451. e seg. Sue industrie per facilitare la pace, che trattavasi dalla Santa tra'l Sommo Pontesice Gregorio XI. e i Fiorentini, ivi. e seg.

NUVOLETTA, che porta in aria la Santa, e la riconduce alla Città da una Grotta, ov'era fuggita per far vita Eremitica. f. 36. e feg.

O

DIO di sè medesimo, cioè della propria sensualità, quanto sia necessario, ed utile per arrivare alla perfezione, sac. 105. e seg. E' insegnato, ed essicacemente persuaso dalla Santa a' suoi sigliuoli spirituali. ivi.

OPERE di Santa Caterina quanto alterate fino ad oggidì nelle passate Impressioni. Vedi il Proemio al Let-

tore.

ORAZIONE mentale continua configliata da S. Paolo alla Santa. f. 212. Quante grazie ottenesse da Dio la Santa per mezzo dell' Orazione. vedi Caterina. E' mezzo necessario per arrivare al persetto to Amore, e deve essere fondata nell' umiltà. f. 395.

Padre, piena d'altissimi sentimenti, ed affetti. f. 390. e seg.

OSPITI della Santa iono miracolofamente provveduti di pane. f.316.

P

PADRE della Santa. vedi Jacomo.
PANE miracolofamente fatto, e moltiplicato dalla Santa. f. 311.

PAOLA divota albergatrice della Santa guarifce da' dolori di fianco, e di gotta con valersi di alcune cofe, che avean toccato il sagro Cadavere della Santa. s. 4.17.

PARAGONE tra la Santa, e S. Niccolò, e S. Martino. f. 146. Fra la medefima, e S. Maria Madalena. f. 196.

PASSIONE del Signore participata, e spiegata dalla Santa. f. 218.

PA-

508

PAZIENZA, argomento di Santità, maggiore de' Miracoli, e perchè f. 425. e feg. Sue proprietà, e co me s'eserciti. f. 428. e feg. Fu eroica nella Santa. f. 434. e feg. 445. e feg. Vedi Caterina.

PENE dell'Inferno, e del Purgatorio da essa vedute. s. 225, De' maritati, che non osservano le leggi del loro stato. iui.

PESTE nella Città di Siena. f. 257. Indefesta Carità del B. Raimondo nel fervire gli appestati. ini.

POVERI dalla Santa soccorsi. vedi Carità.

POVERTA' quanto fosse amata, e come osservata dalla medesima.s. 84 PRIVILEGI conceduti alla Santa da

Gregorio XI. f. 319.

PROFEZIA: su abituale nella Santa. s. 289. Quasi nessuna cosa insigne, e notabile, che dovesse accadere su ad essa nascosta. s. 299. Predice la Scisma, che su al tempo d'Urbano VI. s. 297. e la riforma della Chiesa. s. 299. Profezie quando non si verissicano come debbano spiegarsi, ed intendersi. s. 306. e seg.

PROVVIDENZA Divina: quanto in essa dobbiamo considare, equanto in lei considasse la Santa, s, 100, e 101. Ogni umano accidente è da essa regolato, s, 389, e 395.

URITA', e Modestia singolare della Santa, e come sosse da Lei custodita. s. 46. e seg. e s. 85. e seg. Imita la purità di Maria Vergine. s. 18. Purità di mente s' acquista con non giudicare il Prossimo. s. e seg.

PURGATORIO, ne vien liberata dopo qualche tempo Euonaventura da S. Caterina sua Sorella. s. 50. Dalla medesima n'è liberato affatto Jacomo suo Padre. s. 232. DA RAIMONDO da Capua, Sua condizione, sua Vita, e stima che ebbe nella Chiesa di Dio vedi il Proemio al Lettore. Mézione fatta di lui da diversi Uomini Santize Scrittori. iui. fue prerogative.f.479.Promeffo alla Santa per Confessore dalla Ss. Vergine . iui . Eletto dalla Santa a tal Ministerio. f. 6. Per quali motivi fiafi posto a scrivere la Vita di Lei. ivi. e 21. e seg. Sua dichiarazione, e protesta intorno alla verità delle cose, che prendea scrivere. f. 23. Altra fua dichiarazione intorno alla purità della San-11. f. 48. Ellende tentato d'incredulità intorno all'operazioni della medefima, penfa a' modi d' alsicurarfene; perciò la prega a volergli impetrare da Dio una perfetta contrizione de' fuoi peccati, ed essa gliel' ottiene. f. 90. e 92. Dubitando della verità delle cose rivelate alla Santa, mentre Ella conlui ne parla vede la faccia di Lei mutata in faccia d' Uomo fomi gliante a quella di Cristo, f. 93. Truovandosi in mare colla Santa, e per lo vento contrario temendo. della borasca, ricorre a Lei, e per le sue preghiere ottiene il vento favorevole. f. 101. La chiama sempre col name di Madre. iui. Confessa di non capire la prosondità, e l'utilità degl' insegnamenti di lei. f. 106. Sua sincerità intorno alla verità delle cose, che scrive. 130. e 479. Gli pare d' aver presente la Santa, che a lui le detti. 130. Interpetre tra Giegorio XI. e la medefima Santa. 161. Risponde a' detrattori, e falfiZe-

si Zelanti contro i digiuni della Santa. 184. e feg. E' chiamato miracolosamente alla Religione di S. Domenico . ars. S' espone a iervire l'infetti di pestilenza. 257 Cade infermo di detto male, ed è risanato dalla Santa. 268. Riceve da Gregorio XI. autorità Vescovale, e sua assiduità in tal ministerio. 272. Per affari di S. Chiefa è mandato dalla Santa al Sommo Pontefice Gregorio XI. 185. Và a Vignone ad istanza de' Fiorentini per dar principio a' trattati di pace tra essi, e il sommo Pontefice · 449. Difende la Santa contro alcuni Calunniatori. 301. Spiega dottamente come s'intendano le Profezie allorche non segue l'effetto predetto. 303, e leg. Ottiene alla Testa della Santa il primo culto solenne, equal sosse. 317. Ricreazione, ch' egli fece in tal'occasione a' suoi Religiosi, ed altri invitati come fosse approvata da Dio colla moltiplicazione de' pani. 318. Altre difese della Santa contro alcuni, che brontolavano, perchè Ella si comunicava frequentemente. 325. e seg. Vede la stessa Santa con volto da Angiolo prima di comunicarla, e la fagra Oftia gli viene da sè medesima nelle mani a tal' effetto. 330. Governa per più Anni il Monastero, dove riposa il Corpo della B. Agnese di Montepulciano pochi -Anni prima passata al Cielo. 339. Dà una breve notizia di detta Beata. ivi. E inviato da Urbano VI. a Carlo Re di Francia fautore degli Scismatici. 352. E' assegnato dalla Santa Moribonda per Maestro de' suoi Discepoli . 398. Stando in Genova è visitato in ispirito dalla medefima, mentr' ella

muore, e ne riceve molti avvertimenti. 403. Suo trattato fopra il Magnisseat mentovato dal B. Stefano Maconi. 479. Eletto Maestro Generale dell' Ordine de' Predicatori dopo la morte della Santa. 478.

RIBELLIONE di molte Citta, e Terre dal Romano Pontefice Gre-; gorio XI, f. 296.

RINALDO degli Orfini mandato a Roma dalla Reina Giovanna contro il Pontefice. f. 424.

RIVELAZIONE, che ha la Santa dell' inessabil Misterio della Santissima Trinità. f. 200.

ROMANI apertamente minacciano di dar la morte al Sommo Pontofice Urbano VI, £ 381. Gastighi dovuti loro, impetrati dalla Santa
sopra di sè, dopo la qual cosa cesfa il tumulto del Popolo . 382. e
seg. Molti de' medesimi con raccomandarsi alla Santa vengono liberati dall'armi, esciolti miracolosamente dalle catene della Reina Giovanna Scismatica . 424.

S

SACERDOTI Icolla lorol prefenza fanno dimenticare la Santa d'ogul cibo terreno. f. 183.

SANTI, che scendono dal Cielo, e con esso lei domesticamente conversano. f. 200.

SCISMA suscitata nel Pontificato d' Urbano VI. s. 350. Quanto patisfe la Santa in tale oceasione, e di quanto ajuto sosse al Sommo Pontesice. iui, e seg.

SCRITTORI, che anno compilato la Vita della Santa. Vedi il Proemio al Lettore.

SBMIA Matrona Romana vede la Santa nell' ora del fuo Transito ornata di luce, e circondata di tre bellis-

510 bellissime Corone esser dagli Angeli portata in Cielo. fac. 404.

e feg.

SEPOLCRO della Santa onorato in breve tempo da grandissimo numero di Voti per grazie da essa concedute a' fuoi Divoti. f. 413.

SIENA chiamata per antico fuo titolo Città della Vergine. f. 5. Patria della Santa. iui. e f. 23. 340 costume nel custodir le Fanciulle a tempo della Santa. f. 45.

SILENZIO rigoroso osfervato dalla Santa per tre Anni continui -

tac. 85.

B. STEFANO Maconi Scrittore della Santa nativo di Siena. f. 462. Per mezzo della Santa ottiene la pace da' suoi Avversarj. ini. e seg. E' indotto dalla medesima a confessarsi, ed a mutar costumi. f. 463. Ad un comando di Lei guarifce fubito da una grave infermità. 275. e seg. e 469. Per comando della medesima entra nell' Ordine Certofmo, 173. e 464.e feg. E' fatto Priore di più Monasteri, ed è da tutti reputato Uomo di gran virtu. 273.

STEFANO Fratello della Santa fi truova presente alla visione, ch' Ella ebbe in età di sei Anni. 132.

STIMATE ricevute dalla Santa, e

come. f. 104. e 105.

SUORE della Penitenza: Loro numero grande nella Città di Siena. f. 58. Loro origine, e fondamento. f. 79. e feg. Loro Regola feritta da Fra Munio Generale dell' Ordine de' Predicatori . f. 82. Loro Privilegi conceduti da Onorio IV. e da Giovanni XXII. Sommi Pontefici . iui .

GUPERBIA de' Letterati quanto a Dio dispiaccia, e come la cattighi.

1. 118.

ECCA . vedi Lebbrofa.

TENTAZIONI carnali, eccitate dal Demonio contro alla Santa non folo co' pensieri, e co' sogni, ma anche con aspetti visibili d'impuri ssime figure. f. 109, e seg. Come si postan vincere secondo le regole date dalla Sauta a' fuoi familiari. f. 110. e feg. In tempo di tentazione non conviene mai disputare col Demonio. ini.

TESTIMONJ da' quali il B. Raimondo ebbe notizia di molte maraviglie operate dalla Santa. f.354. feg.

FRA TOMASO primo Confessore

della Santa . f. 149.

TOMASO Caffarini essendo preso da' Ladri, ed in pericolo della vita è veduto in ispirite dalla Santa, e miracolofamente liberato. f. 205.

TRANSITO di S. Caterina . f. 385. Descritto copiosamente da Ser Barduccio Canigiani. f. 481. e 4eg.

BBIDIENZA della Santa a' Superiori delle Suore della Pemitenza, ed a' fuoi Direttori, fac. 83. In cole difficilissime. f. 178. e leg. e 435. e leg. Prerogative dell' Ubbidienza. fac. 380.

VILLANIE fatte alla Santa da' suoi familiari, ed anche da persona Religiofa tollerate da essa con indicibile carità. f. 445. e feg.

VINO diffribuito a' Poveri dalla Santa dura miracolofamente per più

mefi. f. 149. e feg.

VISIONE avuta dalla Santa in età di fei Anni per la strada di Vallepiatta. f. 31. Altra Vitione allorchè prega il Signore, che le conceda

SIT

ceda grazia di ricevere l'abito di S. Domenico. f. 58. Visione continua di GESU' Cristo goduta dalla Santa. f. 89. Altre visioni particolari. vedi Caterina.

VISIONI, che vengono da Dio come fi diffinguano da quelle che vengono dall'inimico. f. 87. e feg.

VITTORIE ottenute dal Son mo Pon tefice contro gli Scismatici per l' Orazioni della Santa. 1. 380.

UMILTA' fingolare della Santa. f. 13. 15. 112. 132. 152. 158. 186. 189. 445. e feg.

UOMO sua dignità quanto sia grande dopo l'Incarnazione del Verbo. s.3.

VOTI fatti alla Santa liberano i suoi Divoti da mali incurabili. s. 416.

VOTO di Verginità fatto dalla Santa, e quando. f. 39. Riflessioni del B. Raimondo sopra un tal voto. iui, e seg. Palesato da Essa a' suoi Genitori, ed a' Fratelli.

fac. 59.
URBANO VI. conoscente, e divoto della Santa comanda al B. Raimondo, che l'induca a portarsi a
Roma, al che Ella ripugnando per

giufii motivi è costretta con precetto dello stesso Sommo Pontesice, ed ubbidifce. f. 349. Nel vederla dà segni di singolar gradimento, e le comanda, che faccia un' esortazione a' Cardinali a cagione della Scisma, che allora incominciava, f. 350. Loda molto la Santa agli stessi Cardinali, e le concede molte grazie spirituali per - se, e per li fuoi Discepoli. iui. Determina di mandarla a Giovanna Reina di Sicilia Scismatica affinchè la ritiri da un sì grand'errore, Ella si mostra prontissima, ma il Sommo Pontefice muta risoluzione per giusti motivi, e quali. 351. Lo stesso Pontefice per configlio della Santa và a piedi, e scalzo alla Chiesa di S. Pietro, e perchè. 381. Si conclude la pace tra lui, e' Fiorentini per opera della Santa. f. 457.

ZELO dell' Anime conferifce alla Santa una fingolar venerazione a' Padri di S. Domenico. f. 39. Quanto in essa fosse universale, disinteressato, e grande. Ved: Cateri-

na , e Carità .

## ILFINE

| Facciata 10. | Verso 8. | ERRORI.                                    | correzioni.                |
|--------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 37.          | 13.      | di più                                     | di quì.                    |
| ivi.         | 23.      | E fenza che                                | Senza che                  |
|              | 27.      | precedente                                 | precede                    |
| 39.          | 14.      | Cafata                                     | Casa resta                 |
| 43•          | 22.      | curatrice                                  | Creatrice                  |
| 45.          | 16.      | fopradetta. Io                             | sopraddetta, io            |
| 47.          | I.       | non è stata                                | non è stato                |
|              | 16.      | I questo                                   | E questa                   |
| 49.          | 30.      | femplicemente                              | totalmente                 |
| 64.          |          | fi trouvi                                  | fi truovi                  |
| 67.          | 13.      | rivenire                                   | rinvenire                  |
| 79.          | 3.       | formare                                    | informare                  |
| 87.          | 29.      | pella                                      | pelle                      |
| 90.          | 13.      | forfi                                      | forfe                      |
| 96.          | 19.      | E non si debbe                             | Ma non fi debbe            |
| 98.          | 19.      |                                            | temeva                     |
| , 102.       | 6.       | ridotto                                    | ridotte                    |
| 118.         | 10.      | per tutti i secoli secoli                  |                            |
| 112.         | 25.      | testimoni                                  | testimonie [ ecoli .       |
| 135.         | 22.      | -                                          | e depose                   |
| 140,         | 24.      | ed espose                                  |                            |
| 143.         | 33.      | mi prego                                   | vi prego<br>questa         |
| 147.         | 27.      | quella                                     | dimodochè                  |
| 153.         | 33.      | dimoche                                    |                            |
| 153.         | 20.      | eteruanamente                              | eternamente                |
| 167.         | II.      | Sposo putativo                             | Sposo, che fosse Padre tue |
| 173.         | ·.20.    | -celefti                                   | fonore [putatirio          |
| <b>174</b> • | 10.      | offerva                                    | offervate                  |
| 175.         | 31.      | la derrata                                 | l'arra                     |
| 191.         | 16.      | degli atti sensitivi di queste cose        | Di queste cose             |
| ivi          | 17.      | accennai; noi fiamo                        | accennossi, noi siamo      |
| 201.         | 23.      | la quale                                   | le quali                   |
| 113.         | 17.      | contando ei                                | contando lei               |
| 226.         | 5.       | chi m' offendono                           | che mi offendono           |
| 233.         | 32.      | e della Gloria con pre-<br>mio nell' altra | premio nell' altra-]       |
| 149.         | 14.      | postosi                                    | e postosi                  |
| 251.         | 31.      | del celefte                                | dal Celeste                |
| 2650         | 32.      | Frate Santi                                | il Frate Santo             |
| 281.         | 24.      | degl' invafati                             | dagl' invafati             |
| 308.         | I.       | Bartolemeo                                 | Bartolomeo                 |
| 378.         | 5.       | dimochè                                    | dimodochè                  |
| 393-         | 2.       | offusca                                    | offused .                  |
| 474          | ₩no.     |                                            | e venne                    |

|      |     |                  | ) 13              |
|------|-----|------------------|-------------------|
| 405. | 23. | e venne in mente | le venne in mente |
| 416. | 28. | operati          | operate           |
| 418. | 25. | partire .        | patire .          |
| 459. | 6.  | l' Aureola       | la Laureola       |
| 463. | - 8 | voere .          | volere :          |
| 489. | 5.  | di questa        | di questa sua     |
|      |     |                  |                   |

DEgli altri errori di minor conto, come ancor di quelli d' Ortografia se ne lascia la correzione al discreto Lettore, a cui s'è anche lasciato d'avvertire qualche abbaglio preso nella qualità del carattere corsivo, o tondo, che abbiamo adoperato per distinguere dal Testo dell' Istoria le parole delle Persone, che vi s' introducono a parlare.



Adm. R.P.Jo: Franciscus Manfredi è Societate JESU, & Consultor bujus S.Officii diligenter revideat bunc librum cujus titulus est VITA DI S. CATERINA DA SIENA, & in scriptis referat. Datum ex Ædibus S. Officii Senar. bac die 10. Aprilis 1707.

Fr. Paulus Antonius Ambrosi Vic. Gen. S. Officii Senar.

Reverendissime Pater

Attente legi Librum hunc, cujus titulus VITADI S. CA-TERINA DA SIENA, & nihil reperi, quod sit contra sidem Catholicam, & bonos mores. Quare censeo imprimi posse. In cujus sidem propria manu subscripsi &c.

Joannes Franciscus Manfredi Societatis JESU, S. Officii

Senarum Confultor.

Imprimatur. Hac die 26. Octobris 1707. Fr. Paulus Antonius Ambrosi Vic. Gen. S. Off. Senar.

Attentis premissis, & dis opportunis habitis informationibus.

Imprimatur. Horatius Piccolomineus Aragona Vic. Gen.

Eques Aurelius Sozzifanti pro S. R. C. Auditor Gener.





005661811

Digitized by Google

